

13. Jel. c.9. R. BIBL. NAZ. Vin. Emanuele III. blioth de Rosa & RACCOLTA VILLAROSA 156 - NAPOLI

Adie Villaron A. 156

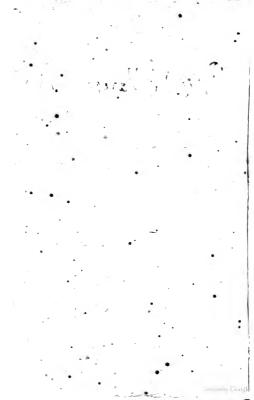

### IL TORTO E'L DIRITTO

DEL NON ST PUO,

DEL P. D. B.

COL·LE OSSERVAZIONI

DEL SIG. NICCOLO, AMENTA



1409859

## IL TORTO E'L DIRITTO DEL NON SI PUO',

Dato in giudicio fopra molte Regole

Della Lingua Italiana:

REAMINATO

DA FERRANTE LONGOBARDI, cioè dal P. D. B.

COLLE OSSERVAZIONI

DEL SIG. NICCOLO' AMENTA Avvocato Napoletano:

BEDICATE

All' Illust. ed Ecc. Signore

### ALFONSO CARMIGNANO

Marchese d' Acquaviva, e c.





IN NAPOLI, Per Antonio Abri 1717. A ípele di Niccolò, e Vincenzo Riípoli. CON LICENZA DE SUPERIORI, E PRIVILEGIO.

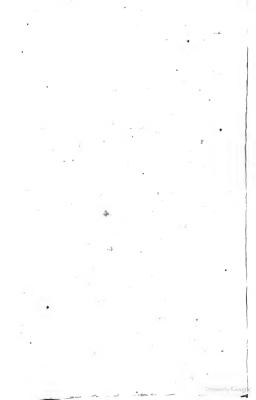

## ILL. ED ECC. SIGNORE



E mai per obbligazione ( Ecc. Signor mio ) dedicossi alcun libro a rinomato , e ragguardevol Personaggio; qual'obbligo puo huomo immaginar maggiore del mio a V.E. ove vi debbo vera-

mente, e senza esaggerazion veruna, la vita? Queste mie Osservazioni le ho tutte scritte nel vostro comodissimo, e magnifico palagio, nella deliziossisma Villa di Capodimonte; dove venni semivivo, invitatovi gentilissimamente da Voi: e nel quale ho ri-

cupe-

cuperata , quasi quella salute , che nella prima mia giovanezza godeva. Adunque a Voi eran dovvte, come fatte per grazia vostra:e perche di queste, e del vivere, non che d'ogni altra cosa vi son tenuto. Perció a Voi umilmente le presento, le dedico, le dono. Ne perche sì fatto fine m'hà spinto a intitolarle a Voi, non otterrò quel che tutti i letterati desiderano, in dirizzando le di lor'opere a grandi huomini. Abbastanza ne andran gloriose col vostro gran Nome in fronte: poiche fe non cedete a' voîtri pari di nobiltà, e di fignorie; avvanzate tutti ( mi sia lecito il dirlo con verità) di gentilezza, d'umanità, di cortesia: che fon le cose, che la cavallaresca vita adornano maggiormente. In fatti, per quel che tocca alla nobiltà, mi basterebbe il dire, che o s'ha riguardo al Cognome ; e dirivando il vostro · da Carmignano, antichissima Terra nella Provincia di Terra d'Otranto, da' primi vostri antecessori edificata, e posseduta, (1) donde Menico Carmignano, come Baron di Carmignano, in Terra d'Otranto, su chiamato a dar l'omaggio; (2) già si vede lo splendore della. vostra nobilissima famiglia: poiche i Cognomi delle piu illustri famiglie d'Europa, piglianfi da' Luoghi , da' Castelli , da' Feudi , de' quali quei di tal Cognome sono stati padro-

<sup>(1)</sup> Scipione Mazzella nelle famiglie nobili alla pag. 654.

<sup>(2)</sup> Net Registro di Carlo trimo & Angio.

ni: (1) come, intralasciando i Cognomi Reali dell'Augustissima Casa d'Austria, di Borbone di Ragona, di Lorena, son fra noi quei di Sanseverino, d'Acquaviva, di Sangro, di Tocco, e tanti altri; O s' ha mira all'Insegne, ed avendo le vostre un Lione, ed anche un'Aquila. d' Argento, con in mezzo d'essa una S, che accenna Sforza, per gli tanti onori che ricevette dalla Reina di Polonia Maria Sforza, Colantonio Carmignano; (2) così il Lione, come Principe de' quatrupedi, come l'Aquila Reina de' volatili, accennan Principato, Dominio, Generofità, ed Altezza d'animo. (3) Ma a che mendicar da conghietture l'antichità, c l'onorevolezza di vostra famiglia, quando son ben chiare, in San Severo Carmignano Vescovo di Napoli, che fiorì neil' anno 335. di nostra salute, e perciò i vostri maggiori gli edificarono in Napoli il Tempio fuori la Portadetta di San Gennaro, dove fono i Frati Conventuali di San Francesco: (4) in Albertino Carmignano, General della Repubblica Fiorentina ! (5) nel di lui figliuolo Beccario, così

4 caro,

(1) Andrea Cellonese nello Specchio dell'armi gentilizie alla pag.159. (2) Mazzel al luog.cit.

(3) Il cit. Cellonese alla pag. 154.

(4) Monf. Paolo Regio al cap. 1. della par. 2. delle Op.
fpirit. L'Emin. Card. Baronio nel Martirol. Rom.
Ant. Terminio nell'Apologia di tre Seggi.

(5) Scipion Mazzella nelluogicit.

caro, e riguardevole all'Imperatore Alberto, figliuol del Gran Ridolfo d'Austria, che mandollo Ambasciatore a Papa Bonisacio Ottavo: qual carica efercitò ancora presso 'l medesimo Pontefice, per parte di Carlo Secondo d'Angiò, non men favorito di questo Re, di quel che su di quello Imperatore:(1)In Antonello, nato dal teste nominato Beccario, e da Covella del Balzo, e tanto amato dal buon Re Roberto, che conferigli le prime onorevoli cariche del Reame: (2) In Gismondo (un de' tre figliuoli d'Antonello ) Barone il piu onorato in mille congiunture dalla Reina Giovanna Prima : (3) In Cecco ( che nacque di Gismondo, e d' Antonella Marzano, Nipote del Duca di Seffa) tanto stimato dal Re Carlo Terzo. (4) Ma a che dilungarmi, e tediarvi, con descriver minutamente, e per filò, la voltra così rinominata. ed illustre descendenza ; se ne son piene le storie piu divulgate? Non v' ha Tempio spettabile in Napoli, dove non si veggano, e nelle Cappelle gentilizie, e ne' fontuosi monumenti, fegni della gentilezza de' vostri natali : e principalmente nella Chiefa di San Lorenzo. in quella detta di Donna Regina, in quelle di Santa Maria delle Vergini, di San Severo, di

(1) Il medesimo Mazzella.

(3) Il Mazzella medesimo.

San.

<sup>(2)</sup> Le Storie d' Arezzo riferite dal medef. Mazz.

<sup>(4)</sup> Dal Testamento nell'ana 408. di Gecco, veduto dal Mazzella.

San Giovanni in Porta, e in altre. (1) Se la vostra Casa ha fatto mai sempre parentadi colle piu fignorili famiglie, che fan tanto risplendere la Città nostra, come fra l'altre, la Caracciolo, la Caraffa, del Balzo, la Marzano, la Gefualdo, la Guindazzo, la Milano, l' Afflitto, la Filingieri, la Sanfelice, la Capano, la Rossi; (2) chi potrà mai dubitare, che o venga la vostra di Lamagna, come scrivono alcuni, (3) o fia Originaria Napoletana, fecondo notan molti altri; non sia una delle più onorevoli, che son' oggi venerate fra noi? Il dir poi, che goda nel Seggio di Montagna; a me pare il minor pregio che l'illustri: poiche anticamente pretlo l'accennata Chiefa parrocchiale di San Giovanni in Porta, v'era un Seggio, dove godevan solamente i Carmignani ; e fin' oggi gode la vostra famiglia due antichisfimi dritti di padronato in tal Chiefa, oltre a' molti maritaggi, che lvi dispensa ogni anno a, povere zitelle Napoletane . (4) E per quel che

(1) Nella Napoli Sacra, nel cit. Muzzella, e nel Bello, antico, e c. del Can. Celano.

(2)Da quel che s'è detto,e da tante pubbliche ferit-

ture da me vedute.

(3) Quafi folo Rogiero Pappanfogna nella fua Cronacă, vvol che quefla famiglia venga di Lamagna; matutti gli altri Storici, che fia originaria Napoletana.

(4) Vedi di cio il Summonte nel to. 1. drue parla.

dell'origine de Seggi.

riguarda (come ho detto) la vostra cortesia, l'umanità, la gentilezza, e i vostri dolci, e foavissimi costumi, posti nel piu bello, ben disposto, e proporzionato personaggio, ch' io abbia veduto giammai; egli è fuor di dubbio, che vincete, e superate tutt' altri. Sicche oltre al soddisfare in una picciolissima parte al mio debito, metto queste Osservazioni sotto la protezzione d' uno de'primi Signori del no. stro Regno, per far che non temano dell' invidia, della maladicenza, e della contradizzio. ne. Resta, che colla stessa benignità accettiate si picciolo,ed umil dono, che io affettuosamente vi porgo col mio buon cuore, pieno d' una infinita offervanza, a Voi per qualunque ragione dovuto. E se l'occasione non è stata tale, qual'io desiderava, per farvi conoscere la servitù, l'affezzione, e la reverenza che vi porto, e debbo portarvi, fin che sarò vivo; spero vivendo averla tale, da darvene maggiori testimonianze. Ed umilissimamente mi v'inchino. Di Nap. a' 6. di Marzo del 1717.

Di V.E.

Div. ed obb. ferv. Niccolò Amenta.

# L'AUTORE DELLE OSSERVAZIONI A chi vuol leggere:



GLI è ben che avouvrifea îl Lettore ad alcune coje, prima che cominci a legger questo libro. La prima, che nel vistampare il Torto c'l Diritto, quantunque con molta fatica si sinn procurati d'avere i migliori sesti, nicutedimeno a gran pena s'è potuto trovare quel di

Bologna del 1674, per Giosesso Longhi, e quel di l'inegia del 1691, per Giosesso Co Valvafense i di che posso i che por Giosesso Cio Valvafense i di che posso i che bo richiessi, e spezialmente il mio Signor Canonico Giovammario Crefeimbenti, il qual ue su idantemente da me pregato per
quel di Roma i em' attesto colà non rrovarsi. Quindi
è che per molta saticasch' io ho possa în ammendar que
cesti i correttissimi ; pure in questo ristampato, oltre a'
comuni inevitabili errori delle Rampe, che ci si vedranno cziandio; è rimassa qualche cosa che non hapersetto senso i non per error dell' Autore, sim' io, ma
di quegli Stampatori "E perciò registrerò solamente...
gli errori avvertiti nelle Osservazioni i rimettendomi
al lettore, che sorse ana migliore originale, per quegli accaduti nel Torto.

La Seconda, che non perche io tanto difenda gli anticht Testi di Lingua, non dia il suo luogo all'uso, che come han detto i Signori Accademici Florentini, e tutti i dotti Strittori, è il Signor del tutto. In satti mi son.

714.

valuto, e mi vaglio della voce Giacchè,per l' Ex quo de' Latini, che non è nella Crufca: perche l' ho letta

nel C. 43. di Lod. Ariofto, dove,

Giacch' io facea con lui questo cammino: nel f. 19. al V. 12. e 34. al 7. del Panegirico alla. Macstà Cristianissima di Luigi XIV. in Firenze, nel 1669. all' infegna della Stella , scritto da Carlo Dati, Uno de' primi lumi d'erudizione nella Toscana. favella: come chiamollo l' Accademico Ofcuro nelf. 13. del Dialogo dell' Arno, e del Serchio, sopra la maniera moderna di scrivere, e pronunziare nella Lingua Tofcana: tante volte nell' Arciconfolo dell' Accademia Fiorentina Francesco Redi , e due quasi in una steffa carta, cioè nella pag. 40. al V. 15. e 41.V.6. nelle Offervazioni intorno a gli Animali Viventi, che fi truovano, e c. in Firenze nel 1684. per Piero Matini: tante nel Bene del Cardinale Sforza Pallavicini, in Napoli nel 1631. per Antonio Bulifon: cominciandofia leggere dal vicefimo verso del libro: tant' altre nella Maniera di ben pensare del mio dottiffimo Maestro, e Signore, il Marchese Giovangioseppe Orsi,in Bologna nel 1703. per Costantino Pisarri: e sin nella Dedicatoria a Madama Anna le Feure Decier : nel pulitissimo Scrittor Fiorentino il Signor Canonico Pierfrancesco Tocci, alla Vita di Vincenzo Viviani, nella. prima parte delle Vite de gli Arcadi illustri, alla pag. 129. nel V. 4. in Roma nel 1708. per Antonio de' Eoffi: nel Filofilo, Dialogo d'un Accademico dell'Anca (ch' è l' cruditissimo mio amico, e Signore, il Signor Matteo Regali )in rifpotta alla Diera de' fiumi dell' Accademico Ofcurotin Lucca,nel 1712.per Pellegrino Frediani, nella pag. 3. al V. 41. E per non fare un. catalogo de grandi huomini, che l' hanno usata (non che gli accennati Testi di Lingua ) che avvanzerebbe quefio libro; l' ba ufata ancora spesso l'avvedutissimo P.

Benedetto Rogacci, della sempre riguardevol Compagnia di Giesii, particolarmente nel fin della pag. 333. del libro intitolato, Prattica, e compendiola istruzzione a' principianti, circa l'uso emendato, & elegante della Lingua Italiana . E perciò non folamente mene son valuto anch'io, avendo riguardo all' uso; ma l' ho posta eziandio per esempio di quelle voci, che unendosi colla particella Che, raddoppiano il C: come nella 2. Offervazione. E con cio ho stimato far meglio. che replicar sempre Poiche, Posciache, o pur valermi di Dacche, Imperche , o d' altre preffo che difusate , dette da gli antichi Testi nel medesimo significato. Ne impertanto ho pervero, che non si truovi ancora in quegli Antichi : ma non avend' io tempo da squadernargli, dico, che siccome la Particella Pero, non si legge nella Crusca, per Nondimeno; e pur' è in tal significato, in quafi tutti que' Testi, come dimostra il Bartoli, qui al Num. 174. così puo stare sia adivenuto della Giacche, per Poiche; se presso che 'n tutti i buoni Moderni si legge : onde debba aggiugnersi , così questa , come quella nella nuova Crusca, ch' è per istamparsi: come, con mio sommo piacere , ho letto nella Lez. 53. dell' ammaestratissimo mio Signore Anton Maria Salvini .

La Terza, che m' ban ripreso alcuni, d'essem' io valuto, in queste Oservazioni d'alcune cose, che son ne' miei Libri del perfettamente parlare, es ferivere in Italiano: e perciò meglio era stampar quelli, che queste poiche sarebbe stata opera compiuta. A'quali io rispondò, che a stampar que' libri vi vuol molto tempo, edanajo, ed io bo avuto la vanità di sampar presamente alcune delle molte cose nuove (come a me pajono) che sono in que' libri : pensaudo poi in quelli rimettermi a queste Osservazioni.

La Quarta, ch' io mi contraddica, or nel dire, che 'l Torto fu stampato prima del libro delle Particelle del P. Mambelli; or che 'l Bartoli rubò da quel libro, e cenfurollo. Ma puo siar (come credo) che'l Bartoli avesse bette prima quel libro, e dopo avere simpato questo del Torto, se siampato questo del Torto, se fiampar quello, com' egli sesso dice nel sin della Giunta all' Introduzzione. Ed avendo il Mambelli veduto ancer prima di stampaysi il suo libro, questo del Torto; potè dire in qu'ello qualche cosa contro del Baytoli, saccudone il nome.

act bartou, facencome i nome,

finalmente, che in monte cofe, melle quali ho contrariato al P. Bartoli, può flar facilmente, ch' io abbia...

pigliato abbaglio; epiu di leggieri in certe minuzia...

gramaticali, che quantunque pajan bagattelle; nientedimeno affaticando molto l' ingegno, ban potuto con
facilità ingannare il mio, ch' è il piu ottufo, e grofiolano d' ogni altro. Oltre al trovarmi fempre infermictio, e colla travagliofa occupazione di veder process, e
di avvocare per l' altrui canse. Perciò conchiudo con
Sant' Agossino nella Pist. 7. a Marcellino, Quisquis
hac legit, ubi pariter certus est, pergat mecum e

ubi pariter hæstat, quærat mecum: ubi errorem

sum cognoscit, redeat ad me; ubi meum, revocet
me.

#### EMINENTISSIMO SIGNORE.

A Ntonio Abri Stampatore di Libri fupplicando efpone à V. Em. come defidera rifampare un Libro intitolato il Torto, el Diritto del Non si Può, datoin giudizio sopra molte regole della Lingua Italiana; esaminato da Ferrante Longobardi, cioì dal P.D. B., colle Osservazioni del Sig. Niccolò Amenta Avvocato Napoletano, per tanto supplica V. Em. rimetter la rivisione à chi meglio gli parrà, e l'avrà à grazia, ut Deus. R.D. Nicolaus Pollio J.J. D. & M. revideat, & referat. Neapoli 20. Martii 1717.

D. NICOLAUS CAN. ROTA VIC. GEN. D. Petrus Marcus Giptius Can. Dep.

#### EMINENTISSIME DOMINE.

A Uthoritate Eminentiæ Vestræ legi librum en tigiudizio sopra molte regole della Lingua Italiana, esaminato da Ferrante Longobardi, calle Osfervazioni dell'
ertadississimo Sig. Niccolò Amenta Avvocato Napoletano,
er in co nihil inveni quod fidei dogmatibus, ac bono,
en in co nihil inveni quod fidei dogmatibus, ac bono,
moribus adversetur, imo multa in co concinentur,
que oratoribus tam sacris, quam prophanis maximè
utilia, ac necessaria sint. Quare si ita Eminentiæ Vestræ visum sueri, posse vypis mandari censeo. Neap.
27.Mattil 1717.

Humillimus, & Obsequentissimus Servus
D.Nicolaus Pollio U.J. & S. Ih. D. ac Exam. Sinod.
Attenta supradicta relatione, imprimatur. Neap. 31.

Marty 1717.

D. NICOLAUS CAN. ROTA VIC. GEN. D. Petrus Marcus Giptius Can. Dep. ECCELLENTISSIMO SIGNORE

Ntonio Abri Stampatore di Libri fupplicando A espone à V. E., come desidera di ristampare un Libro intitolato , Il Torto e'l Diritto del Non fi Può , dato in giudizio sopra molte regole della Lingua Italiana , esaminata da Ferrante Longobardi , cioè dal P.D.B. colle Offervazioni del Sig. Niccolò Amenta Avvocato Napoletano , per tanto supplica V. E. degnarsi commetterne la revisione à chi gli parrà , ut Deus. Rev.D. Nicolaus Pollio U.J.D.& M. revideat, & in scrip-

tis referat. GAETA R. MIRO R.MAZZACCARA R. ULLOA

R. ALVAREZ R. GIOVANE R. Provisum per S.E. Neap. 15. Februarii 1717.

Mastellonus.

ECCELLENTISSIMO SIGNORE:

D Er obbedire à gli ordini di V.E. hò letta l'Opera intitolata Il Torto, e'l Diritto del Non fi Può, data in giudizio sopra molte regole della Lingua Italiana, esaminato da Ferrante Longobardi , colle Offervazioni del molto Ill. Sig. Niccolò Amenta Avvocato Napoletano , e ficcome hò ammirate in effa l'erudizione della lingua, la fechezza degli Autori ; cosi non vi ho ritrovata. minima cosa, che possa offendere i buoni costumi, e la Regia Giurisdizione: laonde la giudico degna della luce delle stampe : se pure così parrà à V.Ecc. Napoli a di 22. Marzo 1717.

Di V.Ecc.

Humilissimo, e Devotissimo Servo D.Nicola Pollio Dottore dell'una, e l'altra legge, Regio Catedratico del Jus Canonico. Vifa relatione Imprimatur , & in publicatione fervetur Regia Pragmatica.

GAETA R.MIRO R. MAZZACCARA R.ULLOA R.ALVAREZ R.GIOVANE R.

Provisum per S.E. Neap. 31. Martii 1717. Mastellonus,

#### A'LETTORI.

E le parole, fopra la cui finezza, proprietà, e valore, v'hà di quegli, che tal volta s'azzuffano, e vengono alle mani, fossero composte di lettere, tolte, non da questo povero, e avaro nostro Alfabeto, ma da quel ricco, e libérale dell'

Imperador Carlo Magno, raccordato da Gio: Villani, che per recare in più alto pregio le lettere, e in più degno effere i Letterati, tante Badie fondò, quante fono nella lingua Vocali, e Consonanti, e a ciascuna. lettera la sua propria Badia assegnò, niuna lasciandone, che magnificamente dotata non fosse: ragionevol cosa sarebbe, il muover lite sopra la proprietà, e l'uso di così fatte parole, che havrebbono tante Badie, quante Lettere, e metterne, bisognando, la causa, non gia, come molti fanno, l'Avversario in Ruota. Ma s'elle fono una cosi lieve cosa, che per sentenza de Giuristi, colà ove trattano De acquirendo rerum dominio, etiandio se scritte con finissimo oro macinato, elle pur soggiacciono alla proprietà, e sieguono la conditione di quel misero foglio, che le riceve quando si formano, e le prefenta quando si leggono; perche tanto contenderne, e battagliar per esfe, fino a mettere Parnaso in fortezza, Apollo in armi, le Muse in campo, e voltar le penne in faette, e i facri plettri in fulmini da ferirfi?

Troppo son note al mondo le orribili mischie, che si sono appiccate fra Oratori, e Poeti di chiarissima fama, costretti a gittarsi gli uni di dosso la toga, gli altri di mano la cetera, e in arnese di puri Grammatici entrare, e in sistecato per quivi, su gli occhi di tutto il mando, mantenere a punta d'armi in duello l'onor

d'una parola, e tal volta ancora d'una invisibile sillaba, contra chi havea prefunto di svergognarla; menandofi in sul capo a due mani i Danti, i Villani, i i Boccacci, i Petrarchi, i Crescenzi, i Passavanti, per più ficurezza de' testi, cioè per piu finezza dell' arme non questi nostri moderni, messi dilicaramente in sopravesta di pecora, ma quegli antichi, legati in due asti di faggio, tempestate di si rilevate, e forti borchie di ferro, che trifte l'offa dove giungevano. Strana in vero, e poco dicevole maniera d'armeggiare; di cui, quei medefimi, che l'ufavano, si sarebbono vergognati, senon che pur anche, fino a' tempi d' Omero, certì, per altro valentissimi Cavalieri, tal volta, poste giù l'armi, venivano alle pugna. Il peggio fi è de' lividori, e de' fregi, onde alcuni d' effi, ancora oggidì, stanno su le faccie de'libri bruttamente fuifati.

Hor chi attizza, chi disfida, chi mette infieme alle mani, huomini nati alla pace, e al fanto otio delle Muse, se non quell'inquieto, e temerario NON SI PUO', che certi portano sempre à lato, come la didiscordia il corno, e in udire, ò leggere qualunque sia componimento di chi professa, o mostra alcuna cosa di buona lingua, Aguzzate le ciglia (diffe Dante) Come il vecchio Sartor fa nella cruna; e contorto due, e tre volte il mufo, gli dan di piglio, e a ogni poco fonando, intuonano si che affordano il mondo, NON SI PUO'. La tal parola non è, nè fu mai della lingua, e La cotal' altra non ci vien da buon secolo: Questa. forma di dire, il Boccacci, il Petrarca, toglia Iddio, che mai l'avessero usata, e Quell'altra, i purgati orecchi d'oggidì, non la sofferano : questa maniera poi di ferivere, per decreto di quegli che fanno è sbandita: e di si fatti modi, quanti ne posson venire in bocca di chi ha per altretanto il fententiare, che il dire.

E chi fu egli mai quel valente huomo (se pur mai fu ) che per mettere in funesto augurio il Tasso, dicono, che si die vanto, di provare in faccia al Sole, eriandio di quel giorno che fa effere tutto un' anno bifetto, che il buon Torquato, il cicco Omero Italiano, in entrando nella prima Stanza della sua Eroica Gerusalemme, inciampò alla soglia: e poi dentro, quanti passi vi diede, tante cadute vi fe, cioè, quanti versi tanti errori di lingua. Impresa da potersene coronare Imperadore dell' Alta, e della Baffa Grammatica! Da un si possente Avversario vinta la porta della indarno liberata Gerusalemme, ella di nuovo su sottomessa, e schiava. A un sì terribil fulmine, non di rre fole, come gli hà Giove, ma di otto punte, scoccato contro alla testa di quell' impareggiabil Poeta, non. oftante il privilegio che l' Alloro hebbe dalla natura di non esser tocco da' fulmini, ne su percossa, secca, arfa', incenerita la Laurea, che con le Muse d' Italia l' haveano coronato, per onorare la Poesia, anzi che lui, che della fua medefima opera fi corona.

Hor non v'hà egli così ben nelfe lettere, come, negli stati, i suoi Principi d'assoluto dominio, che, possiono batter moneta, e farla correre almeno sul proprio loro? Così può dirsi, col Maestro dell'arte, il date non solamente il corso, e l'uso, ma dove anche il volesseo, il primo estere a parole, e a forme di dire, che altri per avventura non adoperò; o il mettere in più liberta alcune voci, e modi, che spesso ci mettere in più liberta alcune voci, e modi, che spesso ci vengono alla penna; traendoli suor delle angustie, dove les scritture degli antichi, tal volta troppo scarse, e povere, ce le han lasciate; ò l'arbitrio di certi, che s' hanno assunta la podestà di decretare, e sar regole, ce

le han poste.

Que' favj, e discreti Accademici, che compilarono

#### IL TORTO E'L DIRITTO

rono il Vocabolario della Crusca (di che la lingua noftra non ha in cotal genere, cofa migliore; ne'I vincerà cred'io, fe non egli fe medefimo, nato gigante, ma nondimeno per crescere, e ingrandire, come à suo tempo farà ) v'han registrato, oltre alle voci de'buoni Autori, una dovitia di quelle dell' Uso. Ottimamente : che in fine l' Uso anch'egli fu, che diede à gli Autori quelle che hora citiamo per via d'allegationi, e di testi. E certo, così elle, come i nuovi, e bei modi delle varie proprietà, ò costruttioni, che sempre si fono iti aggiungendo a gli antichi, non nacquero a. uno stesso aprir di bocca, in bocca di tutto insieme un popolo, ma vi s'andarono diffondendo a poco a poco, e alcun primo ne fu il ritrovatore; e il poterlo fare, non fu privilegio del tempo in che egli visse, ma gratia del fapere, che v'adoperò. Cosi trovati d'uno in altro si sparsero, e non tutti ugualmente: che certi si rimafero in bocca del volgo, vivi fol quanto, là dove si parlano: altri accertati con quelle ragionevoli cautele, che il Cavalier Salviati bene offervo, e messi in iscrittura da' più valenti maestri, che habbia havuti quest' arte di favellare, a tutto il mondo si publicarono.

Hor' a cercar la cagione, ond'è, che alcuni han i pronto alle mani, quell'odiofifimo NON SI PUO', fopra il quale mi prefi questa non punto brieve, etiandio se lieve fatica di scriverne, ella non è, a dir vero, una medessima in tutti: anzi in quale una, e in quale un'altra; rutte però, se male a me non ne pare, provengono da una qualche specie di povertà, o di libri, o di tempo, o d'ingegno, o di cuore, o di discrettione; o di buon giuntio, sopra che, meglio e discorrer se co medessimo, che ragionarne. Solo mi par da avvertire ciò che la sperienza mostra esser vero, che quanto altri

DEL NON SI PUO:

altri più sà della lingua, ben appresa nelle sue radici, tanto và più ritenuto in condannare: e a si fatti huomini, non udirete uscir di bocca, se non se il fallo sia inescusabile, un di que' NON SI PUO', che in altri val quanto, Non mi piace; un Non è secondo le regole del tal Grammatico, che folo hò studiato; un Non si confa co' principi, che m' hò fitti in capo, e co' quali ognun ii de'regolare: un Non cosi scrivono, ò parlano, questi, ò quegli Accademici, e simili. Peroche, e tutto può effere, e che nondimeno il NON SI PUO', sia condannatione più tosto del mio troppo ardimento, che dell'altrui poco fapere. Ben m'appiglierò io, delle varie, che ve ne sono, e in particolare, e in commune, ad alcuna determinata maniera di scrivere, ò di dire : com' e nel dipartirfi tanto, e non. più dal Latino, nel seguire alcun'uso moderno, ò stare all'antico : nel raddoppiare più, ò meno le confonanti, nell'usare, ò nò certi accenti, e la Z, ò il T, e altri simili : Ma come in tutto ciò, a ben considerarlo, si mescola, quasi per metà la Ragione, e l' Arbitrio, e di quella, ve n' ha per ciascuna parte del si, e del no, la sua giusta portione, e questo, se non vogliam fare d' huomini bestie, si de' lasciar libero a ciascuno; non è se non da huomo saviamente discreto, seguire il fuo, e lasciar gli altri al lor talento.

Fummi data l'eggere, un non sò se più agra, ò amara Censura, fatta non per amichevole emendatione, ma per istratio de componimenti d'un mio vecchio amieo, a cui l'Autore d'essa, servica sul volto, à men d'ogni dieci versi, con letteroni da Cupola, quell'ustro suo NON SI FIJO; e percioche il valente huomo, che non era nato in Tolcana, dove le api portano a' banabini in fascie, e in culla, come già a Platone, il mele dentro la bocca a non havendo nalla

2 - parria

patria niun' uso di ben parlare, dava per mal adoperate quante voci non erano ful fuo vocabolario, dove al certo non poche, ne mancavano, e quanti buon modi non erano nel suo cervello: se l'amico volea provare ad una ad una quelle voci,e que'modi mal riprovati,gli conveniva, come Cercre cercando Proferpina, accendere per facelle due pini, e andarne in traccia per tutte le quattro parti del mondo grammaticale:io, che per ifvagarmi tal volta, pur v'era stato quà e là alcun poco, così volendo egli, mi presi à difenderlo, ò scusarlo. E queste in parte sono le cose infrascritte, disposte qui con quel medefimo ordine, fenza niun'ordine, che il bifogno della rifpofta richiedeva; vero è, che poi alquanto più accresciute, com' è stato in piacer d' altri amici, a' quali hò dovuto concederle : e co'quali benche tal volta a maniera di regola, pur ragiono per privata istruttione, non per publico insegnamento: e forse le tornerò loro con qualche giunta, ò se altro bisognerà.

A fin poi d'alleviare in parte la noja del leggerle, come altrest a me dello feriverle, peròche, come ognun vede la materia da sè è come i deferi dell' Araba Infelice, un mar di rena fterile, e increscevolissimo a caminare, y'hô lasciaro feorrer per entro, certe, poche volre, alcuna cosa giuchevole, ma innocente si come non detta, se non di cui mi son finto per dirla. E se chi legge, alcuno per avventura ne imaginasse, protestogli, i di simagnii, ch' egli non e quel desso; ma solo il NON SI PUO', mesto come i personaggi fantastici in iscena, con corpo preltato, per tanto lolo, che l'invisbile apparisca. Che io non l'hò mai voluta alle mani con niuno, ne a campo aperto in battaglia, ne in isseccaro a duello. Ma se pur mai con alcuno, al certo no co' Grammarici; terribili huomi-

ni, sì come quegli, de' quai le parole non son parole, ma fatti. E guardimi Iddio da punto mai suzzicarli; che, c per poco s'adirano, e sc dan di piglio a que loro squadernati Vocabolari, come sossero los Scongiuratore di Michele Scotto, in solamente aprirli, ne fanno saltar suori, à guisa di Spiriti presti a ogni loro comando, tanti non dico Nomi, e Verbi, ma Sopranomi, e Proverbj; che men periglioso sarcheo trovarsi in mezo d'uno sciame di calabroni attizzati, che fra essi. Io ne hò veduti de' sì mal conci, che Iddio vi dica come ne stavano.

Finalmente, perciochetal volta qui fi raccorda il Buon Secolo, e gli Scrittori del Buon Secolo: dell' uno, e de gli altri fi conviene accennare fotto brevità

alcuna cofa.

E quanto al Secolo ; egli communemente fi conta dal 1300. fino al 1400. ò in quel torno . Gli Scrittori ; che infra quello fpatio , anzi ancora qualche decina d'anni più addierro viffero , e in politezza di lingua fiorirono , (e tutti li dobbiamo a Firenze, loro madre, ò nutrice) furono.

Il Volgarizzatore d'Albertan Giudice, che scrisfe in Lingua latina tre Trattati, e li compie l'anno 1346, e poscia a non molto surono traslatati in volgar

Fiorentino .

Ser Brunetto Latini Maestro di Dante, che il trovò, cioè il pose nell' Inferno della sua Commedia, per non sò quale sporco suo vitio: talche voglia Iddio, ch'ei non vi sia altro che in commedia: morì l'anno 1294, come da Gio: Villani lib.8, cap. 10. Seriste libri in più lingue. Il Tesoretto in versi traliani. Alcunaltro ne traslato Ser Bono Giamboni ricordato pur dal Villani lib.12. c. 35.

Dante Alighieri, la eui morte, con esso le sue

virtu,

virtu, e i suoi vizj, G. Villani. L.9.cap. 135. ripose nel Luglio del 1321. Scriffe in lingua vulgare: giovane, la Vita nuova; già huomo, la Commedia, o Satira ch' ella fi fia , in cui descrive la sua andata all' Inferno , al Purgatorio, al Paradifo. Opera impareggiabile per l'eminenza dell'ingegno, e del dire; avvegnache ella non sia mica pascolo da ogni dente. Nell' ultimo della vita, che fu d'anni 56. compose il Convivio, che non compie.

Giovanni'Villani ( com' egli medefimo ferive al L.8.cap.36.) tornato da prefidere il Giubileo dell'anno 1300. fotto Bonifacio VIII. comincio Li fua Cronaca, e durò scrivendola fino alla gran mortalità dell' anno 1340. nella quale fini la vita, e lasciò a proseguire l'iftoria a Matteo Villani suo fratello: da cui fa condotta fino alla seconda pestilenza dell' anguinaja,

onde morì, il Luglio del 1362. E quinci,

Filippo Villani suo figliuolo, ripresa, la continuò fino al 65. Di questi tre valenri Scrittori, Giovanni ha il primo onore anche in finezza di lingua : si fattamente, che v'è chi l'antipone al Boccacci. Matteo, non è così netto, e colto, av vegnache pur habbia nello scritto, e nelle forme del dire, un non so · che di pregio fingolare. Filippo, e poco feriffe, e

men puro de gli altri.

Francesco Barberini, la cui memoria appresso non pochi Scrittori, edel suo tempo; e di polcia fin quafi a' nostri, è in molta lode; mori l'anno 1348. al cominciare della gran pestilenza. Scrisse in versi, Documenti d' amore, tutto cosa morale, e civile, e da poterfi leggere con profitto. Havvi altre fue opere, versi, e prosa italiana: hora testi à penna serbati nella libreria Barberina, ma di qui a forse non. molto si faran publici con la stampa; e si di questi,

como

come de' Documenti, potrà arricchirsi il Vocabolario in più maniere di voci , e modi degni di conser-

vare.

·Fra Bartolomeo da S. Concordio Pisano, v'è chi il crede vivuto al tempo de Villani: e se non prima, come à me si fa più credibile, sia di que'tempi. Scrisse gli Ammaestramenti de gli antichi in così buon. dettato, che ne ha lode della miglior penna d'allora.

Giovanni Boccacci, le cui opere in lingua vulgare, sono il Filocolo, che compose giovane, ed è componimento da giovane. L'Ameto, e'l'Urbano, del medesimo taglio. La Fiammeta, buona; Le cento Novelle, che publicò l' anno 1353, e dopò cile il Laberinto, ottimi. La Visione, e la Tescide, poesse poco felici, &c. A questo Autore, i più danno il vanto della miglior lingua: tutti della peggiore; e ivi più dove disse meglio, ch' è nelle Cento Novelle : opera da vergognariene (fia detto con buona pace ) il Porco d'Epicuro, non che l' Afino d' Apulejo. Si piena e di laidiffime disonestà, e come un pantanaccio, che per non affogarvi dentro, ancorche fi fia gigante, convien passarlo su' trampani. Suo coeranco, e come dicono, imitatore, ò emolo, ma fol nella bontà dello file, fin,

Frate Jacopo Paffavanti. Il quale, come fi ha dal Prolago del suo pulitissimo libro, intitolato, Lo Specchio di vera pentenza, cominciò a compilario l'anno 1355, ma compie prima la vita, che l' opera : Sua credono alcuni effere la Traduttione dell' Onfelia d' Origene, che và fra le buone scritture di que'tempi: à

me pare lavoro di mano affai diversa.

Fazio de gli Uberti, autore del Dittamondo in terza rima, feriveva l' anno 1356, come dimoffrano i Principi, che egli fa allora viventi: e fi trac dal L.3. e dal la. 4. c. 19.

Fran-

Francesco Petrarca, se cominciò a cantare versi Italiani quando innamorò, ciò fu l'anno 1327, e se · durò cantando fin c' hebbe fiato, e vita, visse e cantò

fino all' anno 1374.

Chi dal latino trasportasse nel vulgare Italiano, il trattato dell' Agrigoltura di Pier Crescenzi, non si può indovinare : come ne anche il Quando : se nonche l' ottima lingua in che egli è tradotto, mostra, che ciò si facesse in quel secolo, che ottimamente parlava.

Prima di questi, quando la lingua era un sò che più salvatica, e rozza, scrissero, infra gli altri, Ricordan, e Giacchetto Malespini. L' Autore, e se non è un folo, Gli Autori del Novelliere Antico; parecchi Poeti, dal Rè Enzo fin sotto. Dante, e più altri.

Hor percioche le Opere de' fopradetti Autori, fon publicate in varie stampe, se per ventura sarà chi voglia cercarvi per entro i paffi, che quì fe ne allegano, ò sia per riscontrarli, ò per che che altro si possa voler ciò fare, m'e paruto conveniente particolarizzare à uno à uno, la stampa de' libri, de' quali mi son valuto, notadone lo Stampatore, il Luogo, e l'Anno.

Mal. Cronaca de'Malespini; In Firenze . Apres-

fo i Giunti 1563.

N. Ant. Novelliere antico. In Fiorenza. Nella Stamperia de' Giunti 1572.

Alb.Giud. Albertano Giudice Trat. 1.2.3. In Firen. ze: Apprefio i Giunti 1610.

Brun: Etb. Brunetto Ethica, in Lione 1568. Rett. Rettorica. In Roma 1546. Teforetto : in Roma 1642.

Dance. Inf. Purg. Par. Inferno, Purgatorio, Paradifo. In Vinegia. Appresso Domenico Farri 1569. D. Conv. Dante Convivio. In Vinegia per Marchiò Sella 1581.

G. Vil-

C. Vill. Giovanni Villani. In Fiorenza. Per Filippo, e Jacopo Giunti 1587.

M.Vill. F. Vill. Matteo Villani, e Filippo Vil-

lani . In Firenze. Nella Stamperia de' Giunti 1581.

Barb. Barberino, In Roma 1640 per Vitale Maf-

cardi. Si cita à numero di fogli.

Am. Ant. Ammaestramenti de gli Antichi . In Fi-

renze 1661. Si cita à fogli.

Del Bocc. Il Novelliere. In Fiorenza. Nella.
Stamperia de' Giunti 1573.

Filoc. Fiam. Lab. Il filocolo, La Fiammeta, e 1

Laberinto . In Firenze . Per Filippo Giunti 1549.

Paff. Paffavanti , In Firenze . Appresso Bartolo-

meo Sermartelli 1579.

Omel. Omelia d'Origine. In Venetia Appresso Pietro Marinelli 1586.

Ditt. Il Dittamondo di Fazio de gli Uberti. In

Vicenza per Lionardo da Bafilea 1474.

Petr. Il Canzoniere del Petrarca. In Venetia. Appresso Nicolò Bevilacqua 1562.

Cresc. La traduzzione del trattato dell' Agricoltura di Pietro de' Crescenzi - In Firenze - Appresso Cosimo Giunti 1605.

Giunta dell' Autore in risposta d'due imputationi datroli dopo stampato la prima volta il libro.

A Quel ch' io veggio, e pruovo, ancora i libri pa tran dire come quel valente huomo, che in f.n.tirii ferre d' una improvifa percoffa il capo, che haveva ignudo, fel corfe à prendere tra le mant, e grie do, durmifera la nofira conditione, già che non figicia-

an in Europi

mo indovinare, quando all' nscir di casa, ci dobbiamo mettère la celata. E quanto à libri in veriti mostra. Che l'habbiano bene inteso quegli, che prima d'uscire in publico, si sono proveduti alla disesa, ponendosi in capo un Prolago Galeato, col suo cimiere, e dei tiolo, che in grandi lettere il protestava: e l'hanno indovinata, per modo, che à sar che non si sia trovato chi voglia cimentarsi à combatterli, è bastato il vedere, che sono armati.

Questo vuole intendersi sol di que'libri, che han corpo da star bene in armi, altrimenti, ove fossero come i Pigmel, che battagliano con le Grue, farebbono di vantaggio armati, quali ce li rapprefenta l' istorico di quella invisibile natione : con un nicchio d' offrica per corazza, e una chiocciola per elmetto. •E tale appunto in armi havrebbe dovuto mostrarsi questo mio libricciuolo: se non che, uscendo egli in maschera, sotto altro volto che il mio (se su ben detto, che il Nome, onde altri si raffigura, e conosce, etiando non veduto, e lontano, è la seconda faccia. dell'huomo) à me non caleva punto di lui, che che fosse per avvenirgli: raccordandomi di quell'altro, che colto in iscambio, e carico d'una pesante ingiuria, à chi lo stimolava à farne venderta, Colui, disse, non hà offeso me, ma chi egli credette ch'io fossi. Al Longobardi dunque stava il risentirsi: e perciò à niuno : che chi non fente per ciò che non e nulla, non può risentirsi di nulla: ed io ridendomi delle sue difaventure, havrei detto come faviamente Aristotele, di coloro, che con mordaciffimi detti lo firatiavano da lontano, Anche m' uccidano colà dove non fono, pur the non mi touchino dove fono .

Ma la cosa è ita troppo altramente, da quello, che io, che di Profeta non hò altro che il nome, ima-

ginava: peroche certi, à dire il vero indifereti, han tratta di fu'l volto al libro repugnante indarno, la maſchera, e ſcoperto chi volea ſtarſa naſcoſo. E l'ingiuria è ſlata meno acerba del danno: peroche tutto inſieme l'han tratto à dire, ſe punto ne ha, ſua ragione in giudicio, e purgarſa di due lor grayiſſine aceuſe., una Dami illati, e peggio l'altra, Repetundation.

Iddio dia loro il buono anno, e le buone calendi, oggi, e tuttavia, diffe Ferondo nell' ufcirfenedell' avello: già che, la buona loro merce, prima di condannarmi, han voluto udirmi: e ben ne habbia la verità, e l'innocenza, in virtù delle quali, per in tutto affolvermi, baflerà udirmi. E mi torna per cioopportunamente la voce, chi mi offerifee a riflampare del fuo il medefimo libro, con effo una giunta d'alquante offervationi, che mi trovava spedite alla mano.

Quanto adunque alla prima accufa. Prefumono, che dove io mi credeva farle utile, habbia in granzamaniera danneggiato la buona lingua, infegnando (dicono effi) à ben parlare fuori di regola, col palefare che hò fatto quel che fuori di regola hanno feritro i

Maestri della lingua.

Dunque (ripiglio io) i Maestri della lingua parlarono fregolato? e quel tanto celebre secolo, in textifiero Dante, i Villani, i Boccacci, il Passavanti, il Petrarca, il Volgarizzatore di Pier Crescenzi (secolo in questo genere turto d'oro, dove il nostro, per avventura, e solo indorato) havrà havuto tanto di rea mistura in lega, che per raffinarlo bisognerà coppellarto, e separarne il buono dalla mondiglia? Hor traggassi avanti alcun de gli accusatori, e mi dica; Chi, prima de buoni Autori, formò le regole dol corretamente parlare Italiano, onde sossi lo ros gioranza il mon saperie, e sallo da correggersi il trasgredirle?

#### 4 IL TORTO E'L DIRITTO

Eranne leggi feritte?Da chi, e dove ne sono hora le do, dici tavole; da riscontrare con le opere de gli antichi seritori ; e formarne giudicio? Eravi l'elempio de' maggiori, da osservari come esemplare? se quando si fale più sopra il 1300. tanto più rozze, e informi s'inecontrano le maniere del favellare. Era l'ottimo il discorrente del volgo? E chi si hora quale egli si fosse, se non per gli seritur rimasine di quel tempo? E poi; i professori dell'arre del ben parlare, havranno adoperata la penna peggio che il volgo la lingua ? e nonazi s'havrà à presumere tanto più regolato, e sino il lor dire, quanto più lento, e più studiato è lo serivere, massimamente all'eternità, che il semplice ragionare?

Ma tutto ciò fia detto per alcuna cofa di più. Peroche, quanto a' principi, onde il ben favellare innottra lingua fi regola, per molto ch'io mi fia raggirato intorno cercandone, con intendimento di flabilirne alcuno, che ò da sè medefimo per natura, ò dall'uso, per gratia, habbia il poter dirsi Universale, non m'e avvenuto mai d'incontrarmici : e mi fi è fitto incapo, non havervene niuno, che dasè basti à far tutto; non le Decision de' Grammatici; non l'Uso, ò sia del popolo, ò de' più eletti ; non l'Autorità de gli Scrittori; non la Prerogativa del tempo ( fi come v'è chi tutto vvole all'antica, chi tutto alla moderna, e chi fà un'Ordine Composto dell'uno, e dell'altro) non l'in tutto attenersi al Latino; non il quanto più si può dilungarsene, non le Derivationi delle voci primarie, non la Convenenza de' fimili, e che fo io? ma hor l'uno, hor l'altro, hor due, e tre inficme; haver for-22; e più di tutti l' Arbitrio, a cui una gran parte rimane in libertà, ed è per avventura la più difficile à Len ufare, richiedendovifi un buon gufto, provenien.

te da

te da un buon giudicio; e quegli che l'hanno, tra per dono di natura; e per acquisto di fudio nella lingua, i Critici; nol dovrebbon nojare, avvegnache lor paja, che in alcuna cosa trascorrano: anzi effer lor corresi, come a Catone colui, che disse, che s'egli s' inebriaste. I' ebbriachezza diverrebbe innocente in lui, più tosto ch'egli colpevole in lei. Torno hora a me stesso, e de più distinta ragione dell'intentione mia; avvegnache à me paresse haverla bastevolmente dichiarata; e nell' avviso à Lettori, e in tutto il decorso dell'opera.

Altro dunque è quello che si de' osservare, volendo scrivere quanto il meglio si può , regolatamente, altro quel che si vvol rispondere, per difesa contra : 1 Non si può di coloro, che non si fanno a correggervi per vostro bene, ma vi condannano per lor diletto; portativi dalla presuntione di saper quanto, se non. ancor più di quanto si può sapere in buona lingua: peroche hanno quel che ne scriffe il tale, ò il tal'altro lor confidò, come si fà de' misteri, in segreto; e gli dan. quella pienissima fede, de i buoni Certaldesi alla diceria Geografica del Cipolla, quado hebbe à mostra r loro la penna involatagli; e co' carboni fottituiti in vece di lei, fie fece una fegnalata compagnia di Crociati. Hor mia intentione è stata, non d'insegnare per uso, ciò che si truova alcuna volta, etiandio da buoni scrittori usato, e ne apporto gli esempi: altrimenti, potrebbe accommodarmisi quel, che Frontone disse à Domitiano, malum est imperatorem babere, sub quo nemini liceat quicquam: pejus, sub quo omnia: ma di correggere, dov'e troppa, e massimamente se irragionevole, la baldanza de'Correttori : intentione pare a me buona ; e da doversi gradire, altrettanto, che colà appresso Martiano quella dell' Arte Grammaticale, che alla nuova sposa la Filologia, offerse in dono una lima.

d'oro, con cui dirugginarsi i denti, e bisognando, anche spuntarlisi, in quanto impediscono il ben parlare. E in verità, effendo il Non si può in bocca di molti, un morfo da mezzo arrabbiati, che danno à chi lor piace, bene stà il presentar loro, con che, non dico cavarsi i denti, ma alquanto spuntarlisi. Che se verranno a correggervi d'alcun vostro fallo di lingua, portativi dalla ragione, e non haverete a dir loro, come Aristotele infermo a quel medico da Zappatori, che gli ordinava di gran rimedj, fenza dirgliene il perche, Ne me cures ut bubulcum : prendetelo in grado, e rendetevi all'ammenda. Altrimenti, ove non habbiano, com fovente avviene, altro che il lor piacere, ò certe speculationi, dell' andar di quelle, che un branco di Grammatici apporto fopra la quistione loro proposta in un de'conviti di Plutarco, perche l'A, fia la prima Iettera dell' Alfabeto, ridetevi di loro, e per quanto fchiamazzino, e vi riprendano, non vi rimanere dallo scrivere, e dal ragionare in publico, senza turbarvi, più che Demostene, provandosi ad aringare contra il romoreggiar che fanno le onde del mare in tempesta. quando l'una addoffo all'altra, e tutte al lito s'infrangono.

In quanto dunque io vidò con che potervi difendere dalle soperchierie di chi all'improviso vassale, tutta indifferentemente quest' opera vi potrà servireal bisogno. Non costà valervene in uso di serivere ottimanente, avvegnache troviate qui esempi d'ottimi Autori. E guardivi la buona ventura dall'adoperare sicintemente, per esempio, Lui, e Lei, e Loro, in primo caso: Questo, per Questi, ove si dinota huomo: Gli, parlando di femina: Bandire, in., significato d'Essiare: Mai, per lo Nunquam latino: Cgri, cel numero plurale; Puote in tempo preterito:

Vuò

Vuo', per Voglio: Come che, per Impercioche: Bisognevole, per havente bisogno; Perse, e Morse, in iscambio di Perdè, e Mori : Nè dire, Vna sol cosa; una fol volta . Ne terminare i Preteriti in Assimo, e in Essimo; Ne spezzare gli Avverbj; Ne raddoppiare la consonante de gli Atfissi, à voce tronca; Ne dar l'effere a' Participi (o Partefici, come altri vogliono che fi dica ) che richieggon l'Havere, e al contrario; Ne ritenere i Dittonghi, poiche ne havete portato oltre l'accento; Nè dire, che colui Ubbidisci, e quegli Ubbidiscono, Difendi, e Difendino, Dichi, e Dichino &c. con la terminatione de' verbi della prima maniera, e così d'altri, più, ò men fuori di regola, e d'ulo, come troverere qui dentro avvertito. lo per me così fo : che non iscriffi quest' opera per mia difesa; peros che quantunque io mostri altrui la più larga sol perche la sappiano, alla più stretta m'attengo, e solo uso la mia libertà, ove l'ularla è libero: e così mi par che detti il Giuditio dell'orecchio, ch'è in gran parte Arbitro del parlare, avvegnache non sia il medesimo in ciascuno.

Vegnamo hora alia seconda imputatione, la quale, quanto in sè è più grave, tanto a me lo scaricarmene riuscirà più leggiere: cioè, Che questa non è in tutto mia opera, ma d'alcun altro, a cui io l'hò in struto involata, e sattala cosa mia: onde poi è stato, tra per coscienza, e per vergogna, il non m'ardire a publi-

carla, con espressovi il mio nome.

In farmi à rispondere, mi sovviene in prima d'un testo del Boccaci, colà in Tedaldo Elifei, che starebbe ottimamente in bocca à quello, di cui vorrebbono che il libro sosse: Maraviglioss, che alcuno tanto il somigliasse, che sosse courant la inciò, senza volcrio esti, ne io meritario, troppo al doyere m'onorano; consessando, l'operà essere d'un valente maestro, avveconsessando, l'operà essere d'un valente maestro, avvec

gna-

gnache per questo medesimo, nieghino lei esser mia. Cosi gran cola par loro quelch'io mi vergognava che fi sapesse esser mio. Ma se meco si fossero consigliati, effendo così facile il provar quel che effi niegano, e il negar quel che concedono, io gli havrei per avventura indotti à fare ( secondo loro intentione ) più saviamente, dicendo male dell'opera, con infingersi di non faperne l'Autore : cosi m'havrebbono havuto dalla lor parte: che ben posso io, etiandio con virtu, negar delle cose mie ogni bene, ma negar me stesso, come il posso io , se non esco fuor di me stesso ? E qui mi vò accorgendo, che non diffe troppo colui appresso Plutarco, Che avanti di credere à chi parla finistramente d'altrui, dovrebbe spararglisi il petto, e aprirglifi i feni del cuore (intenderelo moralmente) e veder se v'ha dentro di quel sangue nero, onde si formano spiriti, da prodursene operationi, non vitali,

ma mortali, qual'è il dir male.

Hor che direbbono, se mi vedessero dare alle stampe altri due libri, l'uno, Delle proprietà, e per così dirle, Passioni de'Verbi, con quanto è da sapere in ciascuno: di che non sò che cadesse in pensiero al Mambelli di scrivere ? L'altro, De' vocaboli propri d'ogni arte, e d'ogni professione, così di puro ingegno, come altresi di mano, e degli affetti dell'animo, e delle parti componenti ciò che hà parti, e delle operationi di ciò che opera, e in ciascuno argomento i particolari, e propri modi di ragionarne, usati nello scrivere che ne han fatto gli antichi : e dove questi ci mancano, prefi da quel che ne habbiamo in voce viva apparato da' maestri di buona lingua, de' quali ciafeuno ha i propri del suo mestiere: el' una, e l'altra di queste opere ho già in qualche buon' essere; ma per me si rimangano come stanno, che non si fa saviamenmente à faticar per altrui rammarico, e per suo danno. Ed io per m. mi credeva haver mentato, se non amore, compassione, se non altro meno amichevolea affetto, appresso chi sà l'occupatissimo ch'io sono inaltro diverso affare, e mi vede prendere per sivagamento d'animo, à fare il Grammatico in servigio de gli amici. E se questa non m'è parura opera da doverse intagliare il mio nome in fronte, ne anche mi sò à credere, che Ciro (se la comparatione non è presa da troppo alto) incidesse il fuo nelle correcce de gli arbori, che tal volta, per ricrearsi innocentemente, di sua mano piantava; come sosse vago di lasciar memoria, ch'essi era anco agricoltore, ò giardiniere.

Finalmente, che io, dopo haver molti anni fono, dimostrato in istampa, quanto vituperevol fatto sia in un' huomo di lettere, l'usurparsi, e far malamente fue le opere altrui, e detto affai fopra il rubare con buona, ò con rea coscienza; non habbia poi in nulla dimentiche, nè prevaricate le mie medesime leggi; sò certo, che che chi altramente ne hà giudicato, non lascerà provarselo, come e io il vorrei, e di ragion si dovrebbe; peroche effi non havran patienza di leggere (e ve li vorrei costringere per penitenza) quanto io hò havuto patienza di scrivere di mia mano, cogliendo da gli Autori della lingua, di quella medesima. stampa ch' io cito (e gli hò qui meco, e lettili ben due, e tre volte ) quello onde ho tratto ciò , ch'è in questo libricciuolo, di poche carte, ma di non così poca fatica: e ad avere i suoi propri occhi testimoni di quanto dico, non bisognerà più che volerlo, e chiederlo con un cenno. E vi si aggiunga ancor de' Grammati. ci il Castelvetro, della cui Giunta al Bembo, io ho tratte quelle miglior regole universali, che hò veduto approvarsi dall'uso degli Scrittori d'autorità. Come al-

B 2

tresi il Mambelli, dal medefimo Castelvetro (per quanto ho potuto vederne) ha presso tutto ciò che ha inquesto genere ne' suoi Verbi, aggiuntivi di sua fatica gli esempj: il che riscontrando le opere dell'uno, edell' altro Autore, apparirà manisesto. E quanto al sopranominato Mambelli, chi havesse in usole sua Particelle, e questa mia opericciuola, ben s'avvedrebbe, che in più cose il contradico: e molte da lui, o solamente tocche, o non interamente trattate, io, à bello sudo, le hò tralasciate, per non derogare in nulla à un caro amico: le cui Particelle, lui vivente, mi debebono (e me ne pregio) l'essere nate alla stampa: e i cui Verbi, lui morto, il non essersi spelliti.

E tanto basti haver detto in disesa di quello, che troppò più volontieri havrei trascurato, ove non sosse paruto altrimenti à gli amici, ch' io havrei più osfesi tacendo, che altri non ha fatto me ragionando.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

Oll'occasion di trovarsi nella stessa riquardevole, e mai sempre rinomata Religione della Compagnia di Giesà, e e perche volentieri un letterato conversa coll'altro; fra'l P. Daniello Bartoli, e'l P. Marcantonio Mambelli, era non mediocre amistanza. Ed avendo ciassampensato di serivere molte osservazioni, che avean satte su la Lingua Toscana; il primo s'elest di serivere generalmente, de'modi usati da gli Antichi Testi di quella, così per ciò che tocca al parlare, come per quel che riguarda il correttamente serivere, e con leggiadria, e'l secondo di registra particolarmente le variazioni, le proprietà, lemaniere, e le passioni (come, dicons) de'Verbi; edelle-formole, e frasi, delle quali si vulsero i Testi sissessi, sinu usando quelle che i Toscani Gramatici chiaman Particole.

le. E tutti e due determinarono in istampando quest'opere, coprire i di loro nomi : il Bartoli con quel di Ferrante. Longobardi: il Mambelli con quel del Cinonio Accademico Filergita: intitolandole, il P. Daniello, Il Torto, e'I Diritto del Non si può: el' Ortografia Italiana, il P. Marcantonio, Le Offervazioni della Lingua Italiana, Parte prima, e seconda. Come in fatti segui : e con tanta lor lode , che gli stessi Signori Accademici Fiorentini nella Lettera a' Lettori, anteposta alla Crujca, avvertifcone, non aver' eglino immaginato far altro in quell'utilissimo, e ben considerato Vocabolario, che spiegare il significato delle parole, e i modi ne' quali usaronle i Testi: perche in quanto appartiene alle regole, ed in parlandosi, ed in iscrivendosi; rimettonsi a cio che ne han detto fra gli altri , Ferrante Longobardi , e'l Cinonio Accademico Filergita, o chi che sia sotto tai nomi . Ed io non niego, che di gran giovamento è stato a gli amatori della Toscana favella, quel che principalmente ha scritto il P. Bartoli: anzi confesso averne sempre imparato: e ch'egli, tra per le buone ragioni che porta di quanto ha detto ; e per esaminar minutamente, e con gran giudizio ciascheduna cosa, meriti il quinto luogo dopo l'Eminentissimo Pietro Bembo, il sottilissimo Lodovico Castelvetri, l'accuratissimo Cavalier Lionardo Salviati, e l'addottrinatiffimo Benedetto Buommattei. Ma a dirlafuor fuori, e salvo tutto il riguardo che gli ho, come ad uno de' miei maestri in sì fatto linguaggio; l'aver' egli voluto in questo libro del Torto , e Diritto , con insopportabil fatica, scartabellare, leggere, e rileggere, e tornare a leggere tutti i Testi di Lingua, per rinvenirvi con sommo piacere tutti i luoghi, ne' quali son quegli usciti dalle buone regole del perfettamente ferivere, o hanno feritto con poca grazia, o fenza alcuna leggiadria, anzi con formole spiacenti alle buone orecchie; io non fo di che sappia : e qual lode possa, o abbia potu-

potuto meritarne. Non parendo a me lodevol cosa l'andar trovando ne gli addottrinatissimi Autori qualche di loro abbaslio , a fin di mostrarlo con grandissima festa al Mondo tutto, per riceverne straordinario applauso. Come per l'opposito, non mi par che ben facciano quei che vogliono a dritto , ed a rovescio difendere in huomo di qualunque autorità, quel che ragionevolmente è stato da tutti gli altri stimato per errore . I Primi sogl' io assomigliargli a chi entrato in un real palagio, niente avendo curato contemplar la maraviolioja porta , e'l da capo a piè ben accordato frontispizio, passa per la spaziosa corte, sale per la magnifica scala, s' inoltra pe' vistosissimi verroni nell' ampia fala , e nelle dilettevoli stanze , e nulla ancora ammirandostrascura riguardare attentamente le pellegrine dipinture, le rare tapezzerie, le ricchissime suppellettili : e camminando per tutto , ne fermandosi mai a commendar' una di tante bellissime cose , entra in cucina, mette il capo nel cesso, e gridando, o che puzza, chiama, ed invita ad alta voce la gente a fentir quel fetore. I secondi son come quegli innamorati (dich'io) che non bastando loro aver tanto commendato i capei d'oro delle lor donne , la spaziosa fronte, le proffilate ciglia, gli splendientijimi occhi , le vermielie gote, le labbra coralline, e ad uno ad uno ogni" membro d'effe, voglion dare a divedere, efferne odoroso anche lo sterco, non che'l piscio. Non posso però risolvermi ad annoverare il dottiffimo Bartoli nel numero de' primi sciocchi , o per meglio dir niquitosi : ma tanti sudori à che ? Io giurerei che m'appongo , je dico , ch' egli volle nella maggior parte, che nota in questo libro, delle cose scritte pregolatumente da gli Scrittori Tojcani del decimoquarto fccolo , difender fe fteffo , piu che intaccar que' nobiliffimi Autori padri del Tojcano linguaggio . E a dir vero , s'egli non inciampò d dire , Il fpirto, per Lo fpirto: Uman cola, in luogo d' Umana cola: lo ti perdon in.

vece d' Io ti perdono: ed in altre si fatte cose,nelle quali erraron' anche i grandi buomini; mi pare impossibile, che non foffe sdrucciolato a dire, Amavo per Amava, Venghi per Venga, Volse per Volle, Semo per Siamo, e sin' a, Vedestivo, per Vedeste. Egli era attaccato non\_ poco allo stil che chiamava fiorito la maggior parte de gli Scrittori del poco fa passato secolo: i quali pur che avessero usate parole nuove, rimbombanti, ed enfiate, Metafore stravagantissime , Iperboli impossibili , e forme di dire. enimmatiche, a spiegare un concettuzzo, che non avea altro di bello, che l'unione artificiosa di si fatte parole, e figure; niente curavano la purità, la schiettezza, la proprieta della Locuzione. E se veggonsi in questo volumetto additate cose di quegli Antichi , ch' egli biasima affatto ; fu per non fare accorgere il Mondo del suo fine . Il quale ho eziandio per certo, in veggendo, ch'ove avrebbe dovuto mettere in Cielo i libri di quei grandi huomini, dov'era la propria difesa; gli strapazza in modo, che tranne le Novelle del Boccaccio, nelle quali, come nel frumento, cercò ancora col fuscellino, per non imbrattarsi la mano, trovar molta veccia; ebbe gli altri per volumi pieni tutti di stupidissime ciance , da darsi interi alle siamme , non che à pizzicagnoli per coprirne le acciughe. Egli auverti bene , che in quei tanto da lui biasimati Autori , se truovasi talora qualche cosa fuor di regola, o per vezzo della Lingua , o per altra cosa ; ben mille , e mille volte vi se vede scritta la stessa parola', o formola, secondo le regole, delle quali egli usci soventemente colla comun de' Moderni . Ho poi per certissimo l'accennato fine, se considero, che al Bartoli gli usci pur dalla penna, di non avere scritto questo libro per propria difesa: non potend' egli mai darsi a credere, che buom del Mondo il sospicasse, ove non vedeva nelle di lui opere, che aveva gia date alle stampe, esfer' egli talora inciampato a serivere con quegli sregolamenti,

che sudo tanto per rinvenirgli ne' Testi della Liugua . P. faranno apcor' altri del mio fentimento , almen per leggere in questa lettera a' lettori , che'l Bartoli biasimò tutti i Critici della Gerusalemme liberata del Tasso; se considerano, che que' Critici furono i Signori Accademici Fiorentini . Non è impertanto ch' io voglia ( come alcun s'è dato a credere d'altri della stessa mia opinione) posporre la Gerusalemme liberata del nostro incomparabil Torquato Tas-(o, al Morgante di Luigi Pulci , al Ciriffo Calvanco dell' altro Pulci, al Malmantile di Lorenzo Lippi : o la ftoria del Guicciar dino , a quelle de' Villani , derife da Aleffandro Taffoni, tanto nemico de' Tofcani, quanto qui si mo-Ara il P. Bartoli . Io bo que' primi Testi per padri (come ho detto) del Toscano linguaggio. Ch'è quanto dire, che da loro s' ha il significato, e'l modo di scrivere le Toscane. parole . Senza stare ad esaminare se avessero parlato, ò no con garbo, con grazia: e fe i di lor libri fian pieni di buona farina (come si suol dire) o di crusca. E que Poemi de Pulci, e del Lippi, satti per arricchir la lingua, non per dare al Mondo maravigliosi , e perfettissimi Poemi ; e la. Storia di Giovanni, di Matteo, e di Filippo Villani, scritta , così per accrescrimento della Lingua , come per dare al Mondo contezza delle cose andate. Perche non parmi. avesser meritato dal Bartoli ( non parlo del Lippi che fiorì dopo lui ) tante beffe , tanti rimbrotti . E da quale. Autore Italiano avrebb' egli voluto che avessimo imparata la Toscana favella? Dall' Autor forse della Vita di Cola di Rienzo , ò per avventura dal nostro Giovanni Villani nella Storia di Napoli , il quale seguitò nello scrivere l'orme de' Latini , com' egli in più luoghi di questo libro vuol che si seguitino religiosissimamente? Da' Testi di Lingua adunque trarrem sempre il significato delle Toscane parole : e da gli ottimi Gramatici i modi d' adoperarle, in parlando, in iscrivendo : quai modi, non v'ha

dubbio, per quel che tocca al parlare, che i Gramatici gli han ricavati da gli stessi Testi : giacch'eglino han fatta giuftamente regola di cio che in effi truovasi mille volte, non di quel che leggendovisi una, o due volte, puo ragionevolmente credersi, effere accaduto per abbaglio de' Copiatori , o de oli Stampatori , o ( concediam pure) de gli stefsi Autori . Il che doveva ( a mio giudizio ) accennare in questa lettera il P. Bartoli, prima di valersi di que' luoghi , una , o due volte offervati ne' Testi , quasi per farne regola contra le regole. Se poi non fe bene a motteggiare i Signori Accademici Fiorentini, o perche trascurassero di allogar nel Vocabolario della Crusca qualche voce Toscana; o perche di taluna non ne registrassero tutti i significati; certamente fe male, a fuori affatto di troposito, ricordare i viz) di Brunetto Latini , di Dante Alighieri , e di Giovanni Boccaccio: quasi come fanno oggidì molti ignoranti invidiando all' altrui virtù; che'n veggendo il comune applauso fatto ad un libro, il cominciano a vituperare per ognicanto, e con tutti: e se loro vien domandato, qual ragion'abbiano di dir tanto male d' una buon' opera; rispondono, che l' Autore è un bastardo, ch'è figliuolo d'un rivendugliolo: tacendo io per modestia ogn' altra. cosa che ne dicono. Ma ben'egli si pentirebbe di tutto, se fosse oogi al Mondo , e vedesse , che i Signori Accademici, han fatta di lui (cio non oftante) la stima che ho detto, ed bann'allogato fra' Testi aggiunti della Lingua, il gran. Paolo Segneri , e'l P. Marcantonio Mamhelli , tutti e due della steffa sua Compagnia . Quantunque io non creda, che godesse de gli onori fatti al juo caro amico Mambelli: giacche non folamente vuol' egli darlo a credere al Mondo per poco pratico del Toscano idioma, come bo notato in. alcune di queste Osservazioni; ma quand'egli avea rubato dal Mambelli ( come avvertisce il Cavaliere Alessandro Baldraccani nella lettera a'lettori, posposta all'accennato trattato de Verbi del Mambelli, stampato in Fossi net 1685. in 12.) tante e tante brone, e belle cose, secondo accemerdo eziandio in più luoghi, il tratto ingratissimamente da ladro, per aver tolto dal Cascelvetro tutto quel trattato, aggiugnendovi solamente gli esempli de Testi. E pur ciascum puo vedere, ne sot egli stiso negare nel num. 103. di questo libro; quanto avesse migliorato il Mambelli il trattato del Casselvetro, almen più adattandos all'uso de gli ottimi Scrittori.

Se adunque vorrà tutto ciò considerare qualunque affezionato al P. Bartoli, ho per sermo, che compatirammi,
s' io in queste Osservazioni, tra per la sorza che m'ha satte principalmente la ragione, e per la riverenza che ho
avuta a' Test, a' buoni Gramatici, ed a' Signori Accademici Fiorentini; spessifime volte gli bò contraddetto.
protestando ad ogunno, che se' l Bartoli scrisse questo libro
(come già par ch' egli stesso voltes per sar conoscere, che
nella Toscana savella prevaglia l'arbitrio alte regole, le
quali per lo più (diss) non dipender da ragione; io mi sono sforzato, in beneficio de gli amatori di così bel Linguaggio, a persuader l'osservanza delle regole: come sondate su quelle ragioni, che bo ben sudato a rinvenirle: e
parmi d'averle trovate.



#### Acciò, e Accioche.

Ctiò, ò come ancora si potrà scrivere, A ciò, s' egli si, vuole spendere per quel che pestà, non vale più cheil latino Ad boc: e come mal si direbbe, Ad hoc sacias, in vece d' Ad hoc ut sacias, così non ben si dirà, Acciò

facciate, per Acció che facciate, togliendone la particella Che, rispondente all' Ut del latino. Ciò non Ostante, pur si truova chi de gli antichi ha fatto correre Accio, al valore d'Acciò che; Gio. Vil. L.8. c.26, E di que' loro casolari secer piazza, Acciò non si facessero mai : L. 10.c. 17. Acciò poteffono. L. 11. C.2. Acciò per chi leggerà sia più chiaro. M.Vill. L.2.c.48. Ammoniva, che se ne correggessono , Acciò gli ponesse per loro merito in maggiore ftato . Crefc. L.g.c.2. Acciò infra loro non fi possano azzustare . E c.5. Stando fotto 'I coperto con grossa coperta di lana, Acciò non infreddi L.10.c.24.Vi si mescoli un poco d' olio d' uliva; Acciò (la pania) non sia si du-74 . Boc. Laber. n. 139. Acciò vedova alle spese del pupillo , poffa &c. E Vision.c. I I. Accio fruisca il mio bel paradifo . Alb. G. tratt. I. C.2. Accio non fie ( cioc fii ) ripreso.

Ben si è usato di spezzare con gratia, e questo Accioche, e certe altre voci che l'asson gliano, in quan-

to ancor elle si compongono di più voci . E lo spezzarle fi e fatto, mettendo loro in corpo alcun altraparola, che s'intramezzi, come ne' feguenti effempi fi vede . Paffav.fole32. Acciò dunque , fratelli micudolciffini, che non periamo E fol. 98. Acciò dunque che per ignoranza &c. Alb. G. tratt. 1. cap. 6. Acciò dunque che in schiff la morte: e due volte c.30. e c.44.&c. E quest' altre; Boc. N. 31. Non dovevi di meno: cioc, Nondimeno dovevi. Passav. fol.90. Non però di meno si richicde la confessione. Brunett. Rett. Conciosia la verità che Rettorica è una cosa che &c. Paffav.fol. 108. Conciosiacosa, come detto è di sopra, che nella contritione :

# OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

P Armi, se nol prend'io, pigliat'abbia il P. Bartoli, in questa sua prima Annotazione , un grande abbaglio . Egli confonde, Acciò con A cio, nel significato d'Acciocche, cioè di Perche : in dicend' egli , che Acciò , in tal fignificato, poffa scriversi, A cio . Senza considerare, che A cio son due Particelle , cioè un Segnacajo , ed un Pronome: e val quanto, A questo. E Accio (.come bò detto ) val Perchè, per coloro che l'hann'usato per Acciocche, o Acciò che, che nell'una, e nell'altra maniera si potrà scrivere, raddoppiandosi per la regola il C, nello scriversi unito . E perciò non potrà mai serversi ( ch'è quanto a dire usarsi ) l'uno per l'altro. Con gli esempli si renderà la cosa più chiara ; in dicendosi ; Mi son mosso a cio sare per due ragioni, è lo stesso che dire, Mi son mosso a far cio, a far questo, per due ragioni. Ma non potrà mai dirsi; Mi son mosso accio sare per due ragioni: pigliando Acciò nel significato d' Acciocche. Perchè, qual senso puo avermai questo parlare, Mi sommosso a perche fare , ec. Così per l'opposito, dicendosi ;T' ho chiama-

to acciò tu venga , val nell' opinione de gli stessi che usano Acciò per Acciocche; T' ho chiamato perche tu venga, Acciocche tu venga. Ma non ben diraffi : T'ho chiamato à cio tu venga : cioè, T' ho chiamato a quefto, o per questo tu venga. Doveva adunque dire il P. Rartoli, che per coloro che voglion perfettamente scrivere, e parlare, senza usare Accio per Acciocche, si potesse scrivere Accio, ed A cio, nel sentimento d' A questo. E ne men mi parrebbe ben facto: perche la figura d' Acciò è d' Avverbio, se mai si potesse scrivere senza la Che: e quella d' A cio, di quel ch'e infatti, cioè, del Segnacafo. A , e del Pronome , Cio . E però ne men ben fanno quei che scrivono Allui, Allei, Alloro, per A lui, A lei, A loro: poiche nello steffo modo si potrebbe scrivere, Amine, Attè, Avvoi, che non s'è ancora scritto da alcuno, per quel ch'io sappia . E senza uscir da gli ftesh Pronomi ; se non fi ferive, Dalui, Dalei, Daloro: Conlui, o piuttofto. Collui, Collei, Colloro: che pur farebbero voci composte da' Segnacasi Da, Con, e da' Pronomi, Lui, Lci, Loro; perche firivere, Allui, Allei, Alloro, voci fatte dal Seonacaso A, e da gli stessi Pronomi ? Veggasi ancora quel che ne dice il Ruscelli alla pag. 138. ne' Coment.

Dico poi, che per quanti esempli aves i egli portati di Acciò senza la Che, e quantunque avesse prevveduto, che oggidi eziandio de' grandi huonini il succifero, par si una manischo crore di così usarlo, que si vuol che signischi lerche, o in qualunque modo, Cagione di quel che s'detto. Imperocche 3, senza siare a considerare, che Accio, vaglia, Ad hoc, ed Acciocche, Ad hoc us (potendo rispondere chi susa senza la Che; esserva si come son molte, senza save dipendeza alcuna dalle Latine) in senconosi, per esempio: Ed acciò tu vegga rimedio trovare, non se se di esta si cassi; E perche tu vegga rimedio trovare, no senza si cassi; E perche tu vegga rimedio trovare. Il che migero per se per que que su cue su con senza di con su cassi con senza di chi a questo tu vegga rimedio trovare. Il che migero con senza di con senza di con senza con s

# IL TORTO E'L DIRITTO

giormente potrebbe cazionar equivoco nella scrittura, in servivendos, secondo volle il P. Bartoli, Ed a ciò tu vegga rimedio trovare. E così in infiniti esempli che puo huom considerare.

## Come che, in senso d' Impercioche.

II. L'Avverbio Come che', non ha quel fenfo di Ercrioche, nel quale tanto frequentemente è in socca d'alcuni, che diranno, Ma Come che Iddio è pierofo, e Come che il vento traeva gagliardo, &c. per dire, Ma perche Iddio è pierofo; Ma percioche il vento traeva gagliardo; e fimili. Il fuo natural fignificare, è d'Avvegna che, Ancora che, Benche, &c.

Pur v' ha qualche testo, nel quale pare, che il Come che, senta troppo manifestamente del Percioche: e basti darne quì a considerare tre soli, à mio credere, affai chiari . Bocc. N. 16. E come che rade volte la sua madre; la quale con la donna di Currado era, vedesse, niuna volta la conobbe , ne ella lui . Che è quanto dire ( come appar manifesto dalla Novella ) È percioche il figliuolo, rade volte vedeva la madre fua, cui havea perduta da molti anni, &c. non la conosceya. Nè men chiaro e quell altro Nov. 49. Se figlivoli bavefsi, ò havessi havuti, per li quali potessi conoscere, di quanta forza fia l'amor che lor si porta, mi parrebbe d' effer certa , che in parte m' havresti per iscusata ; ma Come che tu non n' habbi , io che n' hò uno , non poffo però le leggi communi dell' altre madri fuggire; Cioe: Ma percioche tu non hai figliuoli, come io ne ho, &c. Puoffi ancora leggere la Nov. 22. colà ove fi dice , Come che ciascun' altro dormisse force . E quivi appresso . Come che varie cose gli andassero per lo pensiero: e considerare,

fe quivi il Come che, ha fignificato di Benche, ò anzi di Perciòche. Finalmente, il Petr: Canz. 39. Hor bio mi credo al tempo del partire Esservicino, ò non molto da lunge, Come che il perder, face accorto, e saggio, Vo ripensando esc. Cioè, Percioche il perder si accorto &c. altrimenti facciavi chi può, entrare il Benche à proposito del discorso.

Per Comunque, si, ch' egli senza niun sospetto d' etrore s'adopera. Ins. 9. Come ch' io mi mora, e Come ch' io mi volga. Bocc. Nov. 33. Come che in processo di tempo s'avvenisse. Nov. 26. Come che aucho sia stato o no Nov. 17. Come che loro venisse stato. Pass. Stato. Ora. Come che la superbia si prenda, o per l'un modo, o per l'-

altro , orc.

Petr. son. 9. Ma come ch' ella li governi, e volga... Primavera per me non corna mai. D. Conv. Come che io mi sia. B. Amet. sol.61. Ma come che creduto ò non creduto mi sia.

E per lo semplice Come. N.Ant. 100. E questo non dico io per me, Come che io sia di quegli si sufficienti &c.

Boc. N. 27. Come che io credo .

Come che col Dimostrativo l'hi Boc.N.13.Come che ella non se n'accorge.

OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

N On è stata mia intenzione di volere additare in queaurci detto, ch'egli tante volte in cso che hi scritti poiche
qui, è incorso à dire, tuttoche parlando d'huomini, Di
quegli, A quegli, per Di coloro, A coloro: essenti
Quegli Pronome del Caso retto: a dare il Pronome Leia
coja innamimata; ed in qualche altra cosuccia contro alle
regole. Ma per giovare a chi unol persettamente sirvivre,
d'hu

è ben qui d'avvertire, ch'egli serive Percioche con un solo C: e prima ha scritto così ancora Peroche, Imperoche, e simili, come scrisse ancora il Mambelli: quando per regola abbiamo, di raddoppiare il C, in sì fatte voci composte colla Che, ogni volta che la Che sussiegue immediatamente alla fillaba accentata della voce, alla qual s'unisce, come nelle accennate voci, ed in Ciocche, Giacche, Piucche, Acciocche, ec. quantunque si possa ancora scrivere, Cio che, Già che, Piu che, Percio che, ec. Non così ove siegue la Che a voce, che non ha l' Accento in. quella fillaba appunto, alla qual s'attacca: come in Avvengnache, Concioffiacofache, Poiche, Pofciache, Tuttoche, ec. Qual regola dipende dalla ragione: poiche, Perocche, Perciocche, ec. o che serivansi unite, o separate dalla Che , gid pronunziansi con doppio C: e perche sarebbe mostruoso, in iscrivendosi separate, a scriver, Però cche, Percio cche, ec; nello seriversi unite, serivonsi secondo la pronunziazione. Per la stessa ragione altre voci composte da altre Particelle, come Accanto, Allato , Addictro, Piutroflo , Trattanto, ec. ferivonfi eziandio colla consonante reddoppiata: tuttoche se fosser le particelle separate, seriverebbonsi A canto, Alato, 🕫 A dictro, Piu toflo, Fra tanto: e pur si pronunzierebbero, come se la consonante fosse roddoppiata. Per lo contrario, o che scrivasi Poi che, o Poiche, Poscia che, o Posciache, ec. sempre pronunziansi ad un modo . Venendo al nostro proposito, dico, che potrebbe ascuno imprendere, che ne gli esempli riferiti del Come che, in luogo di Perciocche, vaglia eziandio per Avvegnache, Quantunque, Tuttoche. Ma postoche l'uso universale de gl'-Italiani, è di valersene nel significato di Perche, Perciocche , non sftò qui a contrariare il P. Bartoli : angt siarei per dire , che così possa , o debba wsarsi , appoggiato anche all' autorità del Cinonio, she nel cap. 57. delle Particelle, difle disse, essere il suo proprio significato di Comunque: e che oggi mel sentimento d' Avvegnache, sia in disso, e renda oscuro il parlare; se non pensassi, chè comune l'autorità de' buoni Gramatici Toscam, che danno al Comeche il significato di Benche, Quantunque, ec. e non ne sassero infiniti esempli nel Boccaccio; e pochissimi in altri Testi, in quel di Perche, Perciocche, riportati dal Cinonio nel luogo citato.

#### Contento Sustantivo .

III. Ontento, nome sustantivo, si legge in una delle Novelle del Boccacci, ma ella non e sua parola; e dicono, che il suo testo originale, eselama contra chi correggendolo lo scorreste l'ur oggidi il Contento è in più uso, che il Contentamento de gli Antichi, e l'adoperò il Casa pulitissimo dicitore. È l'Ariosso C. 38.st.2. disse Via così gran contento. È se per avventura egli non basta per dargli il peso dell'autorità, che havrebbe, se fosse antico, eccolo antico, quanto il sia Fazio de gli Uberti, che seriveva, ha horade gli anni ben trecento e dodici: Dittam. L. 5. C. 1. La Luna si vedea sì viva, che ciò m'era un gran contento.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

A Vea lesto il P. Bart. nella prima Crusca, alla parola Contento Sosiantivo, significar solamente, per l'autorità de Testi, il Contentuto, Lat. Contentum : Quod continctur: e per uso valere exiandio Contentamento: come dalle parole che si soggiungono nell'accennata Crusca; Cometo vale Soddisfazione, Gusto, Gioja, Piacere, e simili: e così aveva forse aner letto nel Dizzionario d'Adrian Politi; volle perciò far vede-

for Cook

re, che i Signori Accademici Fiorentini avevan pieliate un granchio: postoche Contento s' era usato per Contentamento , eziandio da'Tefti di lingua , antichi , e moderni . Ma non fu ( per mio avviso ) una gran trascuraggine de' Signori Accademici di quel tempo . Trovaron' eglino usato quasi sempre Contento per lo Contenuto : ed all'incontro vedevan che per tutta Italia dicevasi, Contento perSoddisfazione, Piacere ; avean de più protestato di volere eziandio registrar le parole, che ricevevano autorità dall'uso; perciò ben pensarono lor bastare il dire, che Contento per uso valeffe anche, Gioja, Gusto. Ma nel Vocabolario accresciuto del 1691. ben si vede registrata. sal voce , coll'autorità de' primi Testi , e degli aggiunti, per Soddisfazione, Piacere. Non mi pare adunque meritassero un grand' applauso, prima Alessandro Tassoni, che nelle Annotazioni a quella prima Crusca, avverti, avere usata gli Antichi tal voce in tal significato, portandone molti ejempli , particolarmente del Boccaccio ; ne'l P. Bart. arrecandone l'esempio d' un solo Antico , e di due foli Moderni.

Contentezza poi, disse il Tassoni non essersi usta nel medesimo sensificato, se non se da' soli Moderni. E disse bene, s'egli ebbe per Moderni Agnolo Firenzuola, e con ambatista Gelli, che l'usarono, come dal Vocabolario. Comunque si sia, Contentezza, e Contento diconsi oggi per Soddistazione, Piacere: e Contentamento è voce, de' Curidi, a significar Consenso, Volontà dichiarata in iscritto. Anzi Contento non si dice assirato per Contento. E non voglia valersene per necessita qualebe.

Poeta .

Contento per Dispregio l' bà usato qualche Antico. Ma usandos orgidi , s' assetterebbe un latinismo, caabbiamo, Dispregio, Scherno, Sanacco, Uccellamento, Gabbo, che son belle voci Toscane: intralasciando le

Lati-

Latine pur fatte Toscane, Derisione, Deriso, Irrisione: e le antiche Diligione, Ichernia, Mucceria, Sceda.

#### Awverbi spezzati .

IV. Li Avverbj, non si debbon tagliare à mezzo, e volere, che la prima merà dell'antecedente tronco, s' unisea all'ultima del suffiguente intero; che questa è una maniera d'innesto grammaticale, che non tiene. Per ciò non diremo, Santa, e Giustamente; Chiara, e Dissituramente: peroche quel Santa, e quel Chiara, nella lingua nostra, ò è nome, ò non è nulla.

É senel Filoc. L.2. num. 334. troverete Forte, e Vituperosamente: e nella Fiam.L.7. num. 52.e nel Pasfav. Prima, e Principalmente, raccordivi, che Forte, e Prima da loro medesimi sono avverbj interi, che vagliono altrettanto, che Fortemente, e Primamente.

Non così Humile, e Villana, che pur si truovano nel Novelliero Antico, e sono esempi da non prenderne esempio Nov. 2. Lo Cavallere sece la domanda sua ad Alessandro, Humile, e Dolcemente, e Nov. 19. Il Padre rispose loro Villana, & Aspramente.

## OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

V Ien motteggiato il Bart.in questo luozo dal P.Giammaria Vincenti Viniziano de' Cherici Regolari Teatini, nel Ne quid nimis della lingua volgare, alla pag. 134. Ma non era questi huomo da censurare il P. Bartoli, nel Bartoli ad esse remurato. S'io volessi fargli la censura, dirci, che qui non ha satto bene a notar per titolo del Numero, Avverbi spezzati: ma doveva dire Avverbi tronchi, o troncati: poiche nel dirsi, Santa, e Dotta-

mente, per Santamente, e Dottainente . non fi ferras l' Avverbio Santamente, ma si tronca: come non si spezzan le voci Voglio, Toglio, Dici, e simili, col dirsi Vo', To', e Di; ma si troncano. Spezzansi, e si sono spezzati licenziosamente per forza di rima, e da non imitarsi, da' Poeti, che ban posto Santa nella fin d' un verso, e Mente nel principio del ' altro suff quente . E rispondendomisi, che'l Bart, ha detto Avverbi spezzati, perche dicendofi Santa, nell' efemplo accennato, l'altra parte dell' Avverbio, ciae Mente si trasferisce in Dottamente ; io replicherei , che quel Mente è parte dell' Avverbio , Dottamente , e non puo fervire a due . Ma per non effer questo un qualche grave errore, e per avergli ancor chiamati , Avverbi spezzati il Ruscelli ne' Coment. al Cap.41.del lib.2. il che per avventura ingannò il Bartoli, e l'accennato P.Vincenti appresso; e perche mia intenzion' è in queste Offervazioni , difendere al possibile i Signori Accademici Fiorentini, e tutti i buoni Gramatici Toscani , contro de' quali , rimbrostando sempre , e scoccoveggiando, s'è affaticato il Bart. trovar voci ne' Testi trascurate nel Vocabelario, e fermole di dire contrarie alle regole , datene principalmente dal Castelvetro , e dal Salviati; però men passo a considerare, donde sia derivato questo troncamento d' Avverbi. E non ba dubbio che sia nato , dal mal suono , erimato , che fa il dire , Parlò fantamente, e Dottamente: Si fe tutto compiutamente, e perfettamente. Perche alcuni de' Moderni (immaginando che così fatt'aveffer gli Antichi ) han detto , Parlò Santa, e Dottamente: Si fe tutto compiuta, e perfettamente. Ma costantemente dich io, che i Testi di linqua non sono incorsi in sì fatto errore : e se truovasi nel riferito esempio del Novell. Ant. Rispose loro Villana, ed Aspramente, ed era Majchio quegli che così rispoje; chi fa che non sia accaduto per abbeglio dello Stampatore, che trafDEL NON SI PUO'. 3

trasportando il Mente di Villanamente, ad Aspramentc, voce dello stesso suono, e così vicina l'una all'altra, dimenticoffi di darlo a Villanamente, credendo avergliele dato.Conobbero ben gli Antichi il mal suono, e rimato, che farebbe il dire, Parlo Santamente, e Dottamente, e fimili: e perciò si valsero d' Avverbi di suono diverso, a d' altre forme di dire, o pur differo, Parlogli dolce, e foavemente: Domandogli umile, e cortesemente: Coflante gli replico, e dottamente, ec. Dove Dolce, Vmile, Costante, non sono Avverbi tronchi di Dolcemente . d' Unillemente ( che oggi dicefi Umilmente) di Coftantemente ; ma Nomi interi : come ognun puo considerargli. E parlandosi di Donna , ben differo , Umana , e cortesemente, i lacida, e benignamente, Diffusa, e copiosamento: effendo ancora in que fii efempli , Umana , Placida , Durufa , Nomi interi , non Avverbi tronchi . Il che non praticarono in parlandosi d'huomo: perche non potevaris più effer Non i aggettivi , come discordanti da' sustantivi: e ban si verifica ne' primi luoghi riportati dal Bar. Quali non ben confiderati da' Moderni, han creduto imitar gli Antichi in co. i fregolato troncamento d' Avverbi .

Tornando al vero spizzar che si fa de gli Avverbi da' Poeti, è verissimo che 'l facesse l'Ariosto, dicendo,

Ancor che conoseesse che diretta

Mente a sua Maesta danno si faccia,

E qualche altro; ma non son da imitarsi; ho detto; explico, non ostante cio chice il Ruscelli ne Comentari al cap-tatel that clin be detentari al cap-tatel that in imperocche quanto dice; è per difender l'Ariosto, che celi amò troppo: e troppo su licenzioso in si fatte cel: l'Ariosto. Ma vaglia a difenderla quanti segolati spezzamenti suò egli in quel Poema, per sorza di rima, i'artiscio col qual troncò la voce Fiordiligi, successo dire da Brandimarte moribondo ad Orlando.

38 IL TORTO E'L DIRITTO

Ti fia raccomandata la mia Fiordi: E non potè dir ligi, e qui finio.

Cofa la piu bella , a mio giudizio , che si fosse mai detta da Italiano Pocta .

#### Gerondio in forza di Participio .

V. B En si pone il Gerondio per lo Participio (Co-si il chiamerò per più essere inteso, come ancora gli altri vocaboli ufati nell' antica Grammatica : avvegna che quel Partecipe, che una volta fi legge nel Boccacci del Mannelli, vogliano che fia scorrettione, in vece di Partefice, che folo stimano doversi dire.) Ben dunque si pone il Gerondio per lo Participio, maffimamente dove questo non fosse a udire di cosi bel fuono, ò non così ufato. E fia per esempio de gli altri, Dormendo per Dormente, che si potrebbe haver detto in tutti i testi seguenti. Bocc. N.28. Quando (il Veglio della Montagna) alcun volea Dormendo mandare nel suo paradiso. Cioè Dormente, come il medesimo havea detto Nov. 17. Pericone Dormente uccisono. E fimile di questi altri. Nov. 40. Nella camera se ne venne, e trovato Ruggieri Dormendo, &c. cominciò à dire, che su si levasse. Nov.46. E stimando vilissima cosa effere &c. due ignudi uccider Dormendo . Filoc. L.2. nu. 357. Nº quello ancora che apparve à Servio Tullo picciol fanciullo, Dormendo nel cospetto di Tanaquil, su più manifesto segnale &c. Labir. Essendo io in altissimo sonno legato , non parendo alla mia nemica fortuna , che le bastassero le ingiurie fattemi nel mio vegghiare, ancora dormendo s' ingegnò di nojarmi. Dante Purg. 11. Quando la madre da Chiron à Sciro Trafugo lui Dormendo in fu le braccia, Oc.

I L'Castelwetro nella Giunta contro del Bembo intorno a' Verbi , disse sempre Partesice, Partesici , in luogo di Participio, Participi: ma non è che co sì debba dirsi per autorità de' buoni Gramatici, come par che voglia il Bartoli qui , e nella Lettera a' lettori . Anzi tutti quasi gli altri differ sempre Participio, Participi : e così dicesi , e diremo ancor noi . E quantunque il Salviati nel lib. 2. de gli Avvertim.al cap. 14. dell' uso delle favelle, dica Partefice effer Toscano; e non Partecipe, ò Participe : eb'è cio che volle eziandio accennare il Bartoli; nientedimeno egli non leffe bene il Salviati. Pose questi tal voce Partefice in lista con molte, nelle quali l'uso padron del tutto, ha disposto ricever le voci straniere, ericusar le Toscane : come fe sin da allora in Partecipe , lasciando Partefice . E in fatti nel Vocabolario alla voce Partefice, notò esser voce antica, e volle dire, da non usarsi. Nelle Ciunte poi alla Crusca del 1691, leggest Participio voce dell' uso.

Se poi usasi più volentieri di dire, La Moglie dormendo uccife, l Filofofi confiderando le naturali co se: e affolutamente, Regnando Carlo; che, La Moglie dormente uccife, I Filosofi consideranti le naturali cofe, Regnante Carlo; non è che l' ufo contravvenga. alle regole; ma tra perche'l Gerundio vien formato dal Participio attivo, e per effer tanta attenenza fra effi, che i Gramatici ban lasciato di fare il Gerundio una parte dell', orazione ; puo pertanto il Gerundio reggere il Cafo del suo Verbo, così come il Participio, e dirsi in tutte le due accennate maniere .

# IL TORTO E'L DIRITTO Esso, posto à maniera d'auverbio.

VI. A particella Esso, posto dopo la Prepositione Con, e avanti à Pronome, ò Nome, comunque sia, non ha forza d' 19se, si che col genere seminite debba farsene Essa, ò col plurale Essa, ò Esse ma è invariabile, e come da sè, aggiunta per una catl avaghezza, ò forza che par ch'ella dia: Perció non s'havra à dire Con essa con esse la medesimo modo, Con esse si lo Con esso esse con esse con

Quelta è régola ferma, e ricevuta: avvegnache pur si dica haverla trascurata una ò due volte (j. Villani, e il Boccacci. Ma di tre testi, che se ne apportano in fede, uno è scorretto, l'altro male adoperato, solo il terzo ha veramente forza. Lo scorretto è del Villant. L.6.c.19.ove ragionando di Papa Gregorio, dice, che Con effi Cardinali, con tutti i Vescovi &c. andò per tuttes le principali Chiese di Roma. Ma secondo l'emendatione dell'87. fi legge altramente : cioè che il Papa, Traffe di Santo Santorum di Laterano le teste de' Beati Apostoli Pietro, e Paolo, e con Esse in mano, con tutti i Cardinali, Vescovi &c. Il male adoperato è del Bocc. N.42. Andò alla barca, e niuna altra persona, che questa giovane vi vide, la quale Effa lei che force dormina; chiamo molte volte. Qui dove non è premesso il Con, che il senso nol comporterebbe, Esfa, e veramente pronome:benche la maniera sia alcun poco strana, pur egli sono due quarti casi della Costanza che dormiva, e su chiamata, e fatta risentire. Ne và molto di lungi da questo quell'altro dire di Gio: Vill. Lib.4.cap.2. Altri degna -. mente non poteffe effere eletto ad Imperadore fenza elezione di questi sette Principi , quali sono costoro essi al' Arcivescovo di Magonza, Crc. E quell'altro dell'antica can.

zone

zone raccordata dal Bocc. nella fine della Nov. 35. Qual esse si la lettione è legittima, non ha interpretatione, ò rissoltane è legittima, non ha interpretatione, ò rissoltano, ad andare in quà, in là, dietro a' peser, e a volerie Con Ese la mani pigliare. Così hà il Decam. del 73. e pur vie chi nelle sue Particelle il cita, e legge, con essolta mani, stattane con esso le sue proprie mani la correttione, il che stiasi a contro della sua cossienza.

Questo medefino Esso s'aggiunse ancora ad avverbi, e se ne sece Lunghesso, Souresso, Sottesso, che vaglion quanto Lungo, Soura, e Sotto, e l'Esso di stà invariato, come dicevam del Con Esso, sor si dia a genere seminse, o a numero plurale. Cos il Bocacerben disse Nov. 47. Passano Lungbesso la camera. E altri, Souresso le spalle, &c.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

Ul non ha dubbio che dica il P.Bartoli, esser la Particella Esso, preceduta dalla Preposizione Con, invantibile avanti a Pronome, o Nome che sia. Ma egli ingannossi: poiche chi mai ha detto, o direbbe, Con esse sua con esser c

ticel

#### Dapoi , Dipoi , e Dopo.

D Apoi ( à come altramente si dice Di poi) e Dopo, sono due particelle da offervarsi in più cose.

I Quanto allo seriverse: che non possiam dire. Dopoi; peroche la lingua nostra non ha Do, si come hà Da, e Di, da unirecon Poi: talche così possa fatsene Dopoi, come Dapoi, e Dlpoi.

2 Che volendo scrivere Da poi, in forma d'una parola, potremo raddoppiare il P,e ne verrà Dappoi; non così in Dipoi, perche l'I non ha la forza del rad-

doppiare, come l'A.

\*3 Che non iscriveremo, Doppo, nè Dopò, molto meno Doppò, ma schietamente Dopo I Maletpini, e Fazio nel Dittam. usarono Doppot e in questo secondo, egli non si può recare a scorrettione di testo, almen colà dove L.z.c.1. gli se corrispondere in rima Troppo, e A groppo: è similmente L.5.c.9. Sroppo, e Groppo.

4 Quanto al valore del fignificato, Da poi, e Di poi fono Avverbij di tempo, come il Pofica de latini; non cosi Dopo,ch'e Prepositione, e vale Poft, ne riceve dopo sè la particella Che, come i due prinii. Ferciò i Professori di questa lingua condannano chi stravolta, e consonade l'uso ai queste voci, facendo valere l'Avverbio per Prepositione, e questa per quellotche quando si dice, Da poi desinare, ò Dopo, che havrò desinare, Da poi, che la vocado si dice, Dopo desinare, Da poi, che havrò desinare, Dopo acolonna, Dopo mille anni: dovendosi dire, Dopo desinare, Da poi, che havrò desinato i Dopo la colonna, Dopo mille anni:

Vero e che in Gio: Vill. scrittore del buon secolo, e alla sua vera lez one ridotto, v'ha esempi del

con-

contrario.L.1.c.19. Dipoi lui, regno Ideberto. E fimilmente altrove. E. M. Vill. L. 2. cap. 44. Dapoi a pochi dì fù il caldo sì disordinato, &c. E nel Nov. Ant. 20. Dipoi molti tempi tenne la signoria . E Dipoi non molti giorni . E de' moderni di buona stampa , il Davanzati , che nella Scifma , diffe Mori dipoi cinque mesi : e Due mesi Dipoi Ma degli antichi , Fazio nel Dittam. l'usò si frequentemente, che appena più fi poteva. L. I. cap. 6 Dapoi I Danno. C. 12. Dappoi Noc. C. 22. Dappoi l'augurio , L.5.C.1. Dapoi morte. C.9.cap. 28. Dappoi questo L.6.C.7. Dapoi la morte. C. 12. Dapoi li tra peccati. Ma queste, e l'atre soprallegate, à siano, come altri vorrà, feorrettioni de gli stampatori, ch'e il refugio ordinario degli offinati, o licenze proprie degli Autori, anzi che della lingua, non pare, che ragion voglia, che s'allarghino, come altri ha fatto, infegnando, che altrettanto e Da poi, quanto Dopo. Due testi son prodotti da un'Osfervatore in pruova di quello ch'egli credette, che in essi, la particella Dopo, habbia forza d'Avverbio di tempo:ma o io mal veggo, ò egli in ciò non vide bene, peroche Poco dopo, e picciolo spatio dopo, che leggiam nel Filoco. (e ve ne ha d'altre opere esempi in moltitudine) fono altrettanto che dire, Dopo poco, e Dopo piccolo spatio : nè per ció che Dopo si posponga per leggiadria, perde il proprio fuo effere di Prepolitione, cambiando natura folo. per cio che muta luogo.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENI A.

P Ur qui vuol convincer d'errore il P. Mambelli, che nel num. G. del Capo 97 alle Particelle, piglio per Avverbio la voce Dopo in due luoghi del Filocolo. Ma'l grancho il pigliò il Estroli; imperocapà certa cofa è, che'n Poco dopo, e'n Picciolo spazio dopo, non puo talvece essentii il dire, che possoni desse sono pere. Ne
fa pel Bartoli il dire, che possoni desse sono per seguadria, non puo perduce il sino proprio essere di Preposizione, come vedesi che l ha in anteponendosi, a farsen inquegli esempli, Dopo poco, e Dopo picciolo spazio;
poiche non ènvovo, che la sesso puo in diversi suoghi del parlamento, esser di questo, ora una parte, or'un'
altra, cioè, or Preposizioni, or Avverbio. Anxi è proprio delle Preposizioni, il far queste due rappresentazioni
come si vede, in dicendoss, Avanti cena, e Passacia
primi esempli Avanti, e Innanzi son Preposizioni, ne'
Secondi, sono Avverbi. Il che bene avverti il Ruscelli
Secondi, sono Avverbi. Il che bene avverti il Ruscelli

ne' Comeniari all' ulcap del lib. 3. alla pag. 453.
Avendo in oltre detto, che quantunque Dapoi, o Dipoi siano Avverbi, e Dopo sia Preposizione, come in s
stati è, essi, rvi nondimeno esempli in contrario; non porta
poi altri esempli, che d'essi essi site Dapoi, e Dipoi per
Preposizioni, che non son da imitarsi; ma non di Dapoi

per Avverbio.

# Mai , e Non Mai.

VIII. L'Avverbio Mai, nella forza del fignificaro, non vale punto più, che il latino "magaza, Si unquam, Se mai Nec unquam. Ne mai &c. Percio, come fareboe peccato di Ingua, ii dire, 280 Unquam hoe factami: negando di mai volci lo fare, così nel medefimo fenfo, il dire, lo Mai faro quefto: percehe a volci che mieghi, fa bifogno aggiungere alcune aclie particelle Ne, o Non, fanza Puna, o Taltra delle quati, Mai non ciprime altro che Unquam: e in ciò turti mactiri della lingua s'accordano; ur y hà del con-

trario esempi, e non pochi, tal che non so, come la regola, al tanto torcerla, non si sia rotta.

Un profettor di quest'arte dello serivere Italiano, con tanta sermezza, come ne havesse rivelatione giura, che della penna di niuno serittore del buon secolo usei mai quast'intolerabile fallo, d'adoperare Mai in tentimento di Nunquam, se pur se ne leggono esempi, ciò esser surve degli stampatori, che per più speditamente fare, ne rubarono il Non, ò il Necond'e, che se si mettessero sono il non medesimi torchi, alletre, ò quattro strette, che loro si dessero, consessero la verità. Ma io non so si reo giudicio de Giunti, già stampatori in Firenze, che oltre a più altri, ci diedero il Boccacci, e i tre Villami, riscontrati sedelmente, e racconci da ottimi correttori; e pure, come appresso vedremo, di questi Mai solitarii; ve ne ha per entro non pochi.

.Di certi altri fordidi,e mercennai Stampatori d'oggidi, io certamente della lor fede non darei una menoma ficurtà; peroche non mirando eifi fuor che a fare de lor vil piombi , argento , ristampano l'opere , onde speran guadagno, ma si barbaramente sformandole, che non par che vogliano (come tal volta dicono in que' mal composti loro preamboli) multiplicare le statue al merito dell'Autore, ma giustituare l'Autore nella fua ttatua. Appunto come da poi che un valente huomo, con tanti anni di fatica, e di studio, ha conceputo, e partorito un libro, figliuolo legittimo della lua mente ( che questi sono i nostri più cari , sì come i più fimili, e da noi generati della miglior fostanza di noi, che e l'anima) il publicarlo, stampandolo, fosse gittarlo; tal che le costoro mani potesser ricoglierlo, per ular feco l'emp a pietà di quel bart aro, che cercava de' figliuoli esposti, e presili, in instraniffime

sime guise gli stroppiava: quanto piu sconciamente al lor male, tanto più acconciamente al fuo bene: peroche di poi gli spargeva per tutto intorno ad accattare. Et sua cuique calamitas tanquam ars assignabatur : spogliandoli la sera di quanto i meschini in tutto il di s'haveano guadagnato. E per dire hora folo del giuito lamentar si che posson fare quegli, che alcun poco si pregiano di scrivere in nostra lingua, non del tutto fuori di regola : di che natione, o di che sapere, o se non tanto, di che fedeltà Correttori adoperan cotesti, che per guadagneria ristampano, e per tosto fare acciabattano ? Tali in vero, che può loro adattarsi quel, che Diogene disse, allora, che ito a lavarsi al publico bagno, il trovò pieno d'un'acquaccia si torbida, e lorda, ch'ella era da imbrattarlo se fosse netto, non da nettarlo poi che era imbrattato, Qui hie lavantur ( diffe ) ubi lavantur? Così dico io delle correttion di cofloro: Chi le ha a correggere? Chi ha ad emendare le loro emendationi ? Già che effi non havendo, nè per beneficio di patria, nè per diligenza di studio, altra dote di buona lingua, che forle quella di ben fervire al palato, ad altro non curano, che vaglia loro il mestier del correggere, che a procacciarsene il mangiare. Hor vada quell'altro a lamentarsi, che Medico tantum bominem occidere impunitas summa est . Se è vero, che altri nelle opere fue vive si, che in effe, ancor dopo morte, a se medesimo sopravive, non è egli un ucciderlo, scontrafargliele tanto, che gli si volti la lode in vitupero, e la gloria in disonore ? Ma tanto fol basti haver detto in gratia d'alcuni, a' quali io per mia parte il doveva; e ne ho pur nuova cagione; peroche appena ufcita in Roma La Geografia trasportata al morate, ella v'è ritornata dalle flampe di Vinegia, e di Milano così mal trattata, che l'Autore tanto non

la riconosce per sua, quanto non la conosce sua. Lascio i mille falli di stampa, non curati da chi sol bada a far tofto per fuo guadagno, non bene per riputatione dell' opera. Le han di più dato su la faccia un fregio d'un infanabile folecitmo, togliendone quel Prima parte, che v'era, e lascian to il rimanente del titolo fenza che il fostenga, e perciò non solamente in aria, ma in rovina. Poi, ne han levati i sessanta Titoli, & Argomenti delle due parti, che farebbon venute in brieve dietro alla prima, e poi l'altre seguitamente:e loro intentione è stata, far credere a'comperatori, quella Prima, non effere, una parte del tutto, ma effa fola il tutto, e perciò da non doversene aspettare altra. Con che l' Amphora dell' ampliffimo argomento ch'è la Geografia trasportata, l' han fatta parer divenuta in mano all'Autore, l'Vrceus del Poeta. Nè punto altro miglior trattamento farebbono alle suffequenti se le stampasse: ma indarno aspetterà la Seconda, la Terza, e le astre, chi non ha voluto, che la Prima fia Prima .

Ritorniamo al mai, del quale eccone alquanti efempi fenza la particella, che niega, e pure in fentimento di Nunquam. Bocc. N. 54. Che mai fi farebber fapute trovare. Filoc. L.6. num. 12. Coffai chiamava, e mai nella fita bocca altro havea. E n. 77. Mai di ciò, che bora mi parli dubitai. Lab.n. 49. In quello carcere ciceo, nel quale Mai il divino lume fi vede. E nu. 125. Fà ben la mia difavventura, ch'io Mai it vidi. Paffav. fol. 269. Se tu vegebi, io Mai dormo (diffeil diavolo à S. Macario.) M. Vill. L.8.c.39. I Perugini Mai fi vollono dichimare & c.

Ben'è da avvertire, che non farà fuor di regola l'usar Mai senza espressa negatione, in senso di Non mai, quando ella v'è tacitamente nella forza di Ne,

Niu-

Niuno, &c. Come à dire il Bocc.N.48. Quel euor duro, e freddo, nel quale Mai, Nè amor, Nè pietà paterorono entrare &c. le cacció Nov. 77. Io bavea giurato, di
Mei, Nè per me, Ne per Niuna adoperarla, Nov. 75. Mi
giurerete che mai à Niuno il direte &c. Anzi ancora se
più cose si meteranno sotto il Mai, e la particella Nè,
di darà anche solo una volta, ad alcuna d'este, tutte
l' altre, in virtù di questa, s' intenderanno ugualmente negate. Così abbiam nel Bocc. N. 95. Mai ad amas
lui, Nè a compiacer si, mi recherei. E Nov. 38. Ne segnirebbe, che Mai in pate, Nè in riposo con lui viver potrei.

Percioche poi non poche volte, Aleuno fi adoperò in fenfo diNiuno, come fi ha per moltiffimi efemji, e del Novelliere Antico, e di Dante, e d'altri ferittori antichi, altrettanto fi vuol dire di lui: e chi ha citati, come telli fuori di regola, quegli del Decamerone, dove Alcuno vale quanto Niuno, e perciò al Mai non fi è prepoffo, ne foggiunto il Non, non pare, che fi fia ben raccordato di quello, che altrove havea avverrito, della doppia, e contraria fignificatione d'-Alcuno.

VICTIO.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

I l. Ruscelli in una delle possille che s. alle Rime de Poetre ii illustri, da lui raccolte; vissonde a quanto si puo dire in disse del Mai assoluto, a fargel significar negazione. Altro io non aggiungo, se non se, usar molti il Mai sempre attaccato col Non, con tanta assettazione, per sar acchere che suno alle vegole, che ne fan nassere siu sassiliato in chinnque gli legge, che piacere, per la regolata. Seritara. Come, per sempio, dicono. Io non mai se quello: che non mai si sarebbe saputo, e c. Dovensi bello sarebbe il dire, lo non farò mai questo: Che

non si sarebbe mai saputo...

Dice il Bartoli , che poffa ufarfi il Mai a fignificar Nunquam colla tacita negazione: e porta gli efempli della Ne Avverbio : come la Ne avesse negazione occulta, e non fosse Avverbio di Negazione . Così espressamente accennan negazione, Niuno, Nullo, Niente, Nulla : e tutte possono unirsi col Mai, a fargli avere il significato del Nunquam.

#### Contro , e Contra.

X. Ontro,e Contra, sono due Prepositioni sorelle, unate à un medefimo ven re, ma più parenti, che amiche, onde è che mai non s'accordano à un medefimo caso, ma Contro, vvole il secondo, o'l terzo, e Contra, il quarto. Così ne discorrono quegli , che hanno in luogo di grandissimo fallo, il dire, Contro me, Contra di me, e Contra à me: dando all'una quel che ragion vuol che fia dell'altra.

Ma se à ragion si guarda, non ve ne hà niuna, che basti . Percioche il dire , che gli occhi si dolgono al violento entrar che fa in essi quello squarciato, e troppo largo suono, che rendono i due Avicini, quando Contra s'accoppia con l'articolo del terzo caso,come si vede in Contra à me, Contra alla città, &c. ciò che si toglie, dicendo Contro à me, Contro alla città: pruova altresì, che non si habbia à dire, Contra alcuno, Contra Alessandro, e simili quarti casi di voci, cominciate dall'A . Oltreche, se si vuole stare al giudicio de gli orecchi, che è il lor gusto, in che dispiace loro, per dilicati, che fiano, quel che il Boccacci diffe Nov.41. Contra di voi. E Lab.n. 267. Contra di lei? che sono secondi casi .. O' quell' altro del medesimo Nov. 1. Contro alcuno. O del Cresc. 1, c. c. 1. Contro la

rabbia. O'di M. Vill: l. r. c.74. Contro la Commun veri-

sai che fono quarti cafi.

Se poi si vuole, dall'uso degli antichi, e buoni scrittori, prendere esempio, e far regola, eccone, d'almen ducento alcuni pochi testi contrari alla sopradetta offervatione. G. Vill. L. 1.c.g. Contro volonta del barcainolo c. 62. Vittoria Contro Rodagio. L. 5. c. 5. Contro il come. L. 6. c. 33. Contro il Soldano d' Araspo, e Contro quel di Turchia. L. 8. c. 60. Contro il Cardinale, &c. Et il medefimo l. 2. C. 11. Contra d Defiderio. L.4. C. 10. Contra alla nobiltà. F. c. 21. Contra al Papa L.S. c.62. Contra al Re. E c.91. Contra a lui. E c.101. Contra alla libertà. L. 12. C.90. Contra alla via. E. c. 106. Contra a' Reali &c.M. Vill. L. t.c.68. Contra a i tiranni. L. 2. cap. 2. Contra a fua impresa. Ec. 27. Contra a loro nemici. Ec. 35. Contra a suo prospero Oc. L.4.c.42. Contra al piacere C. 72. 72. Contra a'nemici. Pal.fol. 1 11. Contra al peccato originale, e Contra all' attuale. Non dico per ciò, che si vogliano imitare, che i Villani per avventura, non hebbero orecchie così vive , e rifentite , come il Boccacci, il Paffavanti, il volgarizzator del Crefcenzi, che se non rade volte, e alcuno appena mai , non accompagnarono Contra all'articolo del terzo caso : ma il farlo, ove mal suona, sarà peccato più contro alla musica, che alla grammatica.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

The P.Vincenti, perche piu atto a far concettuzzi in quel fuo Ne quati nimis della lingua, che ad intender lamporitetà della Tofcana favella, dice che fi dà il Dativo a Contro: cioè, Contro a me, Contro a lui: il Genitivo, e l'Accufativo a Contra, cioè, Contra di me, Contra di loro, Contra me, Contra te. Quando doveva dire, che Acon-

a Contra si dà solamente il quarto Caso, ch'è l'Accusativo; a Contro il secondo, e'l terzo, che sono il Genitivo, e'l Dativo?

In cio farci col Bartoli, che se tal regola s'è data per issuggir l'incontro di due vocali simili, e non dir Contra a me, Contra alla Città; per la sessione dovremmo regolarne a non dir Contra alcuno, Contra Antonio, e.c. Ma se si puo rimediare in tai casi, col frapporre il Senacaso fra tal Preposiziones 'l Nome, e dir Contro d'alcuno, Contro ad Antonio, e.c., a che dare occasione a' Gramatici di dire, che si si sussici di si se, che si su serventa

Gli, Chi, Che, Si come &c. stranamente accordati.

XI. P Erche v'hà tal volta di quegli, che in venir loro à gli orecchi alcuna maniera di direccome che bella, pur non così bene flampara sù la forma della lor grammatica, si crollano, e contorcono più che i cedrivoli quando sentono il tuono, ne hò vosuto por qui alcune poche, parutemi delle più srane; siano proprietà delle particelle, siano misteri della lingua, siano licenze degli serittori; che si fiano buone, qual più, e qual meno; se l'autorità, e l'uso, può farle, basserà senza chiosa, ò commento, registrarne gli esempi: che quel che v'è di stravagante nella costituttione, è si chiaro, che tanto sol che si leggano, sintenderà.

Gli Boc. N. 5. Il quale rifguandandola, Gli parve bella, e valorofa. Nov. 25. Il Zima, vedendo ciò, Gli piacque Filoc. L. 6. Filocolo, ogni ora, un'anno Gli fi fazeva.

XII. Chi Dante Conv. fol. 99. Si come veder si può, Chi ben riguarda. Gio. Vill. L. 1. c. 39. Come pienamente. si legge per Lucano Poeta, Chi le storie vorrà cercare L. 9. c.35. Si come per lo detto suo trattato si può vedere, e intendere, Chi è di sottile inielletto. L. 12. c.76. E così avvoiene Chi è in volta di fortuna. CreC.1.2.c.28. Potransi fare più sorti piantamenti, Chi vorrà. Purg.24. Quinci si va, Chi vuol andar per pace. Brun. Tesorct. Si come la candela luce ben Chi la cela.

XIII. Che Boc. Nov. 1. Manifesta cofa è, Che come le cofe temporali sono transitorie, e mortali, così in sè, e fuor di sè, Essere piene di noia. Nov. 80. Veggiamo, Che poiche i buoi alcuna parte del giorno hanno faticato fotto il giogo ristretti , quegli Esser dal giogo alleviati. Nov. 41. Si vedeva della sua speranza, privare, nella quale portava, Che se Hormisda non la prendesse, fermamente Doverla haver egli. M. Vill. L. 2. C. 2. Et fi pensava, Che ingannando i Fiorentini, e venendo della citta al suo intendimento, Effere appresso al tutto Signore. L. 9. C. 61. E parendo loro, Che quanto più si ftentava , Venire in maggiore indegnazione de' Fiorentini . L. 10. C. 23. Proposto s' havea al tutto nell' animo , Che se necessario caso l'havesse ritenuto, Di rinunciare l'ufficio. Bocc. Nov. 12. Seco deliberarono, Che come prima tempo si vedessero, Di rubarto. Nov. 69. Pirro per partito havet preso , Che se ella a lui ritornaffe , di fare altra risposta.

XIV. Si come. Bocc. Nov. 16. Sommamente mi saria caro, Si come Colui, che ancora per lo suo consiglio mi crederei, &c. G. Vill. L. 11. C. 2. Perche (la lettera del Rè Ruberto) sutta è piena d'autorità della divina scrit-

tura , Si come quelli ch'era somme filosofo, &c.

XV. E in diverse altre maniere. G. Vill. L. 12. c.1. E sieno si diverse, che so autore, sui presente, Mi si dubitare, Ge. Cresc. L. 11. c.5. Gli habitanti, ne' luoghi caldi, Anneransi le loro saccie. G. Vill. L. 1. c. 23. Queste istorie, Virgilio Poeta pienamente. Ne sa mentione nelli-Eneidos. L.8. c. 30. Fi satta pace tra Genovesi, e Pisani La qual guerra era durata 17. anni. Nov.ant.100. Quella che io voglio, ella vuole il contrario. Pass. fol. 321. Il sine è vita eterna, Alla quale acquistare insegna la santa serittura, &c.

## OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

N On so come fosser paruti tanto stravaganti al P. Bart. i citati modi di parlare, ove ad altri fon tanto piacinti: e fra effi principalmente quei del Boccaccio. Non ha la Latina lingua (per non andar piu addietro ) delle formole di dire discordanti dalle prime regole gramaticali, e son dette Figure ? perche non puo avere le suc Figure ancora la Toscana favella , che secondo il Bart. è figlia , anzi serva obbedientissima della Latina ? Le ha certamente: e ben poteva qui registrarle il Bart.come le mette altrovet e son fra tante , La gente videro , in luogo del La gente vide : Gente rubellati , in vece di Gente rubellata: Sua Signoria è tanto superbo, per superba: Alcuna persona il quale, per La quale: con quali ultimi esempli io difesi, quanto potei, anni sono, un mio amico, che si lasciò uscir di bocca, aversi a scrivere ad buomo, V.S. Illustriffimo , non Illustriffima. Ma (tranne l'ultimo esempio, ch' è nella Nov.) non son cose da imitarsi, se. non quelle del Boccaccio , e dove l' hanno i buoni scrittori imitate . Bellissime si che sono, e da imitasi con leggiadria, Canuta il crine: Bruno gli occhi: A cafa il notajo: Anche delle volpi si piglia, e c.

# Modo proprio del verbo Andare.

XVI. I L verbo Andare, per effere più spediro all'andare, si gitta di dosso la vocale E, qualunque volta in lei si dovrebbe mutare l'A, secondo l'- 34

uso de' verbi della prima maniera. Perciò egli non camina cosi, Andero, Anderai, Anderanno, &c. che andrebbe troppo impacciato; ma Andrò, Andrai, Andranno. Cosi si e molto costantemente osservato da gli Scrittori.

Pur troverete esempi del contrario in Dante-Purgat.6.& 7. Anderem. Par. 30. Anderà. Conv. fol. 62. Anderebbe . E nel Novell. Ant. 54. & 58. Anderete . E

nell' Omel. d'Orig. Anderò.

A questa regola non istà suggetto il verbo Trafandare, onde il Paff. fol. 372. diffe Dene Trafanderebbe.

## OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

Tolto avrei che dire su'troncamenti d'alcune lette-M olto avrei che dire ju tronoumento - mpi de Ver-re,che fansi per vaghezza, in alcuni tempi de Verbi; ma basterà accennare, che non è solo il Verbo Andare, che gitta la E in alcuni tempi , ma'l Verbo Potere , che. fa eziandio Potro, Potra, Potranno, Potrei, e c. il Verbo Vedere, che ha Vedro, Vedrai, Vedra, Vedremo, e tant'altre: e così Godere, Cadere, Sapere, ed altri della seconda maniera, ne quali l'uso di così scriveroli e pronunziargli, ha pigliato tanto di forza, che diconsi sempre così, o almen piu così , che interi: come farebber, Potero, Vederò, Goderò, Caderà, Saperà, e c. Tranne, Tacere, Piacere, Giacere, e qualche altro: ne' quali non si dirà mai Tacrò, Piacrò, Giacrai, e c. V'è ancora il Verbo Vivere, che ha altresì, Viurò, Viurai, Viura, e c. Ma ben poteva il Bart. addurre a suo favore il Ruscelli, che nel cap. 37. del lib. 2. de' Coment. nella variazione del Verbo Andare, al Futuro del Dimostrativo, registra folamente Anderò, Anderai, Andera, Anderemo, Anderete, Anderanno: e così in quello del Comandativo; c. nel secondo dell' Imperfetto del Soggiuntivo; se pure il Rue. feelts

scelli sosse riputat è buomo da metters in riga col Bembo, col Castelvestro, col Salviati; e non si sosse egli stesso on traddetto; poiche nel cap. 27. del circlib.2. aveva scritto, che ne Verbi della prima maniera, solamente il Verbo Andre, aveva nel Futuro Andrò, Andrai, Andrà, e c. Fortrò portato dal Mambel. ne Verbi al cap. 28. è disasse il Sentrai di Dante non è da imitars: ma per dura... necessità portebbesi imitare il Petrarca, che disse con qualche vasperza.

Io chiedrei a fcampar non arme, anzi ali.

Manon così, Abitrebbe, Rompre, per Abiterebbe
Rompere. Dicesi vagamente coll' autorità de' Tessi, Menerò, e e. per Menerò: ma non ossante tal'esempio, e per
qualunque autorità, mon direi Perrò, per Penerò. Leggiadramente ancora dicesi, Dorrò, Vorrò, Rimartò, Terrò,
e così ne gli altri tempise nell' altre persone, di marte omero: come Dorrei, Vorrei, Dorremo, Rimartemmo,
Terreste, Rimartanno, e c. E altresi Varrò, Varreste,
e e. per Valerò, Valereste, ec. Degli altri troncamenti, e
accorciamenti piuttosto, che sansi ne' Verbi, veggasi il
Mambelli nel luo. cit.

### Io Amavo, Quegli Amarono, e simili fuor di regola.

XVII. I L passato, che chiamano impersetto del dimostrativo, ha la prima sua terminatione, in A. lo insegnava, lo Leggeva, lo Vedeva, lo Vdiva. Così veramente hanno usato di scrivere i maestri
della lingua: e v'echi dice, che chi oggidi scrive lo
Insegnavo, lo Leggevo, &c. non ne troverà esempio
appo gli antichi. Ed è vero, se quegli che pur vi si
truovano, sono errori di stampa, non legittime lettioni. Io non potevo, diffe Dante Conv. sol. 31. Smarritoni. 10 non potevo, diffe Dante Conv. sol. 31. Smarritoni.

vomi, nel medessimo Conv. sol. 42. Io lo seguivo. Ins. 16. E Bocc. Filocolo. n. 171. Io Havevo di grazia dimandato. E Pass. Prol. Havevo volgarmente predicato.

Hoggidi molti amano, anzi questa terminatione in O, che l'antica in A. e ciò per iscrupolo di coscienza, temendo d'ingannar chi legge, ò sente, se per avventura quella ch' è prima persona, sia intesa per terza, già che l'una, e l'altra han la medesima terminatione in A. Io insegnava, e Udiva, quegli insegnava, e udiva. Ma chi è si dilicato di coscienza, come non l'è altresi in guastare una regola tanto fermamente offervata, fin da che la lingua Italiana cominciò a parlare? Tanto più, che l'equivoco sopradetto, si può agevolmente levare. Leggansi i tanti volumi, che habbiamo de'buoni autori della lingua,osfervantissimi di questa regola, e se ne cavino, se vi sono, coresti equivoci, di doppio, e ambiguo fignificato, per la terminatione rispondente la medesima a due persone. Ma e' non vi sono, e se pur ascuno ve n' hà, e più da tolcrarsi, che non quel che ne siegue dal finire cotal tempo in O. Imperoche potendosi scrivere ugualmente Io leggeva, e Leggea, Io vedeva, e Udiva, e Udia (che sono le tre ultime maniere de' verbi ) se si dee, o fi può ferivere, Io Leggevo, Vedevo, Udivo, fi poerà ancora scrivere, lo Leggeo, lo Vedeo, lo Udio: maniera sconcia, e insopportabile all'orecchio.

XVIII. La fopradetta ragione vale altresì a dimofirare, che non fi de'dire, come certi ufano, Penforono, Amorono, Studiorono, e così de gli altri verbi della prima maniera, ma Penfarono, Amarono, Studiarono: peroche potendofi etiandio da' profatori, ferivere, e molto vagamente, Amaro, Studiaro, Penfaro, &c. di che gli esempi sono in gran numero; chi usa Amorono, &c. dovrà altresì dire, Pensoro, Amoro,

Stu

Studioro, terminatione da Barbassoro: avvegnaches Dante, tirato per i capegii dalla necessità della rima, che l'indusea stroppiare di molte altre parole, diecefee, Quando i cavalli al ciel esti levorsi. Inf. 26. e 33. Anzi ancor nel Conu. fol.60. Disprezzorono: il Malespinic. 15. Armorossi, e G. Vill. L. 9.c. 17. Mandoro: che poco appresso diste Mandorono, e M. Vill. L. 1.c. 25. Andorono, e L. 11. c. 56. Viorono, e il Barbessino solo. 2. Comandorono: per non dire dell' Ariosto, che ne ha parecechi esempi di mal esempio, come a dire, Placorono, Numerorsse speciale di considerationo de la come de la

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENIA.

Le due bellissime ragioni qui riportate contro a coloro, che seriono Amavo, Vedevo, Leggevo, Sentivo; ed Amorono, Cantorno, Chiamorono, e.c. o, Amorno, Cantorno, e.c. sono del Mambelli. La Prima al cap. 5, la Seconda al 22 melle osserva, se verbiano doversi seriore e, a convincer molti, che contrastano doversi seriore e, Amavo, Vedevo, e.c. a disserva destaterza persona; nella qual si dice Amava, Vedeva; che non perche nel Desiderativo, e nel Soggiuntivo si dica Ami, Canti, nella. Prima, e nella Terza persona, ne' Verbi della Prima maniera, e Vegga, Legga, Sentane gli altri, s' è trovata ancora chi abbia mutata la Prima, per non confonderla. colla Terza

Vedi che dice su questa materia il Ruscelli, nelle Annotaz. sopra 'l Decamerone, nel sine della sett. Giorn. e ne'

Comentari al lib.5. nella pag. 522.

# 58 IL TORTO E'L DIRITTO Cui, Costui, Colui, senza arricole.

XIX. Vi, fignificante persona, si è usato di serivere nel quarto caso d'amendue i generi, e numeri, senza avanti l'articolo. Colui, ò Colei, Cui Iddio vuol far beato: Coloro Cui Iddio vuol far beati, &c. nè si parla altramente. Anzi ancora nel secondo caso: e ciò vaglia per quegli, che si spesso hanno alla penna un cotal dire, Il Di Cui nome, La di cui bontà, Le di cui ricchezze,e fimili: dove più spacciatamente, e meglio, direbbono, Il Cui nome, La cui bontà, Le cui ricchezze. Si come altresi, Per Cui amore, Con Cui licenza, Nel cui cospetto, &c. Anzi altresì dove non precedono fimili particelle, i maestri hanno usato il Cui senza l'arricolo. Nov. Ant. 54. Haveano volontà di sapere Cui era , e Molti dimandavano Cui era. G. Vil. L. 11. c. 125. Il detto Francesco havea occupata la detta cafa , tolta a una donna vedova , Cui era. L. 12.c.26. Con gran danno de' Genovesi, Cui era la terra, c.60. L' Arcidiacono d' Unforte, Cui era il castello, c. 72. Coloro Cui eran , crc. Bocc. N. 38. Il buon' huomo in cafa Cui morto era , Nov. 47. Onde fosti ? e Cui figliuolo? N. 100. Senza mai dire Cui figliuola si fosse. Patfav. fol. 41. scongiurandolo, che dovesse dire Cui capo era stato, Ri-Spole il teschio, &c.

Nel terzo cafo, fenza l'articolo, fi truova nel Filoc delle volte affai. L. 1. n. 31. Coloro Cui dite è flase coti lungo carcere. L. n. nu 31. Cara progenic Cui la vofira corona è riferbata. L. 3. num. 191. Guarda, che niun altro, che quella propria, Cui ti mando, la vegga. L. num. 8. Cui Filocolo rifpofe, &r. Pur nondimeno. e il Boccacci nell'altre fue feritture, migliori del Filocolo, e il Villani e il Pafavanti, e il volgarizzator del Creftenzi, ufarono di dat l'articolo 2 Cui terzo cafo,

ancor-

ancorche G. Vill. 1.7. c. 7. e in più altri luoghi diceffe. Ma Cui Dio wnol male gli toglie il fenno. E. Alb. Gi t. 1. c. 2.5. Coloro Cui fono promeffe. Etc. 5.0. Colui Gui ella dd troppa baldanza. E Brun. Eth. fol.93. Quefta in-

giuria Cui ve ne richiamaste ?

Ben e più strano à udire Cui in primo caso: el' udirà mille volte in bocca dell' Uberti chi ne leggerà il Dittam dove appena mai s'incontra un Chi. O quanto è fol (dice egli. L. 6. c. 11.) Cui ode il bando, e fullo del suo signore se'l contrario sa. O quanto è fol Cui in Dio non bassè. O quanto è sol Cui male altrui desidera. E L. 19. c. 20. Cui si potrebbe dir gli molti danni, Cui ti potrebbe dir la lunga spesa, Cui ti potrebbe dir i gravi affanni, Ch' allor sosse si perde, cui ti potrebbe dir sun auna voltall' Uberti. Alb. G. tr. 1. c. 33. Cui la sortuna una volta perde, appena unque la restituste. Ben usò vagamente il medessimo tr. 1. c. 22. un Cui per Quegli, la cui, & c. in quesso modo: seneca dice, la Cui morte gli amici aspettano, tutti gli altri la sua vina innodiano.

XX. Simili in parte sono i pronomi Costui, Costei, Colui, e Colei, ponendos nel secondo caso senza D., in questo modo. Nov. Ant., 56. Il mise alle forche in Colui (cambio. Fiam. L. 5. n. 11. Al Colei grido. G. Vill. L. 12. c. 16. Al costui tempo. Bocc. Nov. Per le Costo ro opere. Nov. 32. Per lo costo o amore. Nov. 80. Si usto di casa Costu. Nov. 81. Per se gio orecchi alle Costoro domande. Dante Int., 4. Mi prese del Costui piacer si sorte.

### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENIA.

Uattro volte è qui inciampato il Bart. a conforder L'Articolo, col Segnacajo: dicendo, che ferivofi laparticella Cui jenza l'Articolo: come, Con gran danno de Genovelh, ciu ara la l'estatoge in quelto, e ne gli al-

tri esempli,non mancal' Articolo,ma 'l Segnacaso Di. Così in, Onde fosti, e cui figliuolo, manca il Segnacaso Di, non l'Articolo. E in Cara progenie cui la corona, e c. Cui Filocolo rispose, manca il Segnacaso A , non l' Articolo. E pure il Mambelli (da eni forse e senza forfe tolfe il Bart. molte cofe) nel cap. 69. dal n. 6. nelle Particelle , diffe scriversi Cui senza 'l segno del Secondo caso, e del Terzo, non senza l'Articolo. Anzi nel numero 9. dottiffimamente avverti, che Cui non ha, ne puo aver mai l'Articolo: e scrivendosi coll' Articolo avanti, questo non è suo, ma di quel Nome, col qual s' accompagna. Come nella Nov. 3. della 2. Giorn. Iddio mi pose avanti gli occhi questo giovane, Gli cui costumi, e Il cui valore, son degni di qualunque gran Donna; Gli non è Articolo di Cui, ma di Coftumi : e'l fense è , I coftumi del quale, I costumi di cui. Così Il non è Articolo di Cui,me di Valore: volendo il Bocc. dire , Il valor di cui , Il valor del quale. E così in quanti esempli si potranno addure, sempre vedrassi, che l'Articolo non è di Cui, ma d' altra voce.

Arvertiamo ancora, che l'esempio della Nov.8.della 4. Gior. cioè, Il buton' huomo in casa cui morto cta. porrate dal Mambelli, e poi dal Bartoli, non è al proposito, poiche non è privilegio del Cui, in tal luogo, ma del Nome Casa, di non volere in molti casi dopo se il Segnacaso dicendos, A casa Tedaldo, In casa cisti, senza 'I Segnacaso Di. Anzi ne men vnole, per vezzo della Lingua, dopo se l'Articolo, che par che sosse necessario dar segli : dicendos, A casa il Notajo, In casa il Prete; pineche, A casa del Notajo, In casa del Prete. Ne quali esempli cedes, se 'I Nome Casa, avanti a Nome proprio, non vuol des Articolo, ne Segnacaso: ma avanti a Nome appellativa riceve l'Articolo del Casovetto, parendo dover ricevere quel dell' Obliquo. Di che vedi cio che abbiamo servici.

nella Lettera in difesa dell'eruditissimo Signor Lodovican-

tonio Muratori, dalla pag. 101. avanti.

Cui nel Caso resto, in luogo del semplice Chi, o nell' Obliquo, in vece del Di chi; è pintroso modo di parlar de' Ciciliani, da non imitrassi, che de' Toscani: come dicendosi, Cui ti potrebbe dire i molti danni: o Aveano volontà di lapere Cui era, L'Arcidiacono d'Vinfortes, cui era il Castello, e e. E se par leggiadramente detto in casa Cui morto era; maggiormente conferma cio che abbiam detto, esser per privilegio del Nome Casa: Ma inluogo dell' A chi, è sempre leggiadramente detto: il che, non parve al Bartoli ne' riportati esempli.

Intorno a Costui, Costei , Colui , Colei , diciamo eziandio, che sian vagamente detti senza il segno del caso:

come ne gli esempli già riferiti dal Bartoli.

# Uso degli Accenti.

XXI. Copra la natura, il numero, la diversità, la forza, il che so io, de gli Accenti, si leggono appresso valenti huomini speculationi da non increscerne a chi ha tempo da gittare in cosa, che vale poco più che niente. Quanto all'uso d'essi: alcuni accentano quafi ogni parola ch' è d'una fillaba fola, terminata in vocale, e come quelte son si frequenti, le loro scritture pajono uno storno d'allodole, ò d'upupe, col pennacchio, e la cresta in capo. Io per me non io che vi si facciano,e mi par poca discretione, gravar quelle mifere fillabe, che per la piccolezza fono le più " deboli, e per ciò dovrebbono essere le men premute. Temono per avventura, che se non iscrivono Può, Ciò, Quà, Giù, &c. chi legge pronunzi Puo, Cio, Qua, Giu. &c. Per ciò priemono con l'accento l'ultima vocale. Ma questa per avventura sarebbe carità di qual-

qualche merito, se si usasse con gente del mondo nuo" vo, la quale apprendesse la nostra favella su libri. Benche ne anche con ciò si tolga l'occasione d'errare pronuntiando, peroche se vogliam fingerci de gl' ignoranti, eccone di quelli, che crederanno, che Può, Ciò, &c. fieno due fillabe, da spiccarsi amendue, premendo l'ultima con l'accento. Che se vogliamo, che Sappiano questi effer dittonghi, già siam liberi dal temere, che pronunzino,ne Puo, ne Cio. Nell'altre,che non hanno dittongo, Rè, Fè, Fà, Mà, Sù, Sà, &c. alcuni dicono, che s'imprima con l'accento una tal vir-· cu, che le ingravida, e riempie d' un suono maggiore .e lor dà valor di due tempi, ond'è che i versi, che finiscono in alcuna di così fatte voci, contano una fillaba meno, perche il posar che vuole quella parola accentata, non si può far che in ispatio di due tempi. Ma quanto al fuono, io fon di quegli, che non fanno comprendere, che differenza fia per esempio, fra Su, e Su, So, e So, pronuntiati con l'accento, e senza: perche ne l'O firende più largo, ò più stretto, ne IT più ottufo, ò fonoro.

Quanto poi alla forza di raddoppiare i tempi, per racer qui di Dante, che più d'una volta fe corrifpondere in rima due monifillabi a voci di più fillabe non accentate nell' ultima; onde leggiamo Inf. 30. Non ei ha, rima d'Oncia, e Sconcia. Purg. 24. Sol Tre, rima con Oltre, e Poltre. Parad. 5. Di di, rima con Ridi, e Annidi: E nel Dittam. 1.5. c. 6. Mal va, rima di Salva. Malva: nel 6.c. to. Nol fo, rima di Solfo, e Golfo: ba-ftimi dire, che convertà, che fi pianti un' accento in tesfa a Me, Te, e molte altre così fatte voci, che po-fte in fine de versi; pur li rendono tronchi, e nondimeno interi. Ne qui vale il dire, che le parole di più fillato, haventi l'accento che loro posa fulfine, va-

DEL NON SIPUO'.

glion due tempi, percioche già si vede, ch'etiandio quelle d' una fillaba fola, che non fi scrivono coll'accento, pur anch' elle hanno la medesima forza. Poi v' è ragione, onde notar l'accento su la fine di parole di più fillabe, peroche elle per avventura il potranno havere nel principio, o nel mezzo, e se non tutte in individuo, almeno in specie. Per esempio, Formo, Serviro, Studio, Parti, Pero, &c. fe non fi accentano, fono altri tempi, ò altre cose: come ognun vede. Ma le voci d'una fillaba fola, non metton dubbio di se, onde bisogni segnarle con l'accento, peroche in esse la prima, e l'ultima sillaba, è una medesi-

ma, cioè una fola.

In coss scrivere, io non ho pensiero di condannare chi usa gli accenti, comunque sel saccia, e quantunque ne adoperi, benche facesse ogni Parola un'istrice: ma ben si ch'effi non fi facciano a condannare, chi stimando inutile ogni altro lor'uso, gli adopra solamente ad effetto di Distinguere le parole di doppio fignificato, le quali con l'accento si mostrano determinate a quell'un de'due, che si vuole, secondo l'uso in che già fono . Perciò scriveranno Di , Piè , Sè , Si, Già, La, Ne, Dà. E'&c. per lo latino Dies, Pes, Se, Ita, Iam, Illuc, Neque, Dat, Est, &c.e ciò perche le medefime voci Di, e Di, Pie, e Pie, Se, e Sè, &c. han diverso fignificato, come è facile a vedere. Similmente ne'verbi, i tempi paffati Mori, Servi, Finı, Formo, Studio, Configlio, Gode, Preme, Empic,&c. E gli avvenire Ferirò, Goderò, Spedirò, Faro,&c. perche senza l'accento diventano nomi, ò verbi d'altro tempo. Vero è, che come in così fatte terminationi, delle cento, non ve ne ha le dieci, che trattone l'accento, habbiano verun fignificato: fi come altresi ne'nomi, Eta, Severità, Eternità, e fimil,

la ragione almen quì, può renderfi all'ufo, ferivendo accentate le parole di più fillabe, ancora che non fiano di lor natura equivoche.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

M Olti degli Antichi non si valsero mai d' Accento: scrivendo anche Onestà, Però, Farò, Già, e c. senza fegno veruno: e in tal modo confondevano il Suffantivo Onestà, coll' Aggiuntivo Onesta : la Congiunzione, o Avverbio che fia Però , col Nome Pero : il Verbo Farò , col Nome Faro: l' Avverbio Già , col Verbo Gia : e cost in molt' altre voci . Parcechi per l'opposito scrivevan l' 'Accento su d'ogni voce , o di più sillabe , o d'una che fosse: come fopra Fo, So, Ma, Re, Fe, Sa, A, O, Puo, Piu, Tu, Me, Ne, Do, Cio, Giu, Qua, e c. dove non è affatto necessario. Anzi a guisa de' Latini, o piuttofto de' Greci, davan tre forti d' Accento , cioè , Grave , Acuto , e Circonflesso: quando per mia opinione, non ba la lingua Italiana Accento veruno ; ma folamente un fegno , col quale s' accenna dove ha a far posa la pronunzia. Di che, spero in Dio,parlarne a lungo in altro luogo . Per ora dico, ch'è mia opinione ancora, che non s'abbia à scriver tal segno, che su parole di piu Sillabe : e solamente ne' Monosillabi Di per Giorno, Piè, per Piede, Si per Così, La, Avverbio, Dà Verbo,per differirle così da altri significati che avrebbero senza sal segno. In quanto alla Ne , e alla Se , che debbansi scrivere accentate significando le Latine Sc , e. Neque; come, dich' io, scriveransi l'altre d' altro significata . per conoscerle in tanti che n'banno ? Potransi adunque conoscere dal fenso senza tal segno .

L' addottrinato Autor delle possille alla Gramatica di Jacopo Pergamini, (ristampata ultimamente assai ben corretta, merce all'evvedutezza d'un sant' buomo, in

Na-

Napoli da Felice Mosca) alla pag. 107. é d'opinione, contra l'attestazion che fanne il Pergamini, avere il Boccaccio usato l' Accento col Pronome Cio: e stima così doverli ferivere, acciocche gli firanieri ( fono le fue parole ) non leggano Cio in due fillabe, e così anche, Piu. Ma risponde a tal' obbieggione affai bene il Bartoli; che gli Stranieri non sappiendo che l'10 di cio sia dittongo, ne l'iu di Piu, tanto potrebber profferir Cio,e Piu di due sillabe, quantunque l'o di Cio, e l'u, di Piu, siano accentati. Il che potrebbe accadere eziandio in Puo, Qua, Giu, ed in qualche altro, fe ce n'è: ma volendo che sappiano effere in tai monofillabi il Dittongo; non possiam temere che pronungino Cio, Piu, Puo, Qua, Giu . Al che io aggiunco, che fe s' avesse ad accennare a gli Stranieri il modo di pronunziare nella nostra lingua, auremmo a segnar la Chi rotonda per differirla dalla schiacciata; acciocche non leggan Secchi plural di Secco, o voce del Verbo Seccare, come si legge nel plural di Secchio : acciocche non profferiscano Spicchi del Verbo Spiccare, quando sard plural di Spicchio. Avrenimo ad accennare altresì il suon rotondo del Gh, acciocche nol confondan collo schiacciato, e pronunzino Ghino , Ghirlanda , Ghibellino , come fi pronungia il Gh in Ghiera, Ghiado, Ghiotto. E se pur v' è regola da conosecre il Ch , e'l Gh dove si profferiscon rotondi, e dove schiacciati; qual regola v'è di non far che profferiscano il Gl in Negligenza, Negligente, come. prenunziasi in Configli, Figli? Dovremmo valerci della E, edell' O aperti, e de' chinfi, del Triffino, o del Tolommei ; per non far pronunziar Mele , quel che fan le cpi , come si profferisee il plural di Mcla : e Voto , quel che si fa a Dio, o a' Santi, come si profferisce l'Aggettivo, che val Vacuo. E tante, e tante altre cose che per non allungarla, intralascio. Ma se dall' uso s' apparan tante sofe , e di maggior rilevo ; perche dall'uso non si potrà imparaparare a pronunziar Puo, Cio, Qua, Piu, Giu, che coll' Accento, o no, posson senza l'uso pronunziarsi malamente?

Verbi , che traspongono , l'L , o l'N.

XXII. TRa' verbi, ve ne ha certi pochi, che talvolta traspongono alcuna lor lettera,cioè N , o L. Piango , Piagni , Tolgo , Togli , &c. Il Castelv. ne da questa regola. Quanto a'primi, l'N non si pospone mai, se non dove le vien dierro I, overo E. Perciò potra dirfi , Piagni , e Piagnere, Giugni, e Giugnere . Così Pugnere, Mugnere, Spegnere, &c. Quanto a' fecondi, il G, si può sempre antiporre ad L, e dire in tutti i tempi dov'entra Toglio, Togli, Toglie, Togliono, &c. ma non si può posporre, se non dove trova, lo, overo, la, seguenti a quelle voci, nelle quali il G S'antipose. Dunque in vece di Toglio, Toglia, Togliono, Scioglio, Scioglia, Sciogliono, si potrà dire, Tolgo, Tolga, Tolgano, Sciolgo, Sciolga, Sciolgono, cosi Colgo, Scelgo, Divelgo , Salgo . Volgo , non ha tal variatione , altrimenti i tempi fuoi fi confonderebbono con quegli del verbo Volere.

# OSSERYAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

S E'l Castelvetro nella Partie, 37. della Giunta al Bembon della correttissima impressione ordinata ultimamente dall'addotrinato ottavio spazio Vitaliani, in Napoli presso Bernardo-Michel Raillard, e Felice Mosca) scripse espresado detro, e disti tuttavia to scanamente, Vegno, Congo, Venga, Tegnano, e Tengo, Tenga, lengano, e Tengo, Tenga, lengano, e Mima

Rimagna, Rimagnano, e Rimango, Rimanga, Rimangano; come pote dire il Bartoli avere il Caftelvetro dato per regola, che la N, non si puo posporre in si fatti Verbi , e simili , se non dove truova I, o E seguente ? O dunque non intese affatto la regola del Castelveiro o ne leffe folamente la metà . Diffe il Castelvetro nel cit. luo. alla pao. 140. Che que' Verbi che han la Nnaturale, e ricevono il G accidentale, pospongono la Nal G, nella. Prima del piu dell' Indicativo , e nella Prima , e nella. Seconda del plurale del Soggiuntivo: come Pogniamo, Pogniamo, Pogniate: Vegniamo, Vegniano, Vegniate: Tegniamo, Tegniamo, Tegniate: Rimagniamo , Rimagniamo , Rimagniate . Non dicendosi Ponghiamo, Venghiamo, Tenghiate, Rimanghiate, ec. Aggiunge, che Vegno, Tegno, Rimagno, trattene le predette tre voci de' tempi, or l' antepongono, or la pofpongono: dicendofi Vegno, Vengo, Tegna, Tenga, Rimagnano, Rimangano, come s'è detto nel principio. Ma se i Verbi avranno insième insième N, e G, naturali; allora sì che la Nnon si puo posporre, se non se dove truova I, o E seguente : come soggiugne nella Partic.43. alla pag.50. Unde diceft folamente Giungo, Ungo, Pungo, Mungo, Stringo, Pingo, Tingo, Fingo, Spingo, Cingo, Spengo, Piango, Frango, e i composti da essi , come Dipingo, Attingo, Infingo, Aggiungo, Compiango, Compungo, e simili. Ne Giugno, Ugno, Pugno, e c. E folamente Giunga, Giungano, Giungono, Unga, Ungano, Ungono, e c. Non Giugna, Giugnano, e c. E fecondo le condizioni della regola, Giunge, e Giugne: Giugnere,e Giungere: Giungi,e Giugni: Strigne, e Stringe: Stringere,e Strignere; Stringi,e Strigni: e così degli altri.

Che voglia dire, d'avere i Verbi la N naturale, e ricevere il G accidentale; o avere la N, e'l G naturale; si vede in l'Oncre (detto poi per vezzo della lingua Porre,) Venire, Tenere, Rimanere, e.c. che han la N'naturale, cioè quella che han dalle Latine Ponere, Venire, Tenere, Remanere, e acquiflano il G accidentale in Pogniamo, Vegniamo, Tegniate, e.c. Ein Ugnere, Giugnere, Pugnere, Strignere, e.c. che han la N'e'l G naturale delle Latine, Ungere, Jungere, Pungere, Strin-

gere, crc.

Le stesse regole dà del G quando s' ha a posporre alla L; cioè, che i Verbi che han la L naturale, e ricevono il G accidentale, alcuna volta antipongono, e alcuna pofpongono il G in tutte le persone, dalla prima del più dell' Indicativo: e dalla prima, e dalla si conda del più del Soggiuntivo in fuori : come fi puo vedere in Doglio, e Saglio. Ma Caglio, Vaglio, Soglio, han sempre il G accidentale, antiposto alia L naturale in tutte le persone. Quelli che hann' insieme la L naturale , c'l G naturale , antipongono il G alla L in tutte le voci indifferentemente: e si può solamente posporre dove truovasi so, o la sequenti, el' Accento avanti alle sudette consonanti. Onde diremo Còlgo, e Còglio : Còlgono, e Cògliono : Còlga, e Còglia: Còlgano, e Cogliano: e folamente Cogli. Coglie, Cogliamo, Cogliere . E così in Tolgo, Sciolgo, Scelgo, Divelgo. Fuor della regola è Volgo, che non antipone mai G ad L, perche abbatterebbesi colle voci del Verbo Volere .

Un'altro avvertimento trascurò di registrare il Eartoli, ben considerato dal Casselvetro; che i Verbi che posfono aver si fatti cambiamenti, son quei della terza mamiera: poiche que' delle altre maniere non tramitano Ny
o L dal luogo, ove sono state poste nella prima voce dell'
Indicativo. Perciò non dices Cangio, e Cagno, e c. Ma
di ciò più diffusimente ne' nostri tibri del perfettamente
parlare, e servivere per voseare. Finalmente diciamo, che
se in Dante Alighieri truovasi Pogna, e Kipogna: e in-

quel

quel da Majano, Affragna; son cose da ssuegirsi eziandio nel Verso. E che se l Mambelli avesse considerate le accemate condizioni, che diede alle predette regole il Caselvetro; non avrebbe parlato assai consusamente di tal cambiamento.

## Alcuna coja , detto in vece d'un poco.

XXIII. T L dire Alcuna cofa, in vece d' Vn poco, o d'Alcun poco ( usato altresi vagamente da buoni scrittori ) mostra, che dispiacesse assai più del dovere, a chi lo chiamo, Novita mostruosa. Anzi, ella e anticaglia, ma però bella, avvegnache per avventura non cosi ufata, com' etiandio mille altre ottime forme di dire, che si rimangono sepellite ne'libri mastri della lingua, se non v'e chi habbia di loro pictà, e voglia risuscitarle. V solla il Boccacc. N. 38. E se pur Alcuna cosa se ne raccordava. Gio. Vill. L.7.c. 54. Come Alcuna cofa raccordammo addietro, Crefc. L. 5. cap. 1. Ponvi Alcuna cofa di letame . E cap. 13. Alcuna coja d'umore. L.9. cap. 37. Quando il detto nervo pare, che Alcuna co sa si pieghi, &c. E. cap. 104. In catino, in che abbia Alcuna cosa d'acqua . M. Vil. L. S. c. 88. La misura del sale fù Alcuna cosa consentita loro per migliore mercato.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

L primo esempio del Boccaccio piacque per avventura la L Barroli, onde scrisse esser leggiadra sonna di dire., Alcuna cosa, per Un poco: ma in quell'esempio, Alcuna cosa, val Qualche cosa, disperente da Un poco: non essendo assarto assarto la stesso in cordo un poco di quest'assarto, she, Mi ricordo qualche cosa di que-

flo affare. Magli altri esempli , dove Alcuna cosa, val propriamente Un poco; non so come gli fosser piaciuti, ne come avesse potuto piacergli, Rimase ferito alcuna cosa, per Rimase ferito un poco: Il toccò alcuna cosa, in luogo di, Il toccò un poco: Fermati alcuna cofa,in vece di, Fermati un poco: e così in mill'altri simili. Doveva adunque distinguere ; che o Un poco ha il significato dell' Avverbio Parum de'Latini, come negli accennati ultimi esempi; ed in tal caso, ne i Testi (pare a me) ne gli Scrittori appresso l' han mai mutato in Alcuna cosa, cioè nel Latino Aliquid . E fe l' ban fatto , non l' ban fatto niente con grazia. O ha forza di Ripieno , e d' Enfasi ( che dicono) del parlare, come in Dimmi un poco : Rispondi un poco a me: Sentimi un poco, e in simili parlari, dove Un poco , non vi sta per necessità , ma per Ripieno ; ed in tal cafo ancora, il dire, Dimmi alcuna cofa: Rispondi alcuna cofa,e c. farebbe un mostruoso, non che un difavvenevol parlare. Se poi potra fignificare l'Aliquid de' Latini ; si potrebbe mutare in Alcuna cosa , ma affai di rado, e dove ne riuscisse leggiadro il parlare : come Dammene alcuna cofa , per Dammene un poco , dove si parlasse d'una credità, non d' un pezzo di pane, di carne, ec.

## Saramento, e Sacramento.

XXIV. D lítinguono, Saramento, e Sacramento, e vogliono, che il primo s' adoperi folo ove fi parla di promeffe giurate, Far Saramento, Promettere fotto Saramento, &c. e facrilegio farebbe l'-usar quivi la parola Sacramento, riserbata a fignificar quello a che communemente l'adoperiano. Questo Canone, convien dire, che fosse formo da Padri della lingua, fol da poi, che il Malespini hebbe feritto altrimenti gran fallo sarebbe stato il suo a violarlo, adoperano peran-

beran-

perando, come fe, Sacramento, in fignificato di Promessa, dove polcia a non molto, il Boccacci, ei Villan, usarono Saramento. Avvegnache pur M. Vill. lib. 1. c. 69. dicesse, el le obbrigazioni, e le carte, e'l Sacramento (ciòe il giuramento) fece fare: E cap. 76. Ricevette il Sacramento, e l'omaggio da tutti i Baroni, Anzi il Boccacci stesso e più da stimarsi, il Passavni, Religiolo, e Teologo, l'adoperò senza serupolo, serivendo al sol. 144. Ne Sacramento, nè promessione.

## OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

L'Vso non ammette piu Saramento: ed in cio mi par ragionevole, non dicendos saro, ò Sara, per Sageo, o Sagra e come ancora ariverti Vital Papargoni nella cenfura che se alle Novelle del Boccaccio (intitolandole, Lasconda parte dell'Ampliazione della Lingua vulgare) alla Nov. p. su le parole, A saramenti grandissima iede, nella pag. 20.

### Medesimo informa d' Avverbio.

XXV. I A voce Medesimo, si è viato adoperarla molto acconciamente a maniera d'avverbio, non accordata con genere, ne con caso, e data a luoghi. Gio: Villani L. o. cap. 185, Tutti i poveri al lor contado suggirono per la same a Firenze, e in Firenze Medesimo su caro. L. 10. cap. 35. Il Bavero bavea, crepopolo grandissimo del contado di Lucca, e di Pisa Medesimo. G. Villani L. o. cap. 105. Fermato a Briagni il tractato della pace, cre, fecero ivi Medessimo una triegna. Questo modo e lecito, e buono. Non così un altro di cua faremo una giunta più sotto, e accorda Medesimo.

#### IL TORTO E'L DIRITTO

72

con Persone, Generi, e Numeri, tutto suori di regola, e d'uso,

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

N On fo intendere, come ne' riferiti esempli (secondo dice il Bartoli ) il Pronome Medesimo, non si sia accordato col Cafo : e molto meno , come non accordi col . Genere . Se s'è detto, In Firenze medefimo , Nel medefimo Briagni; diffesi, e dicesi da per tutto, Firenze bello, Fiesole bello, e Firenze bella, Fiesole bella ; come si dice ancora Napoli, Constantinopoli, Parigi bello, e Napoli, Coltan. Parigi bella: intendendosi per avventura col Pronome maschile il Paese, il Luogo; e colfemminile , la Città , la Terra . Que' nomi di Città , che finiscono in A , per aver la terminazione del genere femminile , o di rade , o non mai s'accordan col maschile . Onde non dicesi, Roma bello, Londra bello, ec. E se nel secondo esempio si legge, Del contado di Lucca, e di Pifa medefimo, Medefimo accorda con Contado, non con Pifa. Come poi ne'medefimi esempli il Pronome Mcdefimo, vi flia da Avverbio; non fo intenderlo affatto. Confufe forfe il Bartoli la voce Medefimo aggiunta a Seco, cioè Secomedefimo, con Medefimo femplice : poiche Secomedefimo feritto unitamente, s'è detto, e puo dirfi con leggiadria, Avverbialmente : leggendofi nel Bocc. alla Nov.5. della 5. Giorn. La qual cofa la Donna vedendo, ed udendo, prima il biafimò d' haver, per dar mangiare ad una femmina, uccifo un tal falcone; e poi la grandezza dell' animo fuo molto Secomedefimo commendo. E quantunque i Deputati del 73. come avvertifce il Mambelli nelle Particelle, al cap. 169. leggano, in quel luogo, e in altri, dove si paria di femmina, Secomedefima; nientedimeno per quel che eglino steffi di-

LO120

cono, poteva dirli, Essi secomedesimo commendarono: Esse discro secomedesimo: dove chiaramente Secomedesimo è Avvergio.

## Ogni , e Ognuno , in senso di Ciascuno.

XXVI. T Oqvidi già federe un valente huomo ful L banco de' Giudici, à dar sensenza fra Ciafeuna, e Ugni, overo Ognuno, e in cfaminar le loro ragioni, forte dibatterfi, e intendere alle grida hor dell'uno, hor dell'altro. In fine dopo lungo contendere; Ognuno fe ne ando condannato, à non dover comparire, altro che dove si parli di molti, e non fingolarmente, ma di tutti infieme. Tal che ramonandofi, per esempio, degli Apostoli, non si dica Ognun di loro effere stato povero, ma Ciascuno. Molto meno di Pietro, e d'Andrea, ò di Jacopo, e Giovanui, che Ognun di loro era pescatore, ma similmente Ciascuno, ch'e voce de' fingolarmente presi, si come, Ognuno, e de' tusti insieme. Ma con buona pace di Meffer lo Giunico, Dante, e il Boccacci vogliono haver detto bene, est anche vogliono, che ben dica, chi in avvenire parlerà come etti. Quando, etiandio fe di tre, o anche fol di due, prefi fingolarmente, in vece di Ciascuno s ch'e il più usato) si vorrà alcuna volta adoperare Ognuno. E basti un testo ad Ognun di loro, per dimottrarlo. Dante, nella Cant. 34 dell'Inferno deferitte le tre facce di Lucifero, loggiunge. Da Ogni bocca dirompea co' denti Vn peccatore, à quifà di maciulla, Si che tre ne facea così dolenti. E prima havea feritto Cant. 22. di Ciriatto, à cui di bocca u scia da Ogni parte una sanna come à porco: la qual Ogni parte era la deftra, e la finitira, fenza prà i Bosc. N.31. La fante n'andò ad Amenduni, e ordinasani jure à Ciajon-

no, s. condo che imposto le fù, disse. Alla quale ri sposto fu da Conno, che non che in una sepoitura, ma Jc. Credo ancera, che quando M. Vill. L. 3. c. 48. scriffe Più di due mila kuomini d'Ogni f ffe : sapesse, che Ogni fesio eran due, di maschio, e di semina. Ancora e da notarfi quel di brunet. nel Teforet. Per faper la natura d'Ognuna creatura. Non trovandosi Ognuno altro che in forma di fustantivo.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

A regola è affai bella per chì quol più leggiadramen-I te parlare. Ed è così vero , che Ogni denoti pluralità, che gli Antichi diederogli, il numero del più; dicendo Ogni altri , Ogni lor cose . Ne a me pare tanto stravagante il così dire, come parc, al Cinonio nelle Particelle al num.4. del C. 191. Ne m'asterrei d'imitargli , per mantener sempre la lingua vicca di forme di dira.

# Figliuolo, Figlio, e Primozenito.

XXVII. **F** Igliuoli, è ben detto uniuersalmente, avve. gnache non tutti sien maschizeosi stà ben nominarii dal genere ch'e più degno. Bocc. Nov. 33. Havea più l'igliuoli, de'quali, tre n'erano femine, e due nate ad un corpo Nov: 34. Due Figliuoli l'un maschio, e l'altro femina. Nov. 36. Tra più altri Figliuoli, una figliuola havea . Nov. 17. Havea costui tra gli altri suoi molti Figliuoli , e maschi, e femmine , una figliuola, &c. . Nov. 86. Dalla quale bardea due figliuoli . L'Vno era una giovinetta d'età di quindici , ò fedici anni ; l'altro era un fanciul piccolino . M. Vill. L. 3. c. 8. Morì una sua fanciulla , che Altro Figliuolo non havea dalla Reina Oc.

Per la medefima ragione, dove fotto altro nome,

o pronome, si comprendano due, o più, de quali altri siano maschi, altri scanne, ben si userà il primo genere, non il secondo. Così il Bosc. N. 46. Rè, di che e hanno offeso i due Giovani? L'uno cra Gian di Procida, l'altra Restituta. Nou. 43. L'un (Pietro) dalle forche ba campato, e l'Altra (Agnolella) dalla-Lancia: pur nondimeno, qui si poteva dir l'Altra, peroche si comprendono sorto due voci distinte, L'uno, e l'Altro, non fotto una sola, come I Giovani, e più sopra I Figliaoli:

Figlio, e voce ufita più da Poeti, che da Profatori. Pur Dante nel Conv. Tha oltre à dodici volte: le ne veggano i fogli §8. e 97. I Malcípini, l'adoperarono indifferentement. E fi legge attresi nel Boce. Amet. n-77. Filoc. L. 2. n. 291. e in G. Vil. L. 8. e. 10. L. 10. c. 141. L. 11. c. 54. L. 12. c. 114. M. Vill.

L. 1. c. 9. &c.

XXVIII. Primogenito, è voce, che s'accorda col genere, e col numero delle persone. Dante Conv. fol. 14. Fanno li Primigeniti succedere. M. Vill. L. 1. c. o, Giovanna Primagenita.

# OSSERVAZIONE DEL SIG NICCOLO AMENIA.

F Iglio vale eziandio Facchino, come dalla Crufca, e, dal-Boccaccio : e perciò han (credio) detto i Tofani, più volenteri Figliuolo nella Profi, e Figlio, come voce più corta, e più atta alle Rime, nel Verfo.

# Del Z , edel T.

XXIX: T Estimonio di veduta è Luciano, che a'di fette d'Ottobre, Imperante Arstiareb; Phalereo, il T, citato in giudicio avanti il Sonato dil

delle Vocali, e quivi accusaro, e convinto De vi, & rapina, fu con sentenza capitale condannato ad estre nen che crocissilo, nan che croce. Hor dopo tanti secoli, il Zsi e fatto a muovergli lite sopra I luogo, accusandolo d'usurpata possentine, e Giudice il Trissini, questa misera croce, nata per tornentare, si e spiantata da gran numero di parole, entrando in luogo d'esse il Z, lettera in cio veramente doppia, e ingannovole; e pur niente meno funesta del T. Onde Appio Claudio tanto suggiva di pronuntiarla, perchedicca, in farlo, si commettono i denti alla maniera de morti.

Ciò mi fia lecito haver detto fol per mettere, come n'è degna, in burla una fite, che alcuni fanno fopra queste due T, e Z, tanto arrabbiatamente, che vi si sente più l' R de' cani, che della Ragione. Chi non ifcrive Orazione, Azione, &c. l'han per huomo, che non ha orecchi, ò fe gli ha, il condannano 2 portarvi appiccati per orecchini duce ciottoloni, i più groffi, che meni l'Arno giù dalle montagne di Falterona. Un di questi, huomo sottilisfimo nel notomizzare le lettere, talche giunfe a trovarne il festo, e a distinguere nell'A, Bi, Ci, i maschi dalle femine, ne ha feritte cofe mirabili. Un altro, che si teneva per lo maggior macitro in lingua Italiana, che fia vivuto al mondo, da che Memini Ita. per ricordarsi, mi disse d'haver trovata la dimostratione, con che evidentemente si chiarifee, doversi scivere Orazione, Azione, &c. e non altramente : perche non havea cento bovi da facrificare come Pitagora, haveva fatta una Ecatombe di cento grilli. Io non hebbi gratia di veder quella Dinioftratione, che fua merce, farei ufcito d'errore, e non istimerei, come pur tuttavia io filmo, che ne fi vuole condannare

il Z, ne si può condannare il T, peroche per l'una, e per l'altra di queste due lettere, v'è tanto d'autorità, e di ragione, che il giudicio tutto passa in arbitrio. Poiche dunque, per quella riverenza, che si vuolehavere a tanti savij huomini, che serviono il Z, e non mi fo ne pur a pensure di riprovarli, mi resta solo adire alcuna cosa in disesa del T.

A cui froppone in prima, l'autorità de'maestri, e padri della lingua, che nelle loro scritture usarono il Z, non il T. Ma ciò si vuòl direa chi mai non ne ha veduto carra, se non se forse di certi, che si son ristampati, e corretti da quegli che usano il Z, e ne han tolto il T scr ttovi dall'autore. Si come altresi non. poche mutationi vi fi son fatte, trasformando la maniera dello scrivere antico alla foggia moderna, nel qual fenfo si vuole intendere, che son ridotti alla vera loro lettione. Il Boccacci del Mannelli, ch'e ricevuto per lo più fedel telto di quanti ne, vadano attorno, il Convivio di Dante, e la Comedia fua, riscontrata con quella medefima, che copio il figliuol dell'autore ; e cosi fatti altri testi vergini , o veri , come vogliam dirli, hanno il T, non il Z. Non dico già, che non si truovi in alcuni antichi, e buoni autori indifferentemente posta hor l'una lettera hor l'altra, per esprimere il medesimo suono; che in ciò v'è non poca varietà: dico fol quanto basta al bisogno, che l'autorità degli antichi non può adoperarsi, come altri pur vuole, contra l'uso del T; come questo sia turbatore del possesso, che il Z havesse nelle scritture, sin d'avanti al buon secolo. E lodato Iddio, che per fino à hoggidi fi serba dal S. D. Carlo Ventimiglia, Cavaliere Palermitano, per nobiltà, e per lettere tigualmente illustre, una buona parte del Canzoniere del Petrarca, testo, come certo fi crede, à mino propria

acii -

dell' Autore, eredità de' fuoi maggiori, che l'hebbero dalla libreria del famofo Alfonlo Rè di Sicilia, ce di otraferiti fedelifimamente, ne hò havuti, per faggio del rimanente, il primo, fecondo, e terzo Sonetto, e la Canzone Vergine bella, &c. ch'è la 40. Hor inquesti, quanto al Z, egli non vi fi truova; ma ben vi fi legge due volte Grana, e Confeientia, e Spatio, e Stratio. E se si havesse a dire anche dell'11, v'è Homo, Honore, Hebbes, anzi secondo l'uso d'allora, Chome, Pregho, Negho, Triumpha, &c. Si come al contratio, v'è Uom, Umane, Anno per Habent, &c. Varietà, che similmente si vede in tutti gli scrittori di quel buon secolo, non riformati dalle stampe di questi ultimi tempi.

Scondo: oppongono la natura flessa di questalettera, la quale noi pronuutiamo renera, e i Latini, cui
pare che seguitiamo, la pronuntiarono dura; peroche
tale l'espressero per esempio, in Patientia, quale noi l'
esprimamo in Patire. Ma di cotale scolpire, che i Latini facessero il T duro, a noi si esin sono vavato chi
per miracolo ce ne rechi ombra di pruova. Ne à noi
tà il dimostrare, che quegli il pronuntiassero tenero,
peroche noi non difendianio. Il suo, che gli diamo,
con dire, che cosi, e non altrimente proferivano i Latini, ma che gl'Italiani, havendolo usato da che vie
raemoria della lingua, il battevano come noi.

Terzo; il T,havendo hor un suono,hor un altro, è stranamente equivoco. È chi vuole, altro che indovinindo, sapere, dove si debba pronuntiar tenero, e dove duro ? Peroche, se diciamo, che tenero si pronuntia, quando gli vengon dietro due vocali, dunque, Sentia, Sentiamo, Osia, e simili, si douranno esprimere, si come se servicissimo Senzia, Senziamo, Osia, &c. questo argomento pare ad alcuni un nodo indissolutioni.

le: e si conta d'uno, che afferrò certo pover' huomo nella gola, e se non rinnegava solennemente il T, il minacciava di soffocarlo: e ciò perche datogli a leggere un nome proptio, appena mai udito raccordare, il meschino, non seppe se dovesse pronuntiarvi aspro, ò molle il T, che v'cra innanzi à due vocali. Hor qui, per rispondere, havrem noi à fare come i Poeti, che rinovano l'invocatione alle Muse, e di maggior memoria, e di più alto ingegno le priegano, quando stanno ful mettersi al racconto di qualche fatto, che ha forte del grande. O habbiamo à confessare, che il T da un gran che fare à gl'Italiani, e che convien loro studiare, e sudarvi intorno, delle volte più di millanta, prima che sappian dove si ha à proferire in questo suono, 😊 dove in quell'altro, talche sia meglio sterminarlo dalle scritture, e in sua vece riporre il Z, che tanto sol che si vegga, s'intende; peroche non ammette diversità di pronuntia. Ma noi ciò veramente non proviamo, peroche l'uso ( ciò che altresi avvien di certe lettere del ! nostro alfabeto, che ricevono più d'un fuono) non ci lascia bisogno di studio :

Che se pur' anche volessimo, in gratia de gli stranieri, ridurre à qualche buon canone l'anomalia del T, egli potrebbe sars, e agevolmente, riducendo le voci che l'hanno à certi tre ordini, ch'io ne havea meco medessimo divisari: benche da poi, non mi parendo di potrer giurare su la 42 dell'Abbicci, che intutto il gran numero di cotali parole, niuna ne rimane suor di regola, me ll'raccio, per non venderli à più di quello, che non so indubitamente, che vagliano. Ma in vece di regolare la diversa pronunta del T, mi son volto à cercare, se veramente l'uso del Z sia tanto semplice, e spedito, che in paragone d'esso, il T, debba dirsi imbrogiato, e per cio de la se

ciare non fenza guadagno. E percioche chi ferive, e parla contra il T', non fi regge folo con l' ufo, ma ne confidera, per così dire, l'effere, e la natura, facciam noi altrettanto del Z. ed in prima, eccovene di tre maniere; quanto al fuono, l'un dall'altro si differenti, che per ben della lingua, confessino, che si vorrebbono scrivere con tre caratteri di figura fra loro diversi . Percioche v'è un Z, che ha forza di DS; c due ve ne fono, che l' hanno di T S, quello fi fente in Zefiro, ed è Rozzo, questo in Zoppo, dov' è Afpro, e in Letizia dov' è Sottile, ed e quello, che hà da esprimere il nostro T dolce. Se in tanta varietà di fuoni, noi pur sappiamo, come, e dove scolpire si debba il Z Rozzo, e l' Aspro, e'l Sottile, percioche l'uso ce n' è maestro, che perplessità si vogliono singere nel pronuntiare il T', ch' è men' equivoco del Z? se non se per avventura in qualche straniero di Linguadoca, e tale, che se proferirà Gratie, e Restie col medefimo T, proferirà altresi Pazienza, e Verziere col medefimo Z, s'havrà à condurre per via di regole, come noi faremmo, fe l'ammacfiraffimo à pronuntiare il T.

Poi ; chi ha gli orecchi , non ha bifogno che gli fi pruovi , che diverfamente fi proferifeno. Attione , e Oratione . Hor ad efprimere in iferitura Artione , e fomiglianti altre voci , che fi vogliono battere con due T, havrem noi à valerci d'un fol Z, ò di que ! Se d'vno , ò egli ha forza di due T, ò d'un folo ; fe di due , non fi dovrà ufare in Oratione , e finniti parole d'un folo T : e converrà per quefle fondere un quarto Z, si dilicato , che fia fol fa metà del Sottile : fed'uno , non havendo il Z, fuono fottile fe non d'avanti , all' I, cui fiegue l'altra vocale, che fuono havrà il primo Z, à cui ne vien dietro un fecon-

condo ? Se vorrem dire, ch'egli pur si rintuzza, havrem che fare assai a spiegare in che stia questo suo rintuzzarsi; ò troncandone, l'S, che alquanto più, che virtualmente contiene; è proferendolo con altro suono, che non il Z seguente. Che se altri vorrà tutto insieme wicir di questi impacei; con dire, che laccostante regola di voltare il CT, e il P T latino indue T nostri, non si debba osfervare in quelle voci, che hasino doppia vocale dopo il T, come Actio, Lectio, Descriptio, Conceptio &c. onde noi mal diciamo Attione, Lettione, Descrittione, Concettione &c. esti bene Azione, Lezione, Descrizione, Concezione, &c. Questi in ciò mostrerà, che veramente è huomo, ulando suo libero arbitrio, per dir quel che vuole.

Ma eccovi una parte di quegli, che professano di ben parlare: trarre avanti, e gridando cacciar da tutte le voci Italiane i due Z vicini: e ciò perche, dicono, questa è lettera doppia, e se dué se ne scrivono in Pozzo, in Bellezza, in Piazza &c. il suono riuscirà rinquartato, con quattro consonanti insieme, ciò che la nostra dolce pronunzia non soffera. E se v'è a cui paja, che pur vi sia una non so qual forza maggiore; in proferire Bellezza; che Belleza, Avvezzo che Avvezo, Sozzo, che Sozo: nò, dicono, ella non v'è, nè per cercar che si faccia, già mai sarà che vi si truovi, se non imaginandola, con cattivar l' orecchio, e volere ch'egli pur fenta, quel che non fente; onde è il condursi à scriverla: ciò che fan certi semidotti, che per ortografizzare, cacografizzano, come altresi mettendo l'H dov' ella non si pronuntia; e si vede chiaro, però che se que' due Z, s' havesfero à battere per farli intendere, bisognerebbe Leggendo Zazzera, e Zizzania, metter quadruplicato

fiato, rompersi una vena nel petto, scoppiare. Così appunto dice un di loro. Ma percioche la sperienza ci mostra, che proferendo Zazzera, Zizzania &c.noi non iscoppiamo, e ciò non per miracolo, che ti faccia, che altro si vvol dire, se non che i due Z, non fi pronunziano: dunque non fi debbono ferivere; peroche la pronuntia, è copia al'naturale della ferittura. Hor vadansi à far cambiare gli orecchi, quegli che scrivono Zazzera, e Fierezza, e Pozzo, e somiglianti altre voci, non per servire all'uso, ma perche veramente par loro così doversi, à voler esprimere fedelmente il maggior suono, che nel doppio Z, si fente. Ma prima di spiantarci del capo questi orecchi, che v'habbiamo con le radici fin dentro al cervello veggiamo, se si può con ragione sodisfare à quegli, ehe cel configliano, E qui fi fà innanzi un grandifenditore del Z,e fatto filentio con un maestoso alzar di mano, in prima, confessa, Che le consonanti doppie, ragion vuole, che non fi raddoppino, ma niega, che tutti i Z, fian doppi : ese il pajono ad alcuno, ciò è perche confondono, e hanno per un medefimo l' effer Composto, e l'effer Doppio . Ogni Z, dunque, Aspro, e Rozzo, è composto di T. e d'S. overo di D, e d' S. ma non è sempre doppio, e ciò allora ch' egli prende non tutto intero il fuono delle due confonanti, che il formano, ma una fola metà di ciafcuno: così veramente è composto, e non è doppio: e se doppio non è, si riman con Dio la ragione allegata, di non doverlo raddoppiare. Il Sottile poi che fi usa ad esprimere il nostro T molle, in Gratia, Otio, &c. none ne doppio, ne composto, mauna cofa gentile, un terzo semplice non so che, un vel dica chi il sà, non io, che non l'intendo; perches' egli non è.T S, non e Z, ma un' altra nuova lettera dell

dell' alfabeto. Se già non voleffimo filosofar desie lettere come de corpi misti, ne quali una gran parte de' fav) maestri insegnano, trovarsi gli elementi con la sola virtù, nou etiandio con l'essere delle lor sorme.

Ma che che fia di questa notomistica speculatione de' Z Doppi, e Composti, di che v' havrebbe affai che dire, altri vorrà, e forse più conformemente al vero che quantunque il Z, habbia forza di più che una delle altre semplici consonanti, non si debba. però filosofarne, com' egli fosse due lettere distinte, nel fuono lor proprio, e naturale, e fol confuso nella cifera, che la fegna, ma rintuzzate, anzi alterate, e divenute un terzo, e particolar suono, che non è quello delle due parti, che il compongono ( per concedere, che pur di lor si compongano) se si pronuntiaffero l' uno preffo all' altra spiccate. E mi par, che ció ha manifelto a gli orecchi, i quali giudicheranno altro fuono effere Dfefiro, e Zefiro, Tfappa, e Zappa; Vertfiero, e Verzeiro, etiandio pronuntiando l' Sin quel fuon proprio che a ciascuna di così fatte voci si dee, de' varj, che ne ha, piu e meno aspri Hor quello suono cosi fattamente proprio del Z, chi niega, che in pratica non si possa pronuntiare con quella maggior forza, con che si fa le consonanti doppie, ci dica come egli faccia a proferire Accetto, Raddoppiare, Abbaffare, Affligere, Sotterrare, &c. e creda certo, che noi altresi nel medefimo modo spicchiamo il primo Z, in Pozzo, Mezzo, Bellezza, Zazzera, com' egli le prime confonanti delle doppie sopraccennate: e se ciò non può farsi supponendo, con due Z richieggano quattro fuoni di confonanti spiccate, mentre pure i due Z, al modo detto s'esprimono; fi de' per conseguente dire, ch' egli non sono quello, ch'estendola, non potrebbono proferirsi. Che poi

#### 84 IL TORTO E'L DIRITTO

due consonanti (se voglion che sia) unite nel Z. producano un suono particolare, e proprio, differente da amendue, benche senta un nonso che di ciascuna, non de parere strano, ove pur veggiamo che ciò si sa etiandio in alcune lettere, delle quali, nello seriverle, si ritiene la divisione, e la sigura lor propria. E sancin esempio la S.C.che posta avanti ad I, overo ad E, non si pronuntia nè come S, in verun de suoi vary suoni, nè come C, etiandio posto innanzi ad I, overo E, ma fa quel che sentiamo in proferire Scienza, Scilocco, Secleraggine, Seemo.

E tanto basti haver de ito del Z, non per condannare chi l'usa in vece del nostro T, ò chi nol radoppia, ma sol perche, qualunque sia, che dubiti, se anzi all'una, ò all'altra maniera di scrivere debba appigliarsi, da quel che si è detto, e da quant'altro egli medesimo ne portà ripensare, si volga à qual delle due parti gli parrà più doversi, volendo procedere con ragione: non lasciandosi determinare ab estrinfeco, hor sia da questa, hor da quella, e poi schiamazzando, senza saperne il perche, contro à chi và

diversamente.

# OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

L primo rimbrottato è il Cavalier Salviati, che efaminò diffisfamente i Generi delle Lettere dell' Abbiccì. Il fecondo, è perfona (a mio credere) dal Bàrtoli infintafi: Ma à che (dich'io) metterfi a motteggiare il Salviati (à cui tutto debbono gli amatori della Tofcana faviella) un buom che per altro dottiffimo, dice pur qui per bocca de contravi alla fua opinione; che scrivendofi Gratia, Orazione, e profirenaofi Grazia, Orazione; cesì ferivendofi Ostia, fiarebbe in dubbio chi ha a pronunziare, se dee pronunziar' Ostia, o Oszia. E chi domine puo prosferir Oszia! Chi domine non sa, che ricevendo la Sapo se qualunque consonante, non puo ricever ne men fra' Latini la Z! Ecco come bessegiò i grandi huomini, emacsiri del Tojcano linguaggio, quando non sapeva la proprietà de' primi componimenti della savella, che son le lettere.

Su la question del T, e della Z, mi dichiaro, ch' io poco, o niente l' intendo su ciò che anfaneggia de' diversi suoni della Z: e mi rimetto a quel che n'ho detto, non ha quari nella Lettera al P. Schastiano Paoli, in difesa del Signor Lodovicantonio Muratori , uno de' primi letterati de' nostri tempi, fatta stampare dal Dottor Girolamo Cita mio Nipote, dalla pag. 219. avanti. E più distintamente ne ho parlato ne' libri , del perfettamente serivere, e parlare Italiano, che spero fra brieve, se a Dio piace, dare alle stampe . Per ora dico , che pronunziandosi Grazia , Orazione, così s'hà da scrivere : giacche la scrittura. decsi uniformare alla pronunzia. E rispondendo il Bartoli, che avendo la Z diversi suoni, pure sta in dubbio il lettore, se ha da profferir la Z in Zchico, in Zoppo, ed in Letizia della stessa maniera, quando ha in queste tre voci diversi suoni: cioè in Zefiro, rozzo, in Zoppo, aspro, in Letizia, sottile; Io replico, che non è la stessa cosa a profferir Zetiro, o Letizia collo stesso suono della Z di Zoppo . o per contrario; che a profferire in Gratia il T, come fo pronunzia in Natio: o a pronunziarlo col suon della Z, come si profferisce in Grazia . I suoni diversi della Z, chi passa correndo (diciam noi in proverbio) non gli discerne: anzi pur vi faticherà chi vì si ferma in discernergli . Ma pur troppo brutto parrebbe a fentir pronunziata Gratia col T, o Natio colla Z; in credendosi effer lo steffo T, di Gratia, d' Oratione, se cost si scrivessero . Piuttosto poteva dire , che pronunziasi , Accanto, Allato, Piuttosto,

\$#\$-

tutto che seritte, A canto, A lato, Fiu tosto: estecome l'uso rimedia in raddoppiar le consonantinella pronunzia; così in pronunziare Grazia, avori in pronunziare Grazia, avori in pronunziare Grazia, avori mediare a cio, con iscriver tai voci unite, e così raddoppiar la consonante, e tal rimedio è piaciuto al P. Bartoli; perche non gli ha a piacere il rimedio pigliato a non sar pronunziar Grazia col T, o Natio colla Z? Le novità poi capricciose son biassimevoli; ma le appoggiate a ragione, son commendabili. E per sinvila, se servendos Grazia, Orazione colla Z, si ssuggono gli equivoci, ed ogni doposizione; perche stare, ossinato a servende col T, per avere a rispondere con mille arziogosi a tanti che s' oppongono a si fatta orcografia?

L' Infinito di verbo Attivo, senza assisso, in forza di Passivo.

XXX. L'Infinito, etiandio se de' verbi semplice-mente transitivi, accompagnato d'alcuna propontione a lui conveniente ( avvegnache tal volta ancora fenza essa ) divenuta come a maniera d' affoluto, senza richieder pronome affisso, che espresfamente il dimostri, qual' e virtualmente, pastivo. Questa e forma di dire, che habbiam continuo in bocea : Bella cofa a Vedere , Dura a Sofferire , e fimili: ma ancor facile a condannare, ove altri s'avvenga in alcun fimil dire non così trito, e in bocca d'ognuno. E tali per avventura parranno i seguenti. Nov. Ant. 36. Io fon costumato di Levare a provedere le stelle. Cioè di Levarvi N. 54. Niuna donna s' nsava de Rimaritare ( cioè di Rimaritarsie) da poi ch' il suo primo marito era morto. G. Vill. L.4. c. 30. Fù condannato ad Impiccare: cioè ad effere impiccato, M. Vill. L. 5.c. 12. La buttaglia fu ordinata, e le forche ritte, e'l figli-

uolo messovi a piè per Impiccare. Cioè per Impiccarlo. G. Vill. L. 10. c. 48. Il detto Giovanni , non era dezno di Scrivere in cronica : cioè d'effer feritto. L. 12. c. 83. Si proposono di Convertire alla fede di Cristo. Bocc. Nov. 43. La quale gli pareva vedere ò da orfo ò da lupo Strangolare . Nov. 48.tit. La qual vede questa medesima giovane Strangolare . Fiam. L. 4. n. 63. Ninna bestia è a Cacciar abile . L. S. nu. 110. Chi di Consigliar s' affretta : fistudia di Pentire. Queste, e simili altre a gran numero, non sono punto più strane che le seguenti, agevoli, e piane a intendere. G. Vill. L. 1. cap. 22. Sono maravigliose, e paurose a Riguardare . L. 8. c. 70. Demonia orribili a Vedere . Bocc. N. 30. Versò tante lagrime, che eniracolo furono a Riguardare . N. 44. Affrettatasi di Vestire. Cresc. L.S. c. 19. Cibo tardo a Smaltire. L. 9. c. 65. Quando fon febricofi, si conoscono inciò, che caldi al Toccare, Oc.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

Senzatante maraviglie poteva dire il Bartoli, chei verbi Attivi nell'Infinito possivoni adoperați în passivo și giusteato, e dirfi, Balla cosa a vedere: Maravigliosa a sentire: Dura a sosterire, e.c. per A vedersi, A sentiri, A sosteriri, Stravagante si ĉil dire, lo son costumato di Levare la martua per temposismo: Si studia di Pentire desso peccati: in luogo di, Son costumato di levarmi, Si studia di pentiri. Ma Levare, Pentire, son Verbi Nattir passivo, e pro sono stravaganti gli esempli, ne quali si è data ad essi la terminazione attiva: e così saramo stravaganti gli altri simili di si stati si munici passivo si su maro si recei si su suno si suno si su suno si suno si su suno si su suno si su suno si suno si su suno si su suno si su suno si suno

forza di Passivo) se nel numero antecedente non conobbe la natura delle lettere, qui non conobbe quella de Verbi Mette poi per esempio di cio che ha proposo, il luogo della Nou.54, del Novellier Ant. che dice, Niuna Donas' osava di rimaritare: Senza avvertire che l' Assisso è avanti il Verbo Osava; come ben si direbbe ancora coll' Assisso anteposto, Ognun si cominciava a pentire: La Donna si comincio a levare, e c. Stravagante sarebbe. stato, e sarebbe si dire, secondo egli immaginò; Niuna Donna osava di rimaritare, per Di rimaritarsi: Ognun cominciava a pentire: La Donna comincio a levare, e simili.

#### Piovere , Tonare , &c.

XXXI. I L verbo Piovere (si come ancora certi altri, che chiamano Imperfonali) fie adoperato tal volta non folamente retto, ma reggente alcun cafo, a maniera d'attivo: come che molti il nieghino, condannando d'errore il dire, Le stelle Piovono insivenze, I nuvoli Piovvero fassi, &c. Conpome avanti si vede ne seguenti esempi. Pet. Son. S. Quando il gran Gove Tona, e son. 33. Per rinfrescar l'aspre sette a Giove, Il quale bor Tona, bor Nevica, or bor Piove. Fazio Ditta. L.2. c. 21. Che par che Toni tutta la foressa. Bian. L. 5. 3. 3. O sommo Giove, Cr. Tuona. Dante Par. 23. Parrebbe nibe, che squarcitata Tona. G. Vill. L. 12. c. 66. Parea, che Iddio Tonasse. F. Vill. c. 89. Pareaspli ciel Tonasse.

Ne leguenti ha dopo se caso proprio. Dances Conv. sol. 38. sue beltà Piovon Fiammelle di fuoco Animate d'un spirito gentile. e sol. 51. P però dico, che la belta di quella, Piove Fiammelle di fuoco. Infer. 33. Veggendo la cagion, ch' l Fiato Piove. Parad. 27. La.,

Vir-

Virtà ch' ei Piove Filoc. L.2. n. 43. Il faturnino cielo, non che gli altri . Pioveva Amore, il giorno ch' elli nacquero, &c.

# OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

No mi piace il parlar del Bartoli qui, dicendo, Il Verbo Piovere si è adoperato tal volta, non folamente retto, ma reggente alcun caso. Parmi avefe dovuto dire un che injegia a hen parlare; S'è adoperato tal volta, non solamente retto da Caso, ma reggente alcun Caso. Ma che che sia di cio, poteva egli agginguere, che si fatti Verbi impersonali, r'aftin come Attivi, piuttolo da' Poeti, che da' Prosavori: il che saggiamente avvertì il nostro Napoletano Scipione Lentulo, che scrisse l'attimamente, assi piu i cent' anni addictro, una persetta Gramatica Italiana per uso de gli oltramontani: dicendo, dopo aver parlato de' Verbi Piovere, Tonare, Folgorare, Lampeggiare, Vernare; Quanquam apud Poetas nonnunquam usurpantur, perinde ac si personalia essent, nominativo scilicet adiuncho.

Del raddoppiare,ò nò le consonanti delle particelle affisse.

XXXII. E particelle, Mi, Ti, Ci, Si, Lo, e altre somiglianti, che si aggiungono a voci, hor sian d'una sillaba sola, hor di più, haventi l'ultima accentata, raddoppiano la lor consonante, pur ch'ella non habbia consonante, dopo se. Come a dire, se in vece di Mi dà, Ci varrà, Ti diro, Le sa, &c. posportenno le particelle Mi, Ci, Ti, Le, e seriveremo Dammi, Verracci, Dirotti, Salle, &c., Non già Faroggli, perche Gli, ha doppia la consonante.

nante. Dante però, hor per bisogno della rima, hor perche cosi volle, scrisse Par. 13. 24. 26. E Purg. 22. Fumi (cioè Mi fu ) Par. 32. Fune ( Ne fu ) Par. 29. Fuci (Ci fu ) Purg. 25. Vane (Ne va ) Purg. 14. Parlòmi , Oc.

Ma se la voce, alla quale le sopradette particelle s' aggiungono, non è intera, ma tronca, la confonante non si vuol raddoppiare. Perciò in vece di La farai , Le dirai , Ti ricorderai , scriveremo Farala , Dirale, Ricorderati. Così in Dante habbiamo, Levami , Vedrami , Entrami , Rendele, Jc. che vagliono Mi levai, Mi vedrai, M' entrai, Le rendei. Nel Nov. Ant. Domandalo , Vuotu, Haurene; per Lo domandai, Vuoi tu, Ne haurei . Nel Pafs. Deti , Hala , per Ti dci , L' hai . Nel Bocc. Vuotu , Votene , Farami , Comincierane, Fami, Ingegnerati, per Vuoi tu, Te ne voglio, Mi farai , Ne comincierai , Mi fai , T' ingegnerai . Nel Crefe. Terralo, e V ferane , Desi , Trane , per Lo terrai, e Ne userai, Si dee, Ne trahi; e altri innumerabili. Questa è regola ferma, ne si vuole scrivere altramente, avvegnache i correttori della Fiammetta L.4. num. 111. v' habbiano confentito v'-Hattene, per Tene hai.

Hor se in que' verbi, che per loro natura, ò per l'uso che v'è d'accorciarli, han doppia terminatione, come Concepe, e Concepette, Die, e Diede, e altri fimili, la particella che s' aggiunge al tronco, e al meno accentato nell' ultima fillaba, debba doppiar la consonante, come unita a voce intera, ò ritener la semplice, come accorciata, perche non v'è chi ne parli, a me parrebbe, che alle tronche non fi dovesse raddoppiare la consonante, ma ben si a quelle, che quantunque fiano d'altra terminatione havente l'accento nella penultima, pur'anche l'hanno in-

tera con l'ultima accentata. Per ciò direi Concepemmi, per Mi concepè: peroche Concepè non e voce . accorciata da Concepette, e direi Dielo, per Lo die, il cui intero e Diede . Cosi G. Vil. L.7. c.220. feriffe, Diclo lor per Capitano (avvegnache nel L. 10. n. 132. habbia un Dievvisi fine ) E cost anche è scritto Nov. Ant. 7. E nel medelimo, Nov. 70. Toti dal pianto: per Togliti . E il País. fol. 307. diffe Trati in prima la trave. El'Omel d'Orig. Trati tanto l'amore. EF. Vill. c. 39. Diesi alla fuga . Vero è che Dante non si obligò a questa regola, e scrisse, o come volle per libertà, ò come pote per necessità, in servigio della rima. Per cio vi fi legge Purg. 10. e 31. Femmi. Purg. 12. Rifemi E inf. 18. Fene Purgati 30. Diemi. In f.9. Dienne. Purg. 30. Dieffi. Inf. 29. Trane, e poco più fopra Tranne.

# OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

I o fon d'opinione, che Assist possim solamente chianarlare, per dare a Verbi la significazion passiva: cone son
Mi, Ti, Si, Ci, Vi, e Nc: avend'io per pronomi, come in fatti sono, La, Le, Lo, Li, Gli, Glie, o Grec, che
gli altri annoveran fra gli Assisti. Pet decansi Assisti
perche per lo piu assistoposi a Verbi, per dare ad essi altri pagaistazione, non che necessaria a verbi. E perche gli altri ban veduto, cheziantaccasi a verbi. E perche gli altri ban veduto, cheziandio i Pronomi La, Le, ec. assistossi per la maggior pareea verbi; ban creduto essere anora Assisti. Se mi si dica
che Mi, Ti, Si, Ci, Vi, Nc, sono eziando Pronomi, o ricepronomi, come molti gli chiamano; vispondo che si, no
che vote sono Assisti, non sarab Pronomi; e ove sono servino
mi, non sarauno Assisti. E per conoscergli nel parture, se

faranno Affissi, o Pronomi, do questa regola; che essendo invariabili , saranno Affishi: ma potendosi variare , e dirfi Me, Te, Se, Ce, Ve, faran Pronomi . Eccetto la Ne , ch' è sempre invariabile , perche di sua natura termina nella E, ove l'altre nell' I. Essendo adunque nel parlare sì fatte particelle, atte solamente a dare a Verbi tal significazion paffiva, e non a fare uficio alcun di Pronome; debbonfi fcparar da' Pronomi, o da' Vicepronomi , e chiamare Afifi , a differenza de' Pronomi . Con gli esempli si rendera la mia opinion piu fondata . In questo parlare, Dicendosi l'Oratore, Intendesi Cicerone, Avendolo tutti pel primo, ec. la particella Si, affiffa a Dicendo, Intende, è Affisso, dando a tai Verbi la significazion passiva: ne ha altr' uficio nel parlare. Lo all'incontro, tuttoche attaccato ad Avendo, è Pronome, e vale Il quale : come ognun puo conoscere. Dicendosi Pentomi di quanto ho detto, se sarà per apportar Mi vergogna; Mi attaccaso a Pento, non ha alir' uficio che d'affiffo, per mostrare, che'l verbo Pentire è Neutro passivo. Ma attaccato ad Apportar , è Pronome : come se si dicesse, Se sarà per apportare a me vergogna . Ne la prima Mi perderebbe l'uficio d'Affisso, se s'anteponesse al Verbo, e si dicesse, Mi pento. Ne puo, o nell' una, o nell' altra maniera effer Pronome : giacibe non si puo dire Pento me, o Me pento. Così in dicendosi, Ricordate Vi de' benenci fatti Vi da Dio, la prima Vi attaccata a Ricordate, non è che Affiffo, a denotare effere il Verbo Ricordare Neutro paffivo: ne ben dirfi , Ricordate de'benenci, e c. La Seconda unita a Fatti , è Pronome , come fe detto sì foffe , Fatti 2 voi da Dio. Dicesi inoltre , Mi diede, l'i daro, Avanti venir Si facesse, Ci porto, Vi perdonai, ec. O pures DiedeMi, DarotTi, Avanti venir faceifeSi, PortocCi, Perdonai Vi: e sempre Mi, Fi, Si, Ci, Vi, son Pronomi, come fi vede. E fon variabili, perche dicefi Me lo diede:non

Mi lo diede: Te la darò, non Ti la darò: e così, Avanti venir Se gli facesse, Ce ne portò, Ve ne perdonai. O pure, Diede Melo, Darot s'ela, non Diedemilo, Darot Tila: e così, Avanti venir sacessesgli, Portar Cene, Perdonai Vene: secondo la regola, che avanti alla. Gli, e Glie, o a Particelle che comincian dalla L, e dalla N, s' Isi muta in E. Ma ove sossero dississi porta ognina. de se seguina de se seguina de le flesso serimenta con gli esempli: bastando questo per una semplice Osservazione sul consonae che sa il Bartoli con gli altri Gramatici, gli Assissi, co Pronomi, o Vice-pronomi.

Dà qui due regole il Bartoli , e tutte e due (per mis avvi fo contro ad una regola univerfale. Nella Prima dice, che le Particelle aggiunte a voce tronca ( di Verbo doveva egli dire ) non fan raddoppiar la Consonante : onde dices, Vedrami per Vedraimi, Farami per Faraimi, Deti in luogo di Deiri, Hala in vece di Haila: e c. E non conobbe, che i Verbi in sì satti tempi, e persone troncaronsi da gli Antichi, (il che non si fa da' Moderni) per isfuggir la languidezza, che lor parea facesser le due ultime vocali unite in tanti Preteriti de' Verbi della Prima maniera: come Cantai , Portai, Fermai, e c. E nelle seconde persone del numero del meno di qua unque Verbo regolare ne Futuri dell' Indicativo, del Comandativo, e del Congiuntivo; come Amerai , Porterai, Vedrai, Temerai, Leggerai , Sciorrai , Udirai , Ferirai . Nel presente imperfetto del Desiderativo, Amerei, Vedrei, Leggerei, Udirei . Così ne' Preteriti de' Verbi dell' ultima maniera, Udii, Sentii, Ferii : e c. Così in Hai , Dei , Sei , Fai, e c. Lo fteffe ujarono in tanti nomi , e Pronomi . Perciò differo Canta', Porta', Amera', Vedra', Sciorra', Udira', Amere', Leggere', Udire', Udi, Senti, Ha', De', Se' Fu'; in vece delle intere, Cantai, Portai, e c. Cape' per Capci: 1uo', Suo', per Tuoi, Suoi: sin' al Pronome Io, al qual troncarono l'O. E tal troncamento usossi da loro, o che tai Verbi steffero da se,o steffero uniti a Particelle:come in un milion d'esempli si puo vedere, particolarmente nel Cinonio al Cap.7.e all'8.de'Verbi.E perche ne'Verbi già detti,col raddoppiar la Consonante (come si dovrebbe per regola generale vicino all' Accento ) si sarebbe spessissime volte confusa la feconda colla Terza persona; perciò nella seconda differo, Vedràmi, Faràmi, Udirami, Hala, e c. nella Terza. Vedrammi Farammi, Udirammi, Halla, ec.

Nella seconda; Non doversi raddoppiar la Consonante alle Particelle unite a' Verbi , dove i Verbi son'accorciati per vezzo della lingua . E ne meno in ciò ebbe mira alla confusione de' Tempi de' Verbi , che si cagionerebbe con tal regola : poiche dicendosi (com'egli vuole) ne' Preteriti Diefi, Dielo, in vece di Dieffi, Diello (secondo s'ha a dire per l'accenuata regola delle Particelle unite a Verbi accanto all'Accento)come Domine diraffi nel Presente dell' Imperativo , e del Congiuntivo , e nel Faturo del Desiderativo da chi apprezzerà più la voce Dic in tai tempi, che Dia ? Oltreche tutti dicon Tranne non Trane : Vello per Vedilo: Fello per Fello: e c. E non v' ba dubbio che Tra , Vc, Fe, sono accorciati de gli înteri Trai , Vedi, Fece. E fe'l Bartoli è andato trovando in Dante , o in qualche altro, esempli in contrario, sara stata licenza solita pigliarsi da Dante, o scorrezzione.

# Dar Mangiare , Dar Eere.

G Li è vero, che da' buoni scrittori più volentieri si e detto, Dar mangiare, e Darbere, che dar A mangiare, e A bere; Ma non e già, che ancor queste seconde maniere non habbiano clempio . Il Bocc, che diffe N. 19. Al qualeil Sol-

dano havendo alcuna volta Dato Mangiare. Nov. 40. Gli havea Data Bere l'acqua adoppiata. Nov. 48. Quel cuor. duro, Je. con l'altre interiora insieme le caccio di corpo, e Dolle Mangiare a questi cani . E. Nov. 52. Gran cortefia farebbe il Dar lor Bere cel fuo buon vin bianto. Nov. 69. L' uno gli tagliava innanzi , e l' altro gli dava Bere. No . 76. Buffalmacco faceva Dar Bere alla brigata. Anzi ancora . Nov. 31. Princ. lo le Darò Beccare : diffe altrest . Nov. 39. Tit. Meffer Guiglielmo Roffiglione. Dà a Manoiare il cuore, &c. Nov. 17. Nella fua cafa il menaffe , e oli f. ceffe Dare Da Mangiar per Dio. Nov. 88. A te sta horamai qual hora tu mi vuogli cosi ben Dare Da Mangiare , come facefit, & io Darò à te così ben da Bere. come havefti, Nov. 21. Dargli ben Da Mangiare. Crefc. L. S. C. SI. Contr' alla diffenteria, vale il jugo delle foglie , Dato A Bere E quivi appresso , Anche la polvere Data A' Bere con l'aceto, L. G. c. 87. Si lavino, e poi si Dieno A Mangiare . L. 9. c. 86. Si Dia loro A Bere . acqua del fiume.

### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

E Ziandio i Signori Toscani dicon presentemente via volentieri Darca a mangiare, Darca bere: onde-prucio Lamoni, cioè Paolo Minucci nel Comento al Malmantile di Perlone Zipoli, cioè Lorenzo Lippi, alla St. 23. del Sesso Cantare, dice, Governare le galline, cioè, Dar loro da mangiare. In fatti col dissi oggi, Dar mangiare, Dar bere, par che s'imiti la nostra plebaglia, la quale, non so con qual conghictura, allora crede esse intesa da gli stranieri, e in particolare da Turcon, quando lor parla con gl' Inspirita de Verbi: Come Voler dare, Voler fare, Star buono: e si fatte sciocchezze. Pur chi volesse valersi del modo degli Antichi, che a me nica-

niente dispiace, ove si faccia con giudizio noti; che piu leggiadramente si lascia la particella A, se'l Verbo antecedente finisce in A: come Data bere, Dava mangiare, Datala bere : e c. giacche così par soperchia l' altra A. E trovandosi piu spesso in tal manicra ne' Testi, e forse per tal ragione; chi sa che non si fosse poi introdotto, senza. considerare il fine in sì fatti efempli, d' intralasciar l'A, anche dopo i Verbi, che non terminavano in A.

Offervo ancora che dopo l'Avverbio Quanto innanzi 'a' Verbi infiniti Dire , Fare, fi lascia ancor con vaghezza l' A; dicendosi , Ch'e quanto dire , Ch'è quanto fare.

Amaressimo , Amassimo , e simili fuor di regola.

A Meressimo, Leggeressimo, Vederes-simo, Serviressimo, per lo pendente, ò imperfetto, ò comunque si voglian dire, Amaremus, Legeremus, &c. ognun grida, e ne ha ragione , effer terminatione barbara , che è quanto dire , non Italiana: e chi l'usasse, e non se ne pentisse come d' errore, almeno all' estremo, ò sia del ragionamento, o del libro, non so fe Dante, che scriffe le regole della lingua Italiana, si terrebbe pago, con metterlo folo nel Purgatorio della fua Commedia. Peroche v' è opinione, che questo sia un peccato mortale di lingua . Si de' ferivere invariabilmente Ameremmo, Leggeremmo, Vedremmo, Serviremmo, &c.

XXXV. Molto meno poi Amassimo, Leggesfimo, &c. per lo latino Amavimus, Legimus, &c. Vero è che quanto a' primi il Pass. fol. 54. volgarizzando quel testo di San Paolo, Non ex operibus institia que fecimus nos : Non per opere , dice di giustitia , che noi Facessimo, Ma questo Facessimo, per quanto à me ne paia, non hà forza di Fecimus,ma di Faceremus,e bene

bene la nell' Italiano, quel che nel latino mal fonerebbe: e vale a dir tanto, come, Se ne facefiimo, ò Quantunque ne facefiimo: onde la fentenza non è rigorofamente volgarizzata di parola în parola.

# OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

osì Ameressimo, Vederessimo, Leggeressimo, Sentiressimo, come Ameressivo, Vederessivo, Leggereffivo , Sentireffivo , dicesi per lo piu da' Romaneschi , nel Presente imperfetto del Desiderativo , in luogo d' Ameremmo, Vederemmo, Leggeremmo, Sentiremmo : e Amereste , Vedereste , Leggereste , Sentireste. E dicesi barbaramente; perche tai voci Ameressimo , Amereffivo, e c. non fon conosciute da' Toscani : e molto meno, Amereflivo, Vedereflivo, Leggereflivo, e c. che piu barbaramente altri dicono . Amassimo poi , Andaffimo, e c. fon voci Tofcane, ma del tempo prefente dell' Ottativo : cioè , Pur che andassimo , O se amassimo : e del pendente del Congiuntivo : cioè , Se Andaffimo: Dato che Andassimo: Quando andassimo . Ch' è quanto dire , che son del tempo a venire: e gli stessi Romaneschi, con error manifesto, si vaglion di tai voci in luogo di quelle del tempo paffato Amammo, Andammo, Vedemmo , Leggemmo , Sentimmo . Ma ciascuna nazione ha qualche vizio ne' propri dialetti . Fra noi i Curiali aggiungono al Gerundio due Affissi, o Pronomi piuttofto, da loro inventati, che fon Mo, No: e dicono Amandomo, Essendomo, nella prima del plurale: e Amandono, Essendono, nella terza dello stesso numero. Qua-. si che senza sì fatte particelle non ben si distingua di chi si parli , o di Noi, o di Coloro . P pur non son questi , ne i primi, ne gli ultimi errori, ne' quali stanna eglino oftinatiffimi .

Onde Avverbio.

XXXVI. L A particella Onde, fi è ufata da'mae-firi, in fignificationi, che a chi nonne sà la forza, parranno peggio, che improprie: peroche vale hor Di cui, hor De'quali, hor Per dove, si come gli esempi dimostrano, e ne son piene massimamente le cronache de'Villani. Gio. Vill. L. 1. c.6. Nembroth, Onde è fatta mentione. L.7.c.26. Una compagnia di Tedeschi , Onde era capitano , &c. L. 10. C. 124. che sarà più strano a udire a chi non sà l'uso antico di raddoppiare talvolta gli articoli, ò altre particelle, delle quali una fola bastava , I Ghibellini della Marca , Ond'era Loro capitano. L.7. C. 31. I Sanefi Ond'era gouernatore . E c.99. Padre di Caffano , Onde innanzi facemmo menzione. L.8.c.16. Manghinardo, Onde addictro havemo fatta menzione . E qui pure. La buona cavalleria, Onde fi capitano M. Arrigo . País. fol. 61. Venendo S. Ambrogio da Milano, d'Onde cra Arcivescovo . E fol. 268. Nella viz , Onde io andava . Crefc.L. c. 48.L'ufcivolo, Onde fi mette il fuoco.

## OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

Non è da maravigliarsi, che di quando in quando ne' primi Tessi di lingua rinovinssi de' modi di parlare, che da dugento anni addierio son parati disavvenevossi; sconci,e mostruosi, non che senza grazia veruna: quantunque quattrocento anni sà, o poco meno, sosse per avventura stati stimati graziatissimi, ed espressivo. Dissessi speciale sur estati stimati graziatissimi, ed espressivo del Annichi, tanto commendato dal Cavalier Lionardo Salviati, Mosle è il colpo dello appensato male: e parve detto allora con seggiadria: ne oggi, par' a me ch: possa splacere: ma

con metafora, e con molta maggior grazia s' è detto poi Che piaga antiveduta affai men duole. Leggesi in altro luogo. Niuna cosa è così contraria al dicitore, come il manifesto acconciamento: ma presentemente piu a reciso, e con piu vaghezza si dice: L' arte sta nel coprir l'arte . Inoltre , lo fteffo Salviati , ch' ebbe per lo miglior fecolo della lingua quel del Trecento, non apprezzo molto altro libro di quel tempo, che'l Decameron del Boccaccio: avendo l'altr' opere dello steffo Boccaccio, se non per imperfette , scritte almeno senza leggiadria di parlare : come dal cap. s. del lib. z. ne' di lui Avvertimenti. E pur nel Decamerone leggonfi delle cofe, che non s'imitano a' nostri giorni, se non se da coloro ( come disse ancora il Salviati nel cit. luo.) che con le voci del miglior fecolo, il piu scrivono si sconciamente, con tanta stitichezza, con si diverso divisamento, maniera così sforzata; che troppo misera cosa, troppo compassionevole sembra la lor fatica . Vi son poi delle voci , che quantunque belle e spieganti in un luogo del parlare; s'avviseran nondimeno sconce , e sgraziate in un' altro: appunto come un bell'ancllo ; nel diso mignolo fa ornamento; nel groffo fa una stravaganza mostruoja. Per tutte queste ragioni la particella Onde truovasi alcuna siata ne' primi Testi in modo, che presentemente fa un mal sentire . Ma nel Decamerone , tutto che nello stesso significato , leggeraffi ufata con grazia. Come nella Nov. 8. della Gior. 2. 11 Conte ammacitro i due piccoli figliuoli, che con ogni fagacità si guardassero, di mai non manifestare ad alcuno , onde si fossero , ne di cui figliuoli . Anzi, se la Onde si mutaffe in Donde ( che val lo steffe , e a' nostri tempi è maggiormente in uso per Avverbio di luogo ) a me pare , che non si potrebbe presentemente dir meglio. E nella o della stessa Gior. La buona femmina tornò per la caffa fua, e cola la ripofe, onde levata l'havea. Dove,

A mio

a mio giudizio così sta leggiadramente usata Onde, come farebbe Donde . All'incontro non piacerà nella cit. Nov. 8. Lasciagli stare con la mala ventura, che Iddio dea loro, che essi fanno ritratto da quello, Onde nati sono. Ne piacerebbe s'ancor si dicesse, Donde. Quel che finalmente mi par da notarse per gli Prosatori è, che significando luogo, meglio presentemente dicasi Donde, che Onde . Per gli Poeti ; che Onde , o Donde debbafi dire nel verso : o che vaglia le Latine Unde , Quare, Quamobrem , Quapropter ; o qualunque Relativo, in ogni numero, in ogni genere, e in ogni caso obliquo: come Del quale, De'quali : Della quale , Delle quali: Dal quale , Col quale , Per lo quale , Da' quali , Co'quali , Per gli quali : Dalla quale, e c. Il Petr.

. . . . Ben'ho di mia ventura Di Madonna e d'Amore Onde mi doglia. La gola, e'l fonno, e l'oziose piume Hanno del Mondo ogni virtù sbandita: Ond' è dal corso suo, e c. Vane speranze, Ond' io viver solia. Ne la bella prigione, Ond' ora è sciolta. Ed ogni laccio, Onde'l mio coreè avvinto.

O belle, ed alte, e lucide fenestre

Onde colei, e c. Che tosto è ritornata, Ond' ella uscio. E così in mill'altri lueghi, sempre con somma leggiadria. Anzi con niuna grazia si direbbe altrimenti , particolarmente ne' Relativi .

A, mutato in E, in alcuni tempi de'verbi della prima maniera.

XXXVII. T Verbi della prima maniera per una cotal L dolcezza, mutano in El'A precedente

l'ultima dell'infinito: talche dicendosi Amare, Saltare, Mirare, non però si dice Amarò, Saltarai, Miraranno, &c. nelle quali terminationi, come ognun vede, l'accento non è sopra quell' A primiero dell' infinito, ma trasportato alla sillaba susseguente. Talche in lasciar l'accento di priemier l'A, si fattamente però che passi oltre, l'A si trassorma in E; e si dice-Amerò, Salterai, Mireranno, &c.

Ben fi truovano esempi dell'A, ritenuto, ma., non fi voglion seguire, N. Ant. 54. Ritornarete, e 56. Comandavai. Cresc. L. 4. c. 11. Impelavai. Dante Conu. fol.86. Cantavebbe. Boc. n. 16. Rivocaveste. Lab. n. 44. Dimandavei. M. Vill. L. 3.c. 94. Passarate L. to. c. 95. Reflarebbe &c. che non mancherà chi voglia che sictio

scorrettioni della stampa.

# OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

De ragioni hoio immaginate di si fatto cambiamen passaggio dell' Accento: e non per una cotal doleczza, che dice il Bartosi. E perche si scossanta alla plebe, che più volenieri dice Amarà, Amaranno, Amarci, e c; e da' Latini, che dicono Amarcin, Amarems, Amaretus, Amarentis, Amarentis, Amarentis, Amarentis, Amerestic, Condemnare, Condemnare, Condemnare, Condemnare, Condemnare, Condemnare, Condennare, Co

Tut-

# Tutti e tre , Tutti e quattro.

XXXVIII. F Offe regola, fosse licenza, ò vezzo di que primi tempi, appena mai si usò di scrivere Tutti, ò Tutte avanti alcun certo numero, che sira mezzo non si piantasse una E: tanto ostinata, e gelosa di mantenersene in possesso, che havendola i Giunti, nelle prime carte del Decam.che publicarono nel 73, trascurata una volta, colà dove sol. 12. sin. 3. dissero Tutte tre, ella, richiamatasene a' Correttori, se si, che questi condannarono quegli Stamparori, a inginocchiari nell' ultima cartà, cioè a piè di quel per altro sedelissimo Decamerone, e quivi coram populo protestare, che Tutte, e tre volca dirs, non Tutte tre; che dannavano come errore, e fra gli errori il registravano.

Nè privilegio è questo, o proprietà sol di quel numero determinato, ma per avventura d'ogni altro, che vien dietro a Tutti, ò Tutte. Eccone in sede alcuni. G. Vill. L. 4. c.7. I quali Tutti e Tre cominciavamo. Boc. Introd. Le quali Tutti e Tre etamo. Eil Nov. Ant. l'ha tre volte nella Nov. 82. G. Vill. L.7. c. 1. Tutti e quattro fratelli nati della Reina Bianca. M. Vill. L.8. c. 13. Tutti E Quattro i maggiori comuni. Boc. Nov. 78. Nella miglior pace del mondo Tutti P. Quattro desinarono insieme. Dante Putg. 9. La ve già Futt' E Cinque sedevano. M. Vill. L. 1. c. 51. Tutte E sei le sue galee ruppe. Bocc. Nov. 60. sin. Tutte E sette entrarono in sso.

Hor che fa quivi quella E, fi che debba efferes non licenza ma obligo il porvela, si fattamente, che v'ha chi ci condanna di peccato d'ommefione lafciandola? Ma fe il Petrarca ferivendo Tutte Tre, Tutte Sette, pur la trascuró, e se M. Vill. la trasformó in altra vocale, dicendo L. 3. cap. 79. Levatte l'ancore dal mare, con tutte A Tre le cocche si dirizzarono; moltra, ch' ella non sosse la cocche si dirizzarono; moltra, non per bisogno, ma per leggiadria, secondo il dir di que tempi; che n' hebbero di molte altre, le quali oggidì, à volerle usar continuo, e non certe volte, dove il buon giudicio il consente, sarebbono aftertatione.

### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

Vuertinimi il Sig. Gioseppe Lucina, ch' io ho sempre A stimato come un mio maestro, che quest'E, sia piuttofto Articolo in Tutti e due, Tutti e tre, e c. che Riempitura, Ripieno. E a dir vero, considerando che mai posla significar quella P, così frapposta senza necessità alcuna fra Tutti, e Due, Tre, Quattro, ec; e da un'altra parte, che gli Antichi dicevano E, in luogo d' I, Articolo, come, E Confoli, E Cavalieri, che fi legge in vece di, I Confoli, I Cavalieri, nel Livio di Marcello Adriani, e nella Tavola ritonda di Giovambatista Strozzi, citati a questo proposito dal Salviati,ne gli Avvertimenti,al C. 10.del L. 2:e così El in luogo d'Il; bo stimato che ben'avesse dubitato il Signor Lucina; e perciò ben dicasi, Tutti e quattro fratelli nati : Tutti e quattro definarono: Tutti e cinque fedevano: Tutti e fette entrarono: cioè Tutti i quattro fratelli, Tutti i quattro definarono, ec. Ma non. così , ove si dicesse , Tutti e quattro i fratelli , Tutti e sci i figliuoli , Tutti e sette i giovani : perche sarebbe. un replicar l'Articolo , come fe si diceffe , Tutti i quattro i fratelli, Tutti i sci i figliuoli, e c. Ma s'è così (potrebbe dir qualcheduno difendendo il Bartoli) a che non mutar quella E in I, giacche non v'è oggidi chi dica, E Confoli,

G 4

#### IL TORTO E'L DIRITTO 104

E Cavalieri, per I Confoli, I Cavalieri? Alla quale opposizione risponderei, che l'uso de buoni Scrittori che ha mantenuto, e mantiene tante formole de gli Antichi pin in un modo di parlare, che in un' altro, fa durare ancor questo. Piu penerei a rispondere a chi m'opponesse gli esem. pli di Matteo Villani, riferiti dal Bartoli, cioè, Tutti c quattro i maggiori Comuni : Tutte e sei le sue galeco ruppe: eforse altri simili,che troveransi ne' Testi. E maggiormente a chi diceffe ; che gli Antichi , se usarono E per l' Articolo I , non già l'usarono per l'Articolo Le del femminile: onde dicendosi, Tutte e quattro le Donne, Tutte e sei le sue galee ; che mai puo esser quella E ? Al che s'aggiunge l'autorità del Salviati, che nel fine della Partic. z. del lib. z. con molta verisimilitudine dice, Che la E, non per copula semplicemente, ma vi stia per cioe. Son forzato a dire, che sarà bene scrivere col dubbio del Signor Lucina: e credafi quel che si voglia dell' origine di taľ E.

> Terminatione propria della Prima , male usata nelle tre altre maniere de' Verbi.

XXXIX. C He alcuno Ubbidischi, Difendi, Hab-bi, Facci, Dichi, &c. e similmente nel numero del più, Che Ubbidischino, Difendino, Habbino, Faccino, Dichino, &c. sono terminationi, secondo la buona regola, che ne danno i Grammatici, mal trasportate dalla prima maniera de' Verbi, alle altre, nelle quali fi vuole metter l' A, dove è l'I nella prima; e dire, Che quegli Ubbidisca, Difenda, Habbia, Faccia, Dica, &c. E per conseguente, nel maggior numero, Che Ubbidiscano, Disendano, Facciano, Habbiano, Dicano, &c.

Pur troverete nel Conv. di Dante fol. 21. Habbi E fol.

E fol. 49. e 69. Habbino. E nel Nov. Ant. 27. Vadino. E ne' Malespini cap. 209. Muoino. E c. 211. Disendino, ancorche poeo appresso si legga, Disendano. E nel Bocc. N. 98. Pensando che la fortuna m' Habbi condotto in parte, che &c. E nel Filoc. l. 7. nu. 470. Che Clelia m' Habbi conosciuta. E nel Lab. 275. Non redo che sappi (ella) E nella Fiam. l.3. num. 20. Che egli Habbi moglie sposata. E in M. Vill. L.1. c. 95. L. 3. c. 62. L. 9. c. 6. c. 93. Lib. 10. c. 35. e 67. L. 11. c. 3. Voglino, Debbino, Faccino, Vengbino, Incorrino, Tengbino, Caggino.

### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

P Er mille altri efempli, che avesse portato il Bartoli in contrario alla regola , non lo scuserei d'errore , se mai aveffe feritto Ubbidifchi , Difendi , Abbi , Facci , Dichi, ec. in luogo d'Ubbidisca, Difenda, Abbia, Faccia, Dica: o nel futuro del Desiderativo ; o nel Presente del Congiuntivo. La regola posta dal Bembo nel terzo lib.delle Prose alla pag. 23 1.nell'ultima impression di Napoli , è questa; Tutti i Verbi della prima maniera queste tre voci nelle profe così terminano, come si è detto, nello I; ma nel verso, e nello I, e nella E elle escono, e finiscono parimente. Quelle poi delle altre maniere a un modo tutte escono nella A, lo voglia, Tu legga, Quegli oda: e il medefimo appresso fanno le rimanentia quefta; Cioè Amino , Lascino ne' Verbi della. prima maniera; Vogliano, Leggano, Odano in quei dell'altre. H Ruscelli nel fine del lib.5. de'suoi Comentari, ha per un' error gravissimo l'uscir da tal regola : e non so per che dica,ufcirne fpeffo i Fiorentini,e i Sen:fi: quantunque aggiunga queste parole, Il volgo, e gl'ignoranti intendo fempre. Il P. Mambelli che forfe feri Je l'Offer 94-7 ioni

# 106 IL TRO E'L DIRITTO

zioni su' Verbi dopo questo libro, inducendomi a creder cost dalle di lui parole al Cap. 35, in parlando del Soggiuntivo presente, le quali par che appunto pungano il Bartoli) scrisse cosi su tal materia, Ma le autorità ch' essi adducono in lor favore forse allor si leggevano in quegli antichi testi scorretti de' tempi loro; non potendo farmi io a credere, che le adducessero apposta false, per ostinatamente difendere, come si vantano essi medesimi qualunque scappata, o di lingua, o di penna, in che esti, o gli amici loro peravventura inciampavano. E poco dapoi aggiugne, che gli Antichi buoni,e i regolati Moderni non oftante tal testimonianza de'Testi , Non si sono potuti indurre gimmai a trafgredir cotal modo regolato di terminare in A la prima e terza voce delle predette : anzi di rado terminarono in I la seconda, parendo loro propria terminazione di tutte tre questo voci in A, come di tutte tre quelle della prima in I. E da me par così brutto l'errare in cio, che non posso comportar di veder tuttodi decretato da' Ministri d' Utopia, in mille memoriali, che lor si danno, Venghi lo Scrivano, in luogo di Venga. Ma troppo sarebbe lungo l'annoverar gli errori che commetton nello serivere que Curiali : ed errori, ne'quali inciampa la piu rozza plebaglia; come a scriver Cenzo, Affenzo, Confenzo, sin'ad Alfonzo, in luogo di Cenfo, Affenfo, Confenfo, Alfonfo, ec. per la regola di seguitare i Toscani la S de'Latini: e solamente scriver per Z,il di costoro T, come in Pazienza, Coscienza, Vincen-20, e c. E quel ch' è peggio, son così ostinati in cio che han fatto una volta, che trovandom' io colà , e leggendosi qualche mia supplica, dov'era per necessità, Un' Institit, o Inflitific, per Tempi del Verbo Infto, il di cui preterito fa Infliti, Inflitum;in credendofi, ch' io avelli errato, s'e letso sempre Inftetit, Inftetifie, Quefto sfogo mi fi per doni, parlando d'un luogo, che 'n tutt' altro val di norma, di regola, non che d'esempio a tutti i Tribunali del mondo.

#### Mandare col Gerondio.

XL. I L Verbo Mandare ha privilegio ab imme-morabili di ricever, se vuole il Gerondio, in vece dell' Infinito: e il farlo, gli torna tal volta a commodo, e tal' altra a leggiadria. Pur comunque altri ne giudichi, percioche questa, come ho detto, non è legge, ma privilegio, farà libero a ciascun il valersene, quel poco, ò molto, ò niente, che più in piacer gli farà. Bocc. n. 94. Mandolla Pregando, che le dovesse piacere, &c. Gio: Vill. L. 4. c. 30. Mandarongli Pregando, che piaceffe loro di venire: In vece di Mandaronli a pregare; e così de gli altri, che sieguono . G. Vill. L.7.c.60. Li Mandò Comandando Nov. Ant. 62. Mandò Comandando a Tristano, che &c. G Vill. L.7. c.66. Li Mandava forte Riprendendo. L. 11. C. 71. Il Bavero, e gli altri allegati Mandorono Disfidando il Rè di Francia. E.c. 84. Mandollo Sfidando infino a Parigi .' L. 11. cap. 138. Mandato fà da Firenze Riprendendolo forte . Bocc, n. 34. Il Re di Tunisi, &c. al Re Guglielmo Mandò Significando, ciò che fare intendeva, Oc. E perche 'troppi ad allegare, sono gli esempi, che ne habbiamo nel Novelliere, bastino questi tre della fola Nov. 88. Mandavi Pregando: Che zanzeri mi Maildi tu Dicendo a me? Cio che Mandato gli havea Dicendo.

# OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

M Aggior privilegio, anzi talora necessità è de Verbi Andare, e Venire, d'acompagnarsi col Germatio come, Uoi v'andate unamorando: Sei anni andata tapinanpinando: Andava per gli campi certe erbe cogliendo: Ogni ora ch'io vengo ben ragguardando: Il doloro fo Marito fi venne accorgendo: Infino alla porta a San.s Gallo il vennero lapidando: e mill' altri, che leggonfi nel Decamerone. Anzi co'verbi Andare, Venire, ce Mandare eziamdio, s'è foventemente raddoppiato il Gerendio: come. Andando attorno veggendo: Andandogli cercando: Andando guatando: Venendo piu crefeendo: Venendo il muro della Cafa guardando: Venendo conquistando: Mandando seducendo: Mandandogli per lo Mondo mendicando: e tanti e tanti altri che fone "Testi: di che fa due capi il Mambelli, cioè il 62.e 63. Ma in questo raddoppiamento io frapporrei sempre qualche altra costra l'ano Gerundio, e l'altro, per isfuggire il sono di due Endo cost vicini: o d'Ando, e d'Endo.

### Volsi, e Volli del verbo Volere.

XLI. V Olse, Volse, Volsero, fon più, propria-mente terminationi del verbo Volgere, che del Volere, il quale nel medefimo tepo patfato,ci dà, Volli, Volle, Vollero. Ho detto più propriamente, peroche pure, allo stile antico, par che Volere havesse Votsi. E l'uso di quei tempi il conferma: Dant Inf. E venni à te così com' ella Volse . E Inf. 29. Et io incominciai poscia ch' ei Volse. E purg. 8. Vien a veder , che Dio per gratia volfe. Ne folamente in rima, ma altresì fra mezzo il verso, Par. 1 1. E dal su' gremba l'anima preclara Mover si Volse tornando al su' regno, Et al su' corpo non Volse altra bara . E Par. 32. Cercar si volse della nostra salma. Nè è vero ciò che alcuni hanno teritto, che Volse per Volle fosse licenza solamente pella Poesia, e di Dante. Che quanto alla Poesia, Dan, te medesimo dimostra il contrario,usandol nel Conv. almealmeno dieci volte, e fol. 96. in quattro righe il repete tre volte. Avicenna, e Algazel Volfino: Plato; ditri Volfeno: Pitagora Volfe. Che poi non foffe licenza folo di Dante, il pruovano il Nov. Ant. che l' ha N. 23. e 38. 60. e 70. E Brunet. nel Teforetto, nell' Etica, e nella Rettor. E M. Vill. L.6. c. 47. e l. 3xeap. 44. &c. Petr. Canz. 32. Tal che temendo dell' ardente lume, Non Volfi al mio rifugio ombra di poggi. E Canz. 20. e 41. e 48. e Son. 269. &c. Ma pili che niun' altro l' Uberti nel Dittam. che mai altramente non dice, che Volfi, Volfe, &c.

### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

V Ital Papazzoni (che doveva esser letto dal Bartoli)
nella prima parte dell' Ampliazione della lingua
volgare, alla pag. 11. dà due belle ragioni di potersi dir
Volsi, Volse, e Volsero nel Preterito del Verbo Volere.
Dice prima, Che nella seconda singolar persona del
passitato dice Tu volesti, e non Tu volli, c ome dir
si deuria, se nella prima si dice so volli, e nella terza, Egli volle. Ma Volesti presuppone nella prima so
vols, e nella terza, Egli volse. Soggiagare poi si dicea.

pure so vaglio, come Voglio, Tu vali, Quel vale; e nondimeno nel pastato si dice. Valsi, e Valse.
11 Petrarca
nel cap. del Trionso d'Amore,

Quel che sol piu che tutto il Mondo valse. Cosi dunque si potrà dire ancora, Volsi, e Volse,

Toglio, Tolfe , Tolfe :

Poiche da gli occhi miei l'ombra fi tolle, Diffe il Petrarca - Ne ci e ragion di diverfità dall' un' all' altro. Ma è un po debole a rifpondere alla comune, obbiezzion che fi fa, Effer Volfi, Volfe, e Volfero, del Verbo Volgere; imperocche dice, Non è la prima voce,

che

#### IL TORTO E'L DIRITTO

011

che abbia nell'idioma nostro dui significati che infinite, ve ne fono, come ( questo sia per esempio di molte) Amare da Amo,ed Amare da Amaritudine. Sole il Sole, Sole, che non han conpagnia, e Sole quelle delle fcarpe. Ma la differenza si conosce dal soggetto, del qual fi parla, o ferive, e dalle parole precedenti, o feguenti a quella . E debole la risposta ; perche non è lo stesso il poterfi confondere un Nome col Verbo, o un Nome con un' cltro come di leggieri si puo una voce d'un Verbo, collastessa d'un' altro. E se i Toscani han trovato il rimedio in . quefti due Verbi ( come l'han trovata ne Verbi Morire, & Mordere, che fan fare al Paffato del primo Mori, Morirono,per non confonderle con Morfe, Morfero,del fecondo ) era quasi impessibile il trovarlo nell' altre voci simili; effendo quefte moltiffime . Poteva perciò dire , che pur ci è Vo di questo Verbo Volere, ch'è la steffa con quella del Verbo Andare. Comunque fia, s'egli conchiude, che Volli, Volle, Vollero fon già ricevute dall'ufo de buoni Scrittori ; io v' aggiungo , che cosi debba farsi , venendoci avvertito da' Gramatici : e che l voler fare altramente sia una oftinazion capricciofa che niente rileva.

### Lui, Lei, Loro, in primo caso.

XLII. T Pronomi, Lui, Lei, Loro, non fono cafi
retti, ma obliqui, Lui d'Egli, Lei d' Ella,
Loro d'amendue nel plurale: ed è fallo il dire SeLui vorrà, Lei m'ha detto, Quando Loro il fapranno, e fimili. Quefla è regola universalmente accettata, e dal Commun de Grammatici mantenuta come una delle più fante, immutabili leggi delle dodici
tavole della lingua: e mostra, che certi di loro scrivendone, l'habbiano hauuta per chiara, e diritta,
come un raggio diluce; onde non si son fatti nè ad
câmi-

climinarne punto la rettirudine; nè a chiarirne l'ofcurità, ch' ella riceve dal contrario uso d'otitini autori, si come appresso vedremo. Hor per ciò che de' testi, che contro di questa regola possono allegarsi, a altri manischamente son suori di regola, ne ricevono interpretatione, altri solamente il paiono, e l'intenderne il come, dipende dal sapere i privilegi, che, shanno i Gerondi, i Participi assoluti, il Verbo Essere, e la particella Come; porrò qui in prima i primi, poi gli altri nelle quattro seguenti Osservationi, le quali etiandio se non facessero al presente bisogno, pur niente meno sarebbono da sapersi.

Trovali dunque Lui, e Lei manifestamente in primo caso nelle quattro Novelle aggiunte alle cento del Novelliere antico. Ma chi che sia stato l'autore di quella giunta, ella non è da haversi in niun pregio di lingua. Le cento novelle, antiche più che il Boccacci, per opera di que' tempi, sono ottima, lingua: le quattro aggiunte, allo stile, o a gli criori, sentono del più moderno, e son quattro palmi di coda da appiccata a un bel corpo, che se ne dissorma: per ciò ella si vuol rendere come cosa sua quel medesi-

mo da cui nacque.

D'aitro pelo, e valore sono i testi di Ricordan Malespini, di Dante, e di Giovanni, e Matteo Villani. Il primo c. 17. della Cronica: Dicemme come, fue isconstito il Rè Fiorino, e Lui morto, e tutta sua gente. Ora diremo, &c. Dante Couv. sol. 58. Lui (cioè Iddio) è somma sapienza sol. 70. Suello che Lui dice; è legge. sol. 89. Se Lui (cioè Adamo) fu vile, tutti siamo vili. G. Vill. L. 7. c. 8. Fugli detto (al Re Manfredi) che era la arre Guelfa, che Lui (cioè il medesimo Manfredi) bavea cacciato di Firenze. E c. 60. Lo Re Pietro d'Aragona, come hebbe fatto il faramento della fo-

La sopradetta impresa, &c. venuto in Cicilia, sece Lui di presente apparecchiare galee. M. Vill. L. 9. c. 46. Il quale (castello di Troco) era stato privilegiato al Frenze di Taranto, e Lui, l'havvea conceduto a M. Lionardo di Troco. Aggiunga chi vuole il Bocc. nell'Ameto. Lei si moninata Corela. Lei mel se pate e. Medeamon se ne potè anche Lei disendre. Ma sopra ogni altro, che habbia maniscitamente usato Lui, e Lei in caso retto, si è Fazio nel Dittamondo L. 2. c. 5. E Lui se come bessita fa morto. c. 19. Onde Lei per dispetto per disdegno Gli corse addosso. L. 6. cap. 2. Come Lui serve cap. 7. E Lui (tispose) come a te piace. L. 5. c. 28. Ma di cui s'sel sglio se lei s' impregna, & Colni per cui Lei si suda, e regge. E simili in troppa gran moltitu-

dine.

Questi sono i testi, che a me si presentano, in., pruova, che Lui, e Lei, si trovano da buoni serittori usati alcuna volta in caso retto, nè mi so far à creder, che tutti siano salli de copiatori, come pur vorrebbe fra gli altri il Castelv. che forte si maraviglia del Bembo, che allega il Convivio di Dante, tutto pieno di scorrettioni. Gio: Vill. stampato da Giunti nell'87, ha quel primo testo in altra maniera, cioè, La parte, Guesta ustiti di Firenze. L'Ameto, oltre che non è ricevuto frà le migliori feriture del Bocc. corretto, ricorrato, &c. legge diversamente. Ma che che sia dell'esters on ma usato da buon. Autore, voi per mio avviso, tanto seriverte meglio, quanto men pusierete: e vo' dire, che non l'usiate giamai.

Qui pure è luogo da avvertire, che come Lui, e Lei cassi obliqui, si truovano adoperati in retto, co-si al contrario Ello, Elli, & Ella di lor natura retti, si sono, almen da Poeti, possi in obliquo. Dante Ins. 3. Voci alte, è socio e, e suon di man con Elle. E 28. Xor.

Non cravam partiti gid da Ello. Petr. Son. 259. Ove fon le bellezze accolte in Ella? E Son. 295. Che fenz Ella è quafi Senza son prato, &c. Dittam. L. 1. c. 19. Poi si calò, e ritornossi ad Ello. L. 5. cap. 24. Tutto che rilnee in Ello, &c. Hor passiam oltre alle osservationi promesse; e prima a Gerondi.

### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

'Essersi tanto affaticato il Bartoli in questo Numero a I trovar' esempli di Lui , Lei , e Loro nel caso retto, mi fa credere, ch'egli cosi usati gli avesse talora in altri suoi libri; giacche in questo non si ritenne mai di fargli Relativi di cose inanimate, o irragionevoli, ch'è un' errore affai peggiore del primo. Senza tanti motteggi , e fenza. arrecar le dodici tavole della lingua , basta il riferir la. variazione, o dico Declinazione, per farmi meglio intendere , de' Pronomi Egli , e d' Ella. Egli è nel primo cafo, ch'è il Retto : Di lui nel Secondo : A lui nel terzo, e nel quarto : e non avendo il quinto , Da lui nel festo , che son iutti gli Obliqui. Nel numero del piu si dice Eglino presentemente, che prima dicevasi ancor Egli, o Elli : Di loro, A loro , Da loro. Quella d' Ella ha Ella nel primo : poi Di lei , A lei, Da lei : e nel plurale, Elle , o Elleno, Di loro, A loro, Da loro. Or come mai puo ben dirfi Lui cosi dispose: Lei cosi disse: Cosi lor dissero: o Esser con egli; Effer con ella, e fifatti? Per gli esempli in contrario; che non s'ha a credere al Castelvetro, che nella. Partic. 84. della Giunta al Bembo, diffe effere scorrezzioni ; credasi al Saluiati, che concedette, effer ne Testi molti errori nelle prime regole ; e che 'n cio inciampavano i piu letterati, per voler piu stare attaccati alla lingua Latina: come spesse volte il ripete nel cap. 10, del lib. 2. de gli Avvertim ,

н

# Primo , e Sesto caso dato a Gerondi assoluti.

XLIII. Hi vuol vedere, a suo cosso, la battaglia de Lapiti, e de' Centauri, chiami a cenar seco una brigata di Grammarici, e dia loro a discorrere, Sopra qual caso vogliono i C. rondij posti assolutamente, e simili de' Participi, de' quali diremo appresso. Non andrà motto avanti il ragionare, che si vedrà volar per aria altro che parole, e autorità di scrittori.

Chi giura, che a' Gerondj assoluti, di qualunque maniera fiano i verbi onde nascano, non si puo dar per regola altro, che il primo caso. Chi dà loro per regola il sesto, per licenza il primo. Chi amendue indifferentemente, e chi anche il quarto. Altri distinguono sta' verbi intransitivi, che in loro medesimi finiscono l' attione, e transitivi , che in altrui la trasportano; e mostrano, a' Gerondi di quegli, richiedersi una maniera di casi, di questi un' altra, Dan poi a traverso sul capo a' testi allegati in contrario della propria opinione, ò togliendo loro ogni autorità, ogni credito, con giurargli guasti dalle stampe, e dalle penne de gl'ignoranti : e ciò, perche fe. fi concedesfero esfer veri , ve ne ha de' si groffi , che strozzerebbono a inghiottirli : d sponendoli, come si farebbe i geroglifici delle tanto misteriose aguglie d' Egitto, che chi prende a volerie interpretare, conviene in prima, che fermamente a sè medefimo perfuada, di non errare. Hor chi vuol metterfi ad accordar le discordie di tanti pareri ? ò dar regole univerfali , e ferme , dove i più sperti maestri in quest' arte, confesiano, che v' ha certe, che chiamano occulte proprietà fuor di regola, delle quali mente umana,

dico-

dicono speculando, ancor non è giunta a ben' intendere il perche ? come sarebbe, il potersi dare al Gerondio festo caso d' Egli, e non l' istesso d' Io : talche dove ben diciamo, Dimorando Lui, mal si direbbe Dimorando Me : che è dicono . un misterio più oscuro, che la notte, in cui Ercole fu generato: Mafe l' autorità, e l' uso de' buoni Srittori, dà, comunque sia chiamarsi , regola , ò licenza , di poter dire quello, che del poterfi dire non ha altra ragione, che l' effersi detto ( falvo sempre il suo luogo alla discretione, e al giudicio, che non comportano, che le stravaganze particolari si facciano regole universali) meglio che discorrere astrattamente, sarà far qui una fufficiente allegatione di testi, per ciascuna maniera di porre innanzi, ò dopo i Gerondi assoluti, il primo cafo, ò il festo.

E quanto al primo caso; niegano ch' egli mai si possa antiporre al Gerondio. Meglio cra dire, rade volte, che mai, peroche pur ve ne ha esempio. G. Vill. L. 7. c. 95. Corsono alle prigioni, dov' erano i Franceschi, ser vociderli, ed Eglino Disendendos; i Messinessi, mison fuoco nella prigione. M. Vill. L. 10. c. 39. Fgli non Fuggendo, se vergellessi un suo pallafreno, e per quello, con licenza di lui, parla alla sua donna, e per quello, con licenza di lui, parla alla sua donna e Ella Tacando, egli in persona di lei risponde. Nov. 32. So io bene, che vegnendo egli à me, coc. lo Havendogli fatta la vostra ambasciata, egli ne portò, coc. Filoc. L. 1. n. 31. Le quali (solgori) Tu Girtandole, dimostrano, quanta sia la nostra potentia.

Molto più spesso s' incontra il primo caso posposto al Gerondio.

. Egli . Bocc. N. 31. E così , Dormendo Egli , Chifmonda, che per ventura &c. Nov. 87. Dormendo Egli , gli parve in fogno vedere. Nov. 47. Non Guardandefene Egli, il fece pigliare. Nov. 39. E se io, non sforzandomi Egli : l'havea fatto Signore. Nov. 27. Di vofire propria volontà il saceste, Piacendovi Egli. Nov. 80. Accioche, non Facendolo Egli, quivi non fosse il suo difetto scoperto. Nov. 97. Il vide, Correndo Egli. E nella medesima. Mel vunne, Armeggiando Egli, in si serve, vunto veduto.

Ella. Bocc. N.35. Avvenne un giorno, che Domandandone Ella, &c. L' un de fratelli le disse. Nov. 25.

Comincio , Vdendolo Ella , a rispondere.

Io. N. 27. Veggendo Io consumare. Fiam. L. 4. Non

fapendo lo per qual cagione. Oc.

Setto calo avanti il Gerondio. G. Vil. L. 1.c.39. E. Lui tornando con la vittoria a Roma, li fu negato il trionfo. L.5. c. 1 I quali tutti, Lui Regnando, morirono. L. 8. c. 13. Lo Re Carlo andò in Francia, e Lui Tornando con l'accordo fatto, passò per la città di Firenze.

Seflo cafo dopo il Gerondio . Dant. Inf. 32. Latrando Lui con gli occhi in giù raccolti . G.Vill. 7. c.43. E,Trovando Lui, che sì buona città, com'era Finenza, era quafia .

Sesto caso dato al medesimo verbo hor avanti, hor doppo il Gerondio. Gio: Villani L. 8. c. 5. Actioche, Lui Fivendo, non si potesse opporte alla sua elezione. L. 12. c. 48. Havendos fatto eleggere imperadore, Lui Fivendo, si vorme della Magna. L. 4. c. 16. Molti Monaci si son vessiti di suesti Ordine, Fivendo sui el quivi appresso. Vivendo Lui (S. Gio: Gualberti) e poi dopo la sua monte, si desto S. Gio: Gualberti, secondo tunosti miracoli.

Primo, e-Sesto caso dati al medesimo verbo. Andando. Bocc. Fil. L. 7. num. 202. Andando so singe salati liti, Get. avvenne. Gio: Vill. L.2. c. 13. In Roma

pre-

prefero Papa Leone Terzo, Andando Elli alla processione. L. 4. c. 2. Arvenne, che Andando Lui a una caccia per lo bose o, si smarrì. L. 9. cap. 218. Andando lui a Corte di Papa, &c si dice che il secero morire.

sando. G.Vill. L. 4. c. 21. Per la qual cofa, Stando Egli in Italia, &c. eleffero. L. 3. c. 30. Stando egli a fua mensa a mangiare, gli venne un giovane, &c. L.7.c. 23. Stando lui in Pifa, raunò moneta. L. 10. c. 60. E

Stando Lui in tanta gloria , perde la città.

Dimorando. Bocc. Fiam. L. 6. num. 9. Avvenne, che un giorno, Dimorando io ne' pianti ufati, la vecchia balia entrò, cre. G. Vill. L. 3. c. 5. Ma Lui, cioè Otto Rè, Dimorando un Alemagna, Il detto Alberto fece fare Papa Ottatiano. L. 10. c. 220. Dimorando Lui in Bologna, il Aretini hebbero per patro il detto caflello.

Ardendo. Bocc. n. 29. Ardendo Ella, Ge. Le venne fentisa una novella. Petr Canz. 26. Ardendo Lei, che co-

me un ghiaccio stassi .

Escado. Bocc. Nov. 43. Se per isciagura, Essendoci Tu, se ne venisse alcuna, cr. c. ti farebbono dispiacere... N. 99. Sendo ella (la galea) vicina di Cicilia, si levò una tramontana. Gio. Vill. L. 2. c. 12. Ma, Essendo Lui Rè, parte de' Baroni di Franciasecero Re Ruberto... E quivi appresso. Essendo Lui in prigione, la moglic... sua se n'ando a lui. Omil. Orig. Com'ella gli havea lavati i piedi, Essendo Lui vivo.

Sarebbe un non tinir mai se recitar qui volessimo, quanti altri passi si truovano per ogni diversa maniera di Gerondi; si come ancora a voler riferire le stranc opinioni, e le contese sopra si Lui, e Lei di Gio. Il Ardendo Lei del Petrarca, e il Lui, e Lei di Gio. Vill. tanto simili a' primi casi, che a non credere, che siano, convien saris più sorza coll' intelletto, che non colle braccia a torcere una quercia; e si vedrà

H 3 mol-

### 118 IL TORTO E'L DIRITTO

molto più manifesto, nell' osservatione seguente de Particip). Pur'egli è quanto il Boccacci, se non anche più, come certi han voluto, in pregio d'ottima lingua. Hor tragga, e formi chi vuole, e può, da' sopradetti esempi regole universali, e senza eccettione: ò almeno, secondo esti, esamini le regole-universali, che da gli altri si danno, massimamente, quelle del Non si può, che alcuni son tanto presti a proferire: come altrettanto arditi a negare, che testi legittimi, e incorrotti sien quegli, che co' loro detti non si consanno.

# OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

Roppo lungo sarei, se volessi qui esaminare cio che dicono in quessa materia, intralasciando gli altri, il Bembo nel terzo libro delle Prose, il Castelvetro nella. Giunta alla partic. 84. Il Ruscelli ne' Comentari al cap. 40. el Cinonio ne' capi 58. e 50. delle Osfervazioni si Verbi. Basterà per regola, che se in tutt' altre cose di quessa lingua dee aver luogo il giudizio; in quessa materia dee prevalere il giudizio ad ogni regola. Avvertendo spra tutto, come, Dimorando io, Stando io, Partendo tu, Restando tu, Dormendo ogsi, Sognando ella, e. Non, To dimorando, lo stando, Tu partendo, e. Quantunque nel titolo della Nov. 5. della 3. Giorn. al Decam. si legga., Ed ella tacendo e nel principio del Filoc. Tu gutandole.

Primo , e Sefto caso dato a' Participi affoluti.

M En v'ha che contendere sopra i Participi assoluti , haventi appresso il pronome:

nome; se non che il buon Gio: Villani, con quel fuo Lui, e Lei, che dicevamo, tanto fimigliante al primo cafo, mette ancor qui mezzo i Grammatici in confusione, e mezzo la Grammatica in inscompiglio. Pur nondimeno i valenti huomini, fattagli la maggior riverenza del mondo, come a uno de' primi macfiri della bell' arte del dire, gli voltan soavemente le spalle, e a' curiosi della lingua publican sopra cotali Participi due regole . 1. Che si dia loro il sesso cuso d' Egli, e d' Ella, che sono Lui, e Lei; e al contrario, il Primo di Me, e Te, che fono Io, e Tu. Vero è, che in quelta seconda, non tutti d'accordo convengono; e con ragione; peroche troppo pochi testi v' ha ne gli antichi scrittori, onde far regola coll'autorità, e certa convenienza, dello schifare l'ambiguità, che allegano per ragione, a pieno non fodisfa-Hor vediam quel che ne insegna l'uso, ch' e il pià ficuro maestro che sia, nel dar regola al favellare.

Il Particicipio affoluto col festo caso posto avanti . Bocc. N. 18. Il battimento del polfo , Lei Partita , ristette . Nov. 33. Lei Lasciata nella camera morta. se n' andò . Amet. E lei senza compagnia Rimasa . trifte dimoranze trabeva . Filoc. 7. Ora conosco, Gc. perche , Lui Tolto di mezzo , alla mia casa disdegni venire . Gio. Vill. L. 4. c. 22. E poi, Lui, cioè Arrigo terzo, mal Capitato in Lombardia, se ne andò in Alamagna, e di la morio . L. 6. c. 42. E lui Morto , il detto Manfredi prese la guardia del reame . I. 7. C. 4. E lus Eletto , e tornato d' oltremare , fu coronato Papa. L. 8. c. 35. Il padre l' accettò, dove piacesse alla Pulcella, e Lei Domandata , rifpofe che, Gc. L. 8. c. 48. E lui forgiornato alquanti dì , richiese il Comune di voler la signoria. L. 10. c. 86. Li sopravenne la malattia , e Lui Aggravato , ordino suo testamento . L. 10, c. 164. Vivette tras H 4

anni, e un mese, e Lui Morto, siù seppellito. c. 225. Li venne un quadrello per tal modo, che Lui Recato al padiglione morì. Questi, come vedete, sono i Lui, e Lei del Villani, che anzi sembrano primo caso, che setto,

e simil i saranno i seguenti.

Il participio affoluto, col Sesto caso posposto. Boce. N. 36. Le quali, quantunque a colui, che dorme dormendo , paian verissime , e Desto lui , alcune vere Gc. Nov. 62. Che, &c. Vscito lui, egli fe n' entraffe . Gio: Vill. l. 2. C. 11. Venne a piedi infino a Roma, e Giunto Lui , fà fatto patritio di Roma . L. 7. c. 40 . Giunto Lui in Francia , Crc. si fece coronare. E c. 43. Gregorio Decimo da Piagenza. Tornato Lui dalla legazione d' oltremare, fu consegrato Papa. E cap. 50. Giunto Lui in Arezzo , cadde malato . Lib. 9. c. 133. E tornato Lui di pri gione , per sua redenzione fu eletto Capitano , e presa lui la signoria, con molta prodezza, e sollecifudine si resse. Ne vuole ommettersi per istrano che sembri, quello degli Ammaestr. de gli Ant. fol. 233. Perdona al profsimo tuo, che nuoce a te, e allora, e Pregando Te, sarai disciolto dalle peccata tue.

Il Participio affoluto col Primo caso, Bocc. Fiam. L. 6. nu. 45. Udite lo queste cose, il lume suggi da gli occhi mici. Filoc. L. 3. n. 241. Ella Partita, l'antico Dio

sueglid gl' infiniti figlivoli.

E col Sefto d' Io. Gio. Vill. L. 10. cap. 87. Io mi veggio morire, e Morto me, di certo vedrete, &c.

E simili de' nomi, che non son Participj. Bocc. N. 37. Volle Lei Presente, vedere il corpo morto. Petr. Tri. 7. Sola i tuoi detti, Te Presente, accossi Son. 46. Poiche sicuro Me, di tali inganni, Sc. Gio. Vill. 12.cap. 43. E poi Lui Imperadore, da restori del Senato su morto.

### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTIA.

Oveva qui il Bartoli portar gli esempli del Particitio Attivo:o prefente col primo cafo, come nell' Ameto, La timida pecora d'intorno a' chiusi ovili Sentente i frementi lupi, o come la paurofa lepre nelle vepri na. fcola Afcoliante gli abbajanti cani : O prefente non. affoluto co cafi obliqui , e con diverse Preposizioni , come nel Filoc. Nell'un braccio teneva la timida fanciulla, e nell'altro il capo di lei Parlante : nell' Ame. Veres reputarono le parole del Parlante Archimenide: Nella Nov. 8. della Gior. 2. Quando a lui Dimorante in Irlanda: in quella di Cimone, In dover lei Piangente racconfolare : nell' Ameto , Con lei tutta fonnachiofa , e Credente, che'l Prenze fosse, si giacque : in Giov. Vill. al C. 174. del lib.o: La quale battaglia durò dal fole Levante infino al Tramontante : nella Fiamm. Ella poi da Portanti il trifto figlinolo certificata. O presente col cafo affoluto, come nella Nov. d' Agilusfo, Il quale fi come savio mai Vivente il Re non la scoperse: e nell'8. della 2. Gior. Avvenne Durante la guerra, che la Reina infermò gravemente. O pur doveva dir nel titolo di questo Numero, Primo, e scho caso dato a' participi assoluti paffiyi. Puo ftare ( mi dira alcuno ) che 'l Bartoli , secondo l'opinion di molti, è particolarmente del Cavaliere Aleffandro Baldraccani , nell' Annot. 25. ful c. 68. del Cinonio, alle offervazioni fu'Verbi, ftimaffe, che 'l Paticipio fia un folo, edi voce jemplice per fe indifferente ad ogni Genere , e Tempo, che termina in Ato: e gli altri in Ante, in Ente, in Uto, fian veri, e puri Nomi di derivazion latina. Ed to potrei dire, che Benedetto Buommittei, il piu addotteinato ch'io ho letto nella. To scana favella, nel C.5 del tratt.tredicefimo, della qua dossifima Granta-

### 122 IL TORTO E'L DIRITTO

tica, ammette non folamente il Participio Attivo,e'l Paffivo , ma anche il Comune , cioè quel che puo fervir per Attivo, e per Paffivo; come Trovato nella Nov. accennata d' Avilulfo, E Trovato un paio di forbicette, delle quali per avventura v'erano alcun pajo per la stalla; è di fignificazione attiva, rifolvendofi, Avend'egli trovato un pajo di forbicette . E in quella di Gian di Procida, Gian di Procida Trovato con una giovane, è di significazion passiva, cioè Gianni, esfendo trovato da altri. Ma falvo il sommo riguardo ch'io ho a tant'huomo; perchè ( dico ) vuol risolvere il Participio del primo esempio col Verbo Avere, ch'è de gli Attivi, e non con Effere, ch'è de' Paffivi ? cioc, Effendofi da lui trovato un pajo di forbicette. E vero nondimeno , che più cose bisognerebbero esaminare per meglio rispondere; ma non è luoco questo per tanto . Non jo inoltre vedere , come'l Buommattei nel ca-10 10. dello steffo tratt. abbia per Participi que' che riferisce del Boccaccio, cioè nella Nov.9. della 1. Gior. Filomena Reina, la quale bella , e grande era della perfona, e nel viso piu che altra piacevole, e Ridente, sopra fe recatasi diffe: Nella 7. della 4. Mille sospiri piu Cocenti, che fuoco gittava: Nella 4. della Prima, Senti fubitamente non meno Cocenti gli stimoli della carne, e c. Enella 9. della 5. E come faro io si Sconoscente., che ad un gentil' huomo, e c. Non fo dico vedere com' egli abbia avuti per Participi, e non piuttosto per Nomi verbali ne'citati esempli Ridente, Cocenti, Sconoscente . Stime io Participi quei che reggono dopo fe, o Nomi , come, Gli huomini Amanti l'onore : Le Parole Terminanti la sentenza; o Pronomi, come Me renitente, Lei domandata, Lui morto, e c. Se poi non reggeffer cafo alcuno; non fon più Participi, ma Nomi; come

O me beata sopra gli altri Amanti. Chi pon freno a gli Amanti, e da lor legge?

Così il Ruscelli ne'Comentari al C. 39. del lib.2. E lasciando tante inutili questioni su cio, e su altre proprietà de' Participi , dico in quanto all'ufo d'effi , ch'è quel che importa, che se prima gli Antichi ujavano spesso i Participi attivi , e ne fu vago ancora il Bembo ; come'l mede-6mo Ruscelli dice ; oggi sone in poce , o niun'uso; anzi il Cinonio, in quasi tutti que'capi, che parla del Participio, dice, che'l Boccaccio, se gli usò ne primi libri che compose, ne gli altri se ne astenne; risolvendogli, o col Gerundio, o co' Verbi presente, e passato imperfetto del Dimo-Arativo: in modo che se usò que Participi, che da prima ba riferiti; l'aurebbe poi risoluti con dire, Che sente i frementi lupi : o pure, Che senre i lupi che fremono: Che afcolta gli abbajanti cani: ovvero, Che afcolta i cani che abbatano: Il capo di lei che parlava: Le parole d'-Archimenide che parlava: A lui che dimorava in Irlanda:Lei che piangeva racconfolare:Che credeva che 'l Prenze fosse: Dal sol che leva sin'a che tramonta:e e. Perciò mi maraviglio che l Bartoli, che tanto abborrì le forme di dir de gli Antichi , e che motteggiogli in tante occasioni, avesse cominciato questo Numero, con dire; Men v'ha che contendere fopra i Participi affoluti, Havensi appreffo il Pronome . Ma l'attivo presente col cafo affoluto, s'ufa così prefentemente, come ufoffi da eli. Antichi : e or si rifolve col Gerundio, or no , come par pin bello all'orecchio . Onde così dicesi Vivendo il Rc, come Vivente il Re : Durando la guerra, come Durante la guerra: Correndo l'anno del Signore, come Corrente, ec. I paffiri poi ufansi tuttavia, ma al contrario de' Gerundi : che se quelli (come ho detto nell'antecedente ofservazione) voglion più volentieri il caso posposto ; i Participi passivi il vogliono, anzi anteposto che pos posto : dicendofi piu fpeffo Lui morto , Lei ferita , e c. che Morto lui, Feritalei, e c.

Il Verbo Essere col Quarto caso.

XLV. P Er Lui, Lei, e Loro, fanno altres!, come avanti dicemmo, le due feguenti offervationi, altrimenti, quegli che veramente sonò casi

obliqui, fi crederanno effer retti.

E prima; che il verbo Effere, fingolarmente colà dove ha forza d'esprimere trasformatione d'uno in altro, accetta dopo sè il quarto caso: così dovendosi per chiarezza, alla distintione, che ragion vuol che sia, fra due termini, quasi per attione, e passione differenti ; altrimenti , se amendue fossero in un. medefimo cafo, non s'intenderebbe qual di loro sia il trasinutato, e quale colui in che si trasmuta. Così ne filosofa un sottile Grammatico; e sia vero, che il disputarlo, punto più non rilieva, che il crederlo. Eccone in pruova alcuni pochi testi. Dant. Conv. fol. 64. Poi, chi pinge figura, Se non può Effer Lei, non la può porre, &c. Bocc. n. 67. Credendo, effo, che io fofsi Te. E forse ancora quell' altro, Nov. 27. Maravigliossi, che alcuno tanto il somigliasse, che fosse Creduto Lui. Petr. Son. 94. E' cio che non E Lei, Già per antica ufanza odia, e disprezza. Sopra il qual testo si fa un gran romore da gli sponitori, volendo certi, che per avventura non sapevano questa proprietà del verbo Effere , che , Lei , fila quivi in vece di Colei , cio che se fosse, potrebbe essere primo caso. Ma si duro riesce, che appena v'e a cui l'habbiano persuaso. Non che tal volta non si sia da' Poeti usato Colui, e Colei informa di Lui, e Lei; e per ciò in caso retto: e'l pruovano manifesto, fra gli altri, que' due celebri testi di Dante Purg. 21. Ma perche Lei, che dì, e notte fila: cioe Colei, la Parca; e del Petr. Son. 235. Morte biafmate

mate auxi laudate Lui, (cioè Colui ) Che lega, e scioglie, e in un punto apre, e serra.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

'Intera regola che dà ful Verbo Essere il Castelvetro 4 (ch'è il-jottil Gramatico citato pin volte dal Bartoli)nella Partic.84.della Giunta, si è, che tal Verbo ha quattro significationi; o significa semplicemente effere, come lofono; o ftanza, come, lo fono in Roma: foeffifinio fi frammette ad unire il Sustantivo coll' Aggiunto, come , La notte è ofcura : I caldi fon grandi : e talvolta significa trasmutazione, ove si mette fra due Sustantivi : come, S' io fosh te: Cio che non è lei . Ne'primi tre significati, richiede il primo cafo ; nel quarco, la cofa , che si trasmuta, vuole il primo ; quella in che si trasmuta, il quarto cafo : perche ( egli dice ) pare affai cofa ragionevole, che delle due fustanze, effendone una operante, cioè quella che si trasmuta, e l'altra, che patifce, cioè quella, in che è trasmutata; che 'l primo cafo s'affegni alla fuftanza, chè opera, e'l quarto alla sustanza, che riceve la passione. E tanto basta ( foggiunge) averdetto, per far piena pruova, che ne Lei, ne Lui, ne Loro, ne Me, ne Te, ne Se, ne Altrui, non fono mai primo cafo in questi termini.

#### La particella Come , col primo , e col Quarto, ò Sefto caso.

XLVI. L'Altra offervatione, che fa non poco al bisogno de' sopradetti Pronomi, è, che la particella Come, dove si adopera in sozza di similitudine, può indisserentemente accompagnatsi col Sesto caso, e col Primo. Vegga chi vuole, e credala.

se gli piace, l'origine di cotal proprietà, nell'Autor della Giunta alla 56. particella del Bembo. Qui a me non farebbe mestieri d' allegar testi, fuor che col Seflocaso, che altri chiamano il Quarto: e ciò, a fin che mal non si creda, Lui, Lei, e Loro, essere casi Retti . Ma percioche v'è chi pur anche si crede , che al Come, ne in forza di similitudine, ne altramente. se altramente s' adopera, può mai soggiungersi in. primo caso, eccone in prima sol quanto basta a dimostrarne la falfità . Dant. Par. 22. Se tu vedefti così ben Com' Io , La Carità. N. Ant.25. Se io haveffi così bella cotta Come Ella , sarei altresì squardata Come Ella : E, Non fone cost belle Come lo . Gio. Vill. L. 12. cap. III. Il quale ha fatto Come Tu . Bocc. Introd. Voi potete così , com' Io , molte volte havere udito . N. 50. Habbie cinato Com io . Nov. 61. Com' io paurose.

Hor quanto a'casi obliqui d'Egli, e d' Ella. Bocc. Nov. 4. Si vergogno di farc al giovane quello, ch' egli, si Come Lui , havea meritato . N. 15. Costoro , che d'altra parte crano , Si Come Lui , malitiosi . N. 43. Pietro, non effendofi tofto Come Lei , de' fanti , che venieno , avvieduto . Lab. Furono così femine Come Loro , &c.

# OSSERVAZIONE DELSIG. NICCOLO AMENTA.

Orna qui il Bartoli a citare il Castelvetro ; e sempre con motteggi: quando a me pare, che rare volte, o non mai l' intese, come non l' intese, in questa regola del cafo, che richiede il Come. Dice il Caftelvetro, nella cit. Partie. 84, alla Pag. 241. della seconda parte, nella. bella impression di Napoli ; Gli Antichi di Quomodo latino, differo Como; fasciando Do; e di questa voce Como fon piene tutte le rime antiche. Dante ( agginn go ic nel Can. 24. dell' Inf. diffe, E qual'

E qual' è quei che cade, e non fa como. Per forza di Demon, che a terra il rira, O d'altra oppilazion, che lega l'homo.

E poi (figuita il Castelvetro) tramutandosi O finale in E , fi diffe Come . Oltracció di Cum Latino , fi diffe non folamente Con, ma ancora Come. Il che appare manifesto in quel modo di parlare , Come prima. venni, Cum primum veni : e in questi esempli del Boccaccio; Non effendosi tosto, come Lei de' fanti, che venivano, avveduto: Costoro dall' altra parte erano, si come Lui , maliziosi : Si vergogno di fare al Monaco , quello, che egli, si come Lui, aveva meritato: ne' quali Come, conserva il reggimento del sesto caso, come lo conserva Cum Latino: Significando naturalmente compagnia: quantunque s' intenda fignificare fimilitudine: non fi potendo fare compagnevolmente una medesima cosa da piu, che non si faccia ancora similmente. Ch' è quel che non intese affatto il Bartoli : Ma quando ( sieguon le parole dottissime del Castelvetro ) Come viene da Quomodo, conferva il reggimento del cafo , ch' e andato avanti : Donne mie care Voi , si come Io molte volte avete udito, secondo che si conferva. ancora nel Latino . Ecco come non diffe , secondo dice il Bartoli, che la particella Come, dove si adopera in forza di fimilitudine, puo indifferentemente accompagnarsi col sesto caso, e col Primo : e nacque l'abbaglio del Bartoli dal non averlo intefo.

Il più, variamente adoperato.

XLVII. L pit, è una delle più licentiose forme, che siano nella lingua. stor' a manica d'avverbo, Hor da se solicitario, Hor reggendosi da voce con articola Quanto d'un,

€ 74 .u-

e quando d' altro fignificato. E nel mezzo, e nel fin de periodi; come meglio ne torna al bisogno delle cose, ò al piacere dello scrittore. Eccone in ogni for-

ma alcuni efempi.

Bocc. N.2. Come il Più i mercatanti fanno fare. Nov. 31. Come il Più le femine fanno, Nov. 49. Come il Più de gentilhuomini avviene. Crefc, L. 1. c.5. Il Più delle acque , che ivi fono , è falato. Gio. Vill. L. S. c. 60. Il Più di loro gittaron l'armi . Si come ancora quell'altre, N. Antic. 94. Le più mattine mandava la fante sua a vender frutta. Bocc. N. 18. Quanto altro gentilhuomo, Il Più effer poteffe. Nov.31. In istilo bumile e rimeffo, quanto Il Più si possono : M. Vill. L. 11. cap. 2. Facessono Il Più gente poteffono. Cioè quanta più gente poteffono. E nel medefimo fignificato (ch' è del Più ordinario, ma con certa più gratia ) Bocc. N. 42. Come potrò Il Più . M. Vill. L. 11. c. 2. Conducendo gente quanto poterono Il Più. E senza la particella Il, Dant. Par. 2. Si di voto Quanto effer poffo Più.

## OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

O non fo come foffer paruti così licenziofi , e tanto fira-L vaganti al Bartoli i riferiti modi di dire . Ma penso appormi col dire, ch' egli non intese, che la semplice particella Piu, vale il Comparativo Multum,o cofa simile de' Latini : come a dire , il Bocc, nell'Introd. E ciascuno ( quasi non Piu viver dovesse ) avea, si come se, le fue cofe meffe in abbandono. Ma in compagnia dell' Articolo , vale il Superlativo Maxime , Ad fummum , o cofa simigliante. Nella Nov. ultima del Decam, Se così è favia, com' ella è bella, io non dubito punto, che voi non dobbiate con lei vivere Il piu consolato Signor del Mondo. Nella 10, della 2. Gior. Quando tempo parve a Mester Ricciardo, come meglio seppe de Il piu piacevolmente, la cagione, per la quale venuto era, gli discoperse. Nella prima della 4. Gior. Ghismonda conoscendo ester preso Guiscardo, dolore inestimabile senti, eda mostrarlo con romore, e con lagrime, come Il piu le semmine sanno, su assi volte vicina. Nella 54. del Nov. Ant. La boce andrà innanzi già otto di, o quindici, o vn messe Il piu. E così infinite volte ne' Tessi; e quass sempre con grazia, e leggiadria. Non negando, che l'uso, in vece di, Il piu, dice talora Per lo piu, e Al piu, com' ancora dissertalunta gli Antibi.

Iddio in ogni cafo. Pater nostri , e Ave Maric , e Credo in Deo , ben detto.

XLVIII. C Uperstitione, non religiosa pietà, è stata quella, di chi si è indotto à scrivere, non doversi adoperare la voce Iddio, altro che in primo cafo: peroche Iddio, dice, è composto d'Il, e Dio: Dunque ha già seco incorporato l'articolo, e per conseguente, non si potrà dargliene un secondo, che tanti non ne soffera una parola: e un secondo ne haurebbe, com' è chiaro a vedere, se all' articolo de' casi obliqui soggiungessimo Iddio. Hor chi udi mai più sottile, e più aguzza teologia di questa ? E ne scoppino gl' invidiosi, che van dicendo, i Grammatici non effere anch' effi come l' aquile, che s' alzano fin fopra la decima regione, delle tre, che ne ha l'aria, e veggono di quelle cose, che bello sarebbe il tacerle; perche non è di niuno l'intenderle: com' è qui nella voce Iddio ; la cui prima fillaba , le è l'articolo Il (oltre che si potrebbe adoperare nel quarto caso del numero singolare, che pur'è un de gli

eli obliqui ) bel follecismo, che sarebbe il dire nel maggior numero, Gl' Iddij, De gl' Iddij, &c. dando al plurale Dij l'articolo Il, ch' e fol del numero fingolare. Ma senza straccarsi a notomizzare Iddio, etrovar compositioni dove non sono parti, il Boccacci, e'l Paffavanti, quegli filosofo, questi anche I cologo, togliono in ciò ogni scrupolo dalla coscienza a chi ve l'havesse: peroche in tutti i sei casi adoperan. cento volte la voce Iddio fenza niuna eccettuatione.

XLIX: Similmente lo scrivere in amendue i numeri invariabilmente Pater noster,e Ave Maria è troppa eccessiva divotione. In adoperarsi queste voci a maniera di nomi, come nomi si vogliono declinare. E l'uso de' buoni il conferma. Dante Purg. 26. ha Pater nostro. Cresc. L. 4. c. 19. Ave Marie, Bocc. Introd. Pater nostri. E N.24. Cinquanta Pater nostri, e altrettante Ave Marie: e quivi appresso, Cento Pater nostri: e accioche habbiate il Credo in Deo da aggiungervi, vel

dà Albertan G.tr. 1. c. 4.

E cosi và di certe altre voci latine, che usiamo. Elle, potendosi, si volgarizzano alcun poco, e quel medefimo guaffarle, si che non fono interamente,nè dell'una lingua, nè dell'altra, e una non sò qual gratia, ch'elle ricevono. In tal maniera diciamo Abantico, Abesperto, Domin, per Domine, che similmente fi uso, & Ista notte, &c. Che se non si possono alterare, si che il farlo torni loro a qualche più leggiadria, che lasciandole pure nel loro originale latino, si vi fi lasciano . Cosi , Miserere di me , che disse Dante : e il Petr. Miserere del mio non degno affanno. E'l Bocc. Exproposito, e Ista notte, e Domine aiutaci. E Gio. Villani. E'converso, Di notte tempore, e Il die giudicio. E. M. Vill. Immediate, Ipfo fatto. E Subbrevità. E il Cresc. Per singulo, e Respettive: e una moltitudine OSSERd'altri.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

N on ho mai letto questo capitolo, che non m' abbia fentito roder le viscere, in veggendo che'l Bartoli rimbrotta qui tanto i Macstri di lingua,e nell' istesso tempo egli scrivendo, non sa attaccare una cosa coll' altra. Egli dice, che non so chi registro, Non doversi adoperare la voce Iddio, altro che in primo caso : perocche Iddio è composto d' Il, e Dio. Dunque ha già seco incorporato l' Articolo, e per conseguente, non si potrà dargliene un secondo, che santi non ne soffera una parola. Doveva egli dire, Non doversi adoperare la voce Iddio, altro che in primo caso: perocche Iddio è composto d'Il , e Dio: e Il e solamente Articolo del primo caso. O pure, Che alla voce Iddio non debba darsi l' Articolo, poiche è composta d' II, e Dio: e per conseguente ha già incorporato l' Articolo, ne puo darfele un fecondo.

Passo a vedere, chi mai de' buoni Gramatici avesse detto, che la voce lddio sia composta dell'Artivolo Il, e di Dio. Alberto Accarsso nel principio della sua Gramatica dice, che la voce iddio non ha Articolo nel primo

caso, senza aggiugnervi altro.

Rinaldo Corso trattando de gli Articoli, scrisse, che al Nome Dio nel numero del più si da l'Articolo Gli; dicendossi Gli Dij, non Li, o I Dij. E su bella Osservazione, scuitata dal Buommattei nel cap, 7. del tratt. 10. ll Pergamini nel Memor, che quando alla voce Dio si di qualche attributo, o aggiunto, se solito serversi iddio, non. Dio: come, L'onnipotente Iddio, Il giusto Iddio, e c. ll Ruscelli nel suo Vocabolario dispersor. Dio si dice sempre nel Verso, non mai Iddio: nelle Professi dice l'uno, c l'altro: ma con regola; perche sempre

#### 132 IL TORTO E'L DIRITTO

che vi sta Proposizione si dice Dio, non mai Iddio. di Dio , A Dio , Per Dio , Con Dio , E quei che fanno altramente fallano altamente'. Il Castelvetro nella Giunta al Bembo su gli Articoli, alla Partic.26. dice, Dio nel numero del meno, quando fignifica il verace e gran Dio, non riceve l' Articolo . Benedetto Buommattei ne' Libri della lingua Toscana nel cit. cap. 7. disse maestrevolmente in questa maniera; Dio, o Iddio non. riceve mai Articolo, mentre non fia accompagnato da qualch' epiteto, o altro aggiuntivo. Come il Buono, il Giusto, il Pieroso Dio: o se non se gli aggiugne alcun pronome. Come il Nottro Dio, il fuo, il tuo Dio: o che non sia con qualche genitivo signisicante possessione. Come Il Dio de' Cristiani. O che per conformarci al falso creder de gl'insensati gentili, e pagani) non gli aggiunghiamo il nome propio.Come Il Dio Giove, il Dio Marte. Ma folo non si dirà mai, Il Dio , o L' Iddio mi ajuti: Adoro il Dio , o l' Iddio. E nota che quegli cpiteti, e que' pronomi voglion' effer' avanti. Che effendo addietro : egli va fenz' articolo, Dio buono, Dio giusto. Se già non si dicesse, Dio il buono, il giusto, il santo, e c. Solamente il Sal-. viati , ne gli Avvertim. alla par. 2. nel cap. 19. del sec. lib. fa parola di chi disse, che nel nome. Iddio è racchiuso l' Articolo 11; e mostra far poco conto di si fatta offervazione . Ecco le sue parole; Pone oltr' a ciotra le sopraddette la voce Dio ( parla del Castelvetro nell' annoverar. che fe le voci, che van senza l'Articolo, e'l ricevon talora per qualche accidente ) quando il Sommo Iddio, e verace s'esprime con quel vocabolo: e questo non ha contrasto: tuttoche molti, quando si pronunzia così · Iddio, fi penfino, che cotal nome di Il, e Dio, fi formasse primieramente col tramutamento di L'in D, e che l'articolo vi sia racchiuso in quella composizione:

FIL

E'l dottissimo Egidio Menagio nelle Orig. Ital. deridendo ancera col Salviati tal' immaginamento, dice; essersi detto Iddio in luogo di Dio, come talor s'è detto Ispezie, Istrucire, per Spezie, Sdrucire.

Intorno al non ricever la voce Iddio, o Dio, l'Articolo , bellissima è la considerazione del Buommattei nel cap.5. del cit. luogo. Egli dice, che la ragion di darsi a tanti nomi l'Articolo, è per effer segno di cose particolareggiate dalla steffa natura , e da Dio. El' Articol serva ad effe, non per distinguerle, ma per segnarle tra le privilegiate d' una particolarità cosi fatta , d'effer sole nella spezie . O pure , che potendosi considerar tutte le cose create, come spezie di qualche genere, sotto al quale si poffano intenzionalmente ridurre, mentre diciamo Il Cielo, La Terra, e c.par che si voglia particolareggiar quell' opera di Dio, quella cosa creata,che si chiama Cielo, Terra , e c. E dicendosi Il sole, La Luna , o cosa tale ; si può intendere per quel particolar pianeta che si dice Sole, Luna , e c. Effendo all' incontro Iddio di tutte le co se ana tore, fonte, ed origine, come genere generalissimo di tutto quel che si puo mai nominare; non puo ridursi a verun. spezie, ne comprendersi sotto alcun genere; e così non è capace d'effer particolareggiato, e c.

Per quel che tocca all'uso de' buoni Scrittori; s' è detto, e dicest così Iddio voglia, Iddio il volesse, Se Iddio t'aiuti, e e. come, Dio il voglia, Dio il volesse, Se Dio t'aiuti, e e. l'i modo che, nel Retto si puo dir Dio e Iddio: e sempre senz' Articolo, e si como le regole ri-crite dal Buommattei. Ma non così ne gli Obliqui: non dicendos, Piaccia a Iddio, Il stara per Iddio, Sia offerto a Iddio, Sta con Iddio avanti gli occhi, e e. ma., Piaccia a Dio, Il farai per Dio, Sia offerto a Iddio, o, e. e. l'ebe si timo non doversi così resigiosamente osservare nel secondo caso: poiche, o si servica, Per

1 3

#### 124 IL TORTO E'L DIRITTO.

l' amor d' Iddio , o Per l' amor di Dio ; sempre si profferisce ad un modo: e mi parrebbe una superstizione, il vo-

lere in questo star sempre alla regola.

Dice inoltre il Bartoli, avere i Testi di lingua usato dir Paternostro nel numero del meno, e Paternostri in quel del piu: e postoche riferisce sempre ( 4 suo credere ) delle stravaganze de' Testi ; vorrei indovinare , come pareva a lui si dovesse dire. Paternostro, e Paternostri han tutti i Vocabolari, non che 'l Fiorentino . Paternostro, e Paternostri s' è detto sempre, e dicesi tuttavia. Pareva a lui forse errore accordar Pater, ch' è il primo caso de' Latini, con Nostro, ch' è il sesto : o pur , che non istesse bene il singolare Pater, con Nostri plurale ? Queste parole de' latini quando si fan nostre, terminansi a modo nostro, come Paternostro, Paternostri, secondo la terminazion de' nomi maschili . Avemaria , Avemarie , secondo quella de' femminili . Ne s' haragione alcuna delle voci , colle quali fon composte. Il che in si fatte voci composte fanno ancora i Latini: come per ejempio, in Alteruter composta da Alter, e da Vter, si dice, non Alterius utrius, Alterosutros, ma Alterutrius, Alterutros: rimanendo sempre ferma la voce Alter ; tuttoche si vari Vter . E così falli di Pater in Paternostro , Paternofiri . Anzi i Toscani fan talora di piu: non avendo ragione nelle voci composte di quelle che le compongono: e se queste disgiunte significan due cose ; unite ne accenneranno una terza affatto distinta dalle due : come Quantunque, composta da Quanto, e da Vingue, che val, Mai : e molti de gli Antichi fe ne valfero per Quantomai, come nel lib.9. del Livio, citato dal Salviati nella par. 2. al cap. 5. del lib. 1. Erano apparecchiati a fofferire Quantunque (cioè Quantomai) li Confoli sapessero comundare: ma secondo t'uso de' piu moderni, che vale Ayvegnache, Benche, significa cosa affatto diversa da Quanto, e da,

Mai. Lo stesso di a vemaria. Ma'l Credo in Deo, non è presentemente piu in usote dicesi solamente il credo, per lo simbolo di nostra Fede.

Per le voci Latine usate da Toscani, è da notarsi, che a primi Scrittori Italiani pareva a lor bella cosa il mejcolarvi qualche parola Latina, come avvertisce il Salviati nel cap. 13. del primo libro; e per questo veggonsi ne' Testi le accennate voci: ma presentemente non jono in uso, che n componimenti giocosi, o in lettere, samiliari, come se ne veggon piene particolarmente quelle di Monsgono Paolo Giovio.

Aggettivi ben framezzati dal Sustantivo.

L. F Ramczzar gli aggettivi col sustantivo, non è cosa nuova, molto meno sconcia, anzi alcuna volta un non so che più vaga, che unirlite I Bocc. Pusò, e delle volte assai. N. 40. Di santa maraviglia, e di così nuova sur piene. Nou. 77. I medici, con grandissimi argomenti, e con pressi aiutandolo. N. 32. Pri buomo di scelerata vita, e di corrotta. Nou. 31. Princ. De così atroci denti, e da così aguti. Nou. 36. A piè d'una bellissima fontana, e chiara. N. 38. Fù nella nostra citta lamenti, e con maggiori. N. 16. Due caurioli, i quali le parcuno, la più dolce cosa del mondo, e la più vezzosa. Cresc. L. 2. C. 23. Ancora quegsi (rampolli) che sono occhiuti di molte, e grosse genme, e spesse.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

N On puo negarsi (come dice il Ruscelli nel cap. 3. del lib.7. ne Comentari, là dove parla del parlare d ornato) che dove gli Aggiunti son possi seguitamente,

Town Control

100. Oc. Boc. Vif. C. 28. Con il tuo finolo, e c. 32. Con

il cuor rubello.

Con li, e Con i, Dant. Conu. fol. 73. Con li quali, .
1nf. 9. Con i sospiri dolenti. Bocc. Fiam. L. 1. c. 43. Con
li venti : Gio: Vill. Lib. 1. c. 16. Con i stooi L. 2. c. 4.
Con i Vandalı. L. 4. c. 16. Con i stooi vicini. M. Villani
L. 1. c. 47. Con i Cittadini. L. 2. c. 32. Con i più rinomati, Bocc. Fiam. L. 7. n. 50. Con i soro affetti.

Cosi , Dante Infer. 9. Coi corpi . E 22. Coi fanti,

Coi ghiottoni. Purg. 13. Coi loro avversari.

Similmente Alli huomini, Dalli animali, &c. che quasi sempre usò di serivere Gio: Vill. Dai, che si truova nel Decam. Elli, che pur' è d'alcun buono ferittore, gia pui non si mertono in opera, massimamente i due primi, ma in loro vece Dagli, Egli, e Da'accorciato.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

He Coì, piu non s'ufi, non è vero; usundoss spessod attimi Serittori: ma separando la particella Co datt'Articolo: l'efrivendos, Coi pie, Coi vostri amici, e.e. Anzi talora in qualche parlare pare piu bello il dir. Coi, ebe Co: come Coi cuor duri, Coi coralli, c.o l'antice; e.be. Co: cuor duri, Coi coralli, e.e. Bacciorche non paja ch'io determini di mio capriccio, oltre a glesfempli, che posson vedersi di cio che ho detto; il Rufel in eComentari al tibs. nella page, 144 dopo actr detto doversi dire nel numero del meno, Col picde, Col vito, Col corno: e Con lo studio, Con lo liprito, Con l'animo, Con l'errore: ch' so dico doversi feriver piuttosto Collo studio, Collo spirito, Coll'animo, Coll'errore: ch' so dico doversi feriver piuttosto Collo studio, Collo spirito, Coll'animo, Coll'errore: ch' so dico doversi feriver piuttosto Collo studio, Collo spirito, Coll'animo, Coll'errore: ch' so dico doversi feriver piuttosto Collo studio, Collo spirito, Coll'animo, Coll'errore: ch' so dico doversi feriver piuttosto Collo studio, Collo spirito, Coll'animo, Coll'errore: ch' so dico doversi feriver piuttosto Collo studio, Collo spirito, Posson suche con such

Con I, à Con li: percioèche fe segue vocale, à S, conaltra consonante, si dice Con gli sempre, Con gli sproni. Con gli animi. Ma seguendo consonante sola; sempre la detta prepositione Con perde la fua ultima, e riman Co: e, ò vi si serve la I, per articolo; es si fa senti nela pronuntia spedita, Co i; co si reji ; Co i vosti ri amici, e c.ò non si serve; ma in sua vece si nota l'apostroso; ela pronuntia si fa sentir sottile, e dolce, Co' picdi, Co' sooi : e così negli altri. E dopo 'l' Ruffelli il Sadviatisper rutto il Cap. 2. al lib. 2. del 2. Vol. Notando ancora, che. conforme seriossi Coi per Co': cois A i, Dai per A' Da': di che vedi il medessimo Salviati.

Doveva inoltre avvertire il Bartoli, che l'Articolo 11, o di rado, o non mai fi ferive apprefio a' monofilabi: A il, Dail, Per il, Su il: o pure, è il, O il, Tra il, Fra il, Sc il, Ne il, Mail, e.c., Ma Al, Dal, Pel, Sul: e E', Ol, Tra 'l, Fra 'l, Sel', Ne 'l, Ma'l, e.c., fecondo gla avvertimenti che da il Salviati ancora nel citato capito-

lo. Ed io dirò piu diffusamente in altro luogo.

Perfe, e Morse Preteriti di Perdere, e Morire.

LII. P Erdere, non ci dà, Persi, Perse, e Perso, ma Perdei, Perdè, O Perdette, e Perduto. Avvegnache Dante Par. 3. c. 8 dicesse, Perse, in vece di Perde, e Par. 3. Persi, in vece di Perduti, e ciò sempre in rima, F. Vill. c., 90. Persono tempo.

Sperdere, e Disperdere, ci danno, Sperse, e disperse, G. Vill. l.o. c. 74. Tutta sua gente si Sperse. L. o. c. 325. Quasi tutti li Sperse. Bocc. N. 17. E su nella

battaglia il juo efercito rotto , e Difperfo.

Similmente morire non ci da Morfe, ma Morì : Morfe è tempo paffato del verbo Mordere.

OSSER-

# DEL NON SIPUO'. 139 OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

D sce non potersi dir Morse, ch'è la terza persona, e intralascia la prima, be sarebbe Morsa, se sintralascia la prima, be sarebbe Morsa, se sintralascia la prima, be sarebbe Morsa, se son de la crice, non ci dà, ne Morsa, ne Morse, che son del Verbo Mordere; ma Morsa, Morsa, Da inostre la ragione di non potersi dir Morse, e lascia quella di non potersi dir, Perso, Persa, Perse, Persa, per Perduto, Perduta, e.p. Perdute, Perduto, pure per Perde, o Perdette, e Perdei. Ed è perche significan Colore; Come, La gonnella mia del perso, ch'è nel Bocc. E nel Petr.

Verdi panni, fanguigni, oscuri, e persi.

### Nauilio , Vafcello , Sdrucire.

LIII. Navile, Navile, non m'è avvenuto di trovario appresso scrittore d'autorità, usato a fignificare una fola nave determinata, ma alcun numero di legni da navigare, ò da combattere, di qualunque forma, o grandezza fiano. Gio: Vill. L. 11. cap. 18. Arfono di loro Navilio 250. legni graffi. E cap. 127. Tra galce , uscieri , e più altro Navilio groso, e minutoal dove il medesimo Autore. L. 7. cap. 89. tit. dice Come iGenovesi presono certo Nivilio de' Pisani carico d'argento : E c. 106. tit. Cone i Pifani presono cerso Navile de'Genoves: dal racconto dell'uno, e dell'altro fatto, si vede, che il Navilio de'Pisani erano cinque navi, e cinque galee: il Navile de Genovesi cinque navi groffe. E cost in più altri luoghi, e autori, nel medelimo fignificato. Pur mi fono fcontrato in un testo del medesimo Gio: Villani , L. 11: cap. 130. nel quale par ch'egli dia nome di Navile a una galea, dicendo. Mando a loro per Navile, che'l levaffe di Mar-Siglia

figlia, e gli mandaro una lor galea armata. Ma o il Pofiterla, di cui quivi parla l'Autore, domandò a l'ifani più che da efi non hebbe, ò la voce Navile, è pofla univerfalmente a comprendere qualunque legno da navigare, il quale poi determinato in particolare, non e più Navilio, ma Nave, Galea, Barca, ò che che altro fi nomini. Così il medefimo diffe, L. 8. cap. 12. Andò con gran Navilio di Galee. Più s'accofla, quanto a me pare, M. Villani ad havere per altrettanto Navilio, che Vafcello, colà dove nel nunero maggiore diffe. L. 1. cap. 48. Iloro Navili groff, e L. 22. cap. 59. Con le loro galee, e co' loro. Navili armati. L' Ariofto ha fempre Navilio per Nave, e così altri che parlano più moderno.

LIV. Vascello, è voce moderna, ma non per ciò rea: talche s'habbia a muovere fortuna, per metterlo in fondo, adoperato in vece di Vascello, che si truova appresso gli antichi, & è, dicono, voce diminuità da Vaso, male acconcia al gran corpo d'una si quelle navi, che chiamano Vascelli. Nel Davanzati truovo hor Vasscelli, hor Vascelli: e credo che bene, e sicuramente si navighi hor sia su quegli, hor su questi.

LV. Come poi u'ha di quegli, che s'adirano contra chi nella fopradetta voce Vafecilo aggiugna dl'un C. così altri il fanno contra chi aggiunge al C un S in Camicia, Baciare, Bruciare, Sdrucire, &c. Ma mettano l'ira nel fodero, e si dian pace: che i primi macsiri dell'arte usarono pur'anche tal volta di serivere Camicia, Basciare, e simili. Ne sono errori di stampa, come che pur'il voglia, a dispetto del mondo nuovo, e vecchio, un certo, non mi si raccorda del nome; ma egli è quel medesimo, che non hebbe vergogna di dire, che le ducento volte, che in più autori del buon secolo leggiamo l'Habituro, e gli

Habituri, elle fono ducento fcorrettioni della stampa, da volersi tutte per ben della lingua, emendare, ferivendo l'Habitare, e gli Habitari. Tanto stravede un' huomo, che si lascia mettere al naso gli occhiali della sua propria fantasia. Hor Camistia l'ha Dante Inf. 23. N. Ant. 93. Gio: Vill. L. 12. cap. 95. Basciare. Inf. 5. e 10. Purg. 25. e 32. N. Ant. 97. Fiam. L. 3. num. 39. Brasciaro. Inf. 16. Purg. 25. e quivi pure nel fine Ricuscia, in rima d'Abbruscia. Saruscire. Inf. 22. Bocc. N. 60. &c.

LVI. Sopra questo verbo Sdruscire, d Sdrucire, come più loro aggrada, da raccordarsi è il bel motto, come a lui ne parve, con che un fottile Grammatico Pugliese, punse, e poco menche non forasse, la lingua a un Predicatore Lombardo, che d'una nave data à traverso, disse, ch'ella Sdruci, e poco appresso la chiamò Sdrucita, che tutto è del Bocc. N. 17. Ma quegli, percioche Sdrucire in proprio fignificato vale Scucire, al primo avvenirsi in lui, cominciatosi da lontano a lisciare labarba, il domando, Se-veramente in fuo paefe i Calzolai cucivan le navi, onde poi nelle tempeste s'havessero a scucire ? Al che l'altro incontanente, è si strano, disse vi sembra, che una nave che nella forma ( se ben l'havete considerata ) tanto affomiglia una scarpa, sia cucita? Altro maggior miracolo vedrete in Firenze, cucirsi i Campanili: e cio non crediate effer inventione moderna, ma fin da ducencinquanta e più anni addietro: se appresso voi punto di fede ha l'ultimo de'tre Villani, che del suo tempo scrisse (al Cap. 80) che cadde una saetta, e Percoffe nelCampanile de' Frati Predicatori, e quello in più parti Sdruci. Cosi Meffer lo Grammatico, senza ne pur dire Addio, se ne andò, con al naso appiccato lo spago del fuo Calzolaio.

OSSERVAZIONE DEL SIG, NICCOLO AMENTA.

P Oteva portar l'esempio del Bocc. nella Nov. 80. E di guceli vi sono stari che la companya Navilio, e le polpe, e l' offa l'asciate v' hanno. Quantunque della steffa qualità dell'esemplo di Giov. Vill. nel lib. 11. al c. 130. cioè, che la voce Navilio in questo del Bocc. così come Navile, in quel del Villani, fia posta a comprendere qualunque legno da navigare: onde tanto val Navilio in questo , quanto Navi , come se avesse detto ; e di quegli vi sono stati, che la mercatanzia, e le navi , e le polpe, e l' offa, e c . Perciò con pace de' riveritissimi Signori Accademici Fiorentini , non è buono si fatto esempio, che portano a denotare, che Navilio siasi usata dal Bocc, per voce che accenni una Nave. Ma che che sia di cio, oggi non s'usa affatto, ne Navilio, ne Navile , o Naviglio , e Navigio , che son ne' Testi , a fignificar moltitudine di Navi: dicendofi , o Armata , e (peffo coll' aggiunto di Marittima , e Navale , che differo ancora i Tefti : o corrottamente Flotta, dovendosi dir Frotta : come la Frotta Inghilese, Olandese, e c. o pur Convoglio, che i Testi dissero anche Convoio, per moltitudine di navi da guerra, che Convogliano, o Convoiano, Accompagnano, le navi di Marcatangia. Angi di rado dicesi Navilio , Naviglio , o Navile ( che Navigio è disusato affatto ) per una Nave , che dicesi , o Legno . E Legno usò sempre il Bocc. nella Nov. di Landolfo Ruffolo, a significare una Nave ordinaria: e Nave in quella della Figlinola del Soldano, a denotare una gran Nave .

eran Nave-Poteva far, di meno di motteggiare per la voce Vafello, giacebe la Crusca ha per disusta, così Vascello, come Vascello; e registra anche Vascello, per voce già usame Vascello; e registra anche Vascello, per voce già usa-

ta dal buoni Moderni,

E ve-

E vero che 'n qualche Antico si truova Cascio, Bascio, Basciare, Sdruscire, Camiscie, Brusciare, Cuscire, e simili: ma molto di rado, come avvisò il Salviati nel c. 3. alla Partic. 13. del lib.3. Anzi considerò, che le uno, o due de gli Antichi scriffero in si fatta quisa, il fecero talora per verzo; scrivendo il piu delle volte . Cacio, Bacio, Baciare, Sdrucire, e c. come scriffero gli altri , e scrivesi tuttavia da' Toscani .

Per gli esempli de' Testi , che porta il Bartoli rispondo ; che, o egli si valse di Testi scorretti , quantunque avesse dichiarato d'essersi valuto de' migliori; o s' infinse gli esempli a suo modo, per difender quegli errori di lingua, ne' quali era incorjo: come accenna il Cinonio nel c. 35. de Verbi : ed io ne ho riferite le parole, nell' Offervazione al n. 39. Che sia chiaramente così ; egli cita la Nov. 60. del Bocc. ch' è quella di Frate Cipolla, nella qual dice , che'l Bocc. scriffe Sdruscire : quand io legoo nel Bocc. del Salviati ; ed alle calze sdrucite : ed al registro, che fa il Salviati nel fine, di tante differenze di scrittura in tanti Testi , porta , che abbia , Calze sdruscite, quel del 73, e del 27; ma quel del Mannelli, il Secondo, il Terzo, e'l suo, ch' egli chiama, abbiano Sdrucite: aggiugnendo; E cosi sempre, ed è regola.

Se non fu il Ruscelli, che stimando peravventura Abituro il Participio del Verbo Abitare, volle s' avesse a dir l' Abitare, la voce de' Latini Tugurium ; io non fo chi foffe ftato. Ben fo , che'l Caftelvetro nella Partic. 93. della Giunta a' Verbi del Bembo , scriffe ; Dicendosi l' Abituro per l' Abitanza, e gli Abituri, per le Abitanze, che pare esser partefice futuro del Verbo Ho , che in Latino fignifica alcuna volta Habito ; comeche io non lo creda esser voce del partesice futuro, ma Nome formato nella guifa, che è formato ap-

preflo i latini Tugurium, e c.

#### IL TORTO E'L DIRITTO 144

Deno , Deni , Dene , Jc. per Debbo , Jc.

LVII. L verbo Dovere, si varia in più maniere nel presente dimostrativo, dicendosi, Debbo,e Deggio, Debbi , e Dei, Debbe ( della qual voce ragioneremo a parte più innanzi) Dec, ò De' accorciato,e

Deggiono, e Debbono, &c.

Se anche in questo medesimo primo tempo si poffa dir bene, Devo, Devi, Deve, Ge, n'è contesa fra' dotti,e molti in fine s'accordano, a darlo per mal'ufato, avvegnache ne gli altri tempi, paffato, e avvenire, e negli altri modi si dica solo , Doveva, Dovevi, Dourebbono, Douro , Dovuto, &c. Ma contra ogni dover di giuftitia è, condannar all'efilio etiandio una parola, fenza prima udir fua ragione. E tragga innanzi a difender se in un medefimo, e lei il Boccacci, che l'adoperò, Fiam. L.2. n. 38. Non ti deve effer grave L. 4. n. 49. Tuo padre già di te Deve effer fazio. L.s.n. 73. Te Deve amare. E num. 83. Si deve pigliare, &c. Filoc. L.2. nu.128.La quale tu mai non Devi rivedere. L.6.n. 63. Si come tu Devi. n. 102. Quella fede che tu Devi a el' Iddij. num.299. Del mio fallo parte a te fi Deve opforre. E. lib.7.n. 141. Si puote,e Devefi credere. E fperimentar la Deve. nu. 152. Devi sperar bene. num. 157. Ninno fegreto Deve effere afcofo. n. 311. Deve potere.n. 380. Se alcuno Deve di me nascere. nu. 543. Lafaccia. del Principe Deve effer lieta . E Deve effer magnanima, erc. E Alb. G. tr. 3. Devi penfare. Crcfc. l. 11. c. 30. Doviamo .

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

I seembo nel lib.3. delle Profe, annoverando que' Verbi, she variano nella prima persona, dise, che'l Ver-

bo Dovere, ha Deggio, e pinttofto Debbo, manon-Deggo. Il Castelvetro nella Giunta alla Partic. 30. s' avesse trovato ne' Testi, Devo, l'aurebbe opposto al Bembo, come gli oppose, aver trovato Deo, che piu non è in ufo . Ma ben piu avanti ricordossene il Bembo , avendo detto; E piu nostra voce, Deono, che in vece di Debbono alle volte fi diffe. Il che puo aver riceunto forma dalla prima voce del numero del meno, che alcuna volta Deo da gli antichi Rimatori Tofcani fi è detta, si come in Guittone si vede. Dicendo poi, che la seconda persona fa Dei , o De' , che presentemente non s'usa; e la terza Dec, e De' altresì, aggiugne, che, Debbe, e Deve si son dette nel Verso. E'l Castelvetra nella Partic. 48., che le andava trovando col fuscellino ( come dicesi ) contro del Bembo , altro non dice , se non se , esfersi dette nel Verso Devi , e Deve . Doveva dunque il Bartoli prima portar gli esempli, dove i Testi disser Devo per Debbo, e poi soggiungere, che nel Verso s' è detto Devi, e Deve : senza valersi un' altra volta. de' Testi scorretti , a mostrare , per difender se stesso , che si fosse detto Devi , e Deve da' Prosatori . Veggasi inoltre la Costruzzione (che chiamano) di sifatto Verbo presso il Ruscelli ne' Comentari alla pag. 309. E appo'l Buommattei alla pag. 283. che leggeraffi , Debbo, o Deggio, Dei, o Debbi , Dee : e Debbono , Deggiono , e Deono.

#### Massime Avverbio ..

LVIII. M Assime avverbio, in senso di Massimamente, non fi truova, dicono, in buono autore, perciò il Vocab della Crusca non ne citacesempio. E ben'ha fatto a non curarsi di quegli, che nella seconda, e nella quatta delle quattro Novelle, aggiunte al Nou, Ant. si truovano. Pur, Massime.

Avverbio, si legge in G.Vill.L.6. c.93. Per gli antichi autori, Massime per Islatio Poeta. E in M. Vill.l.9. c.93- E come buomo sagacissimo, e astuto in tutte le sue coste, e. Massime in fare il danaro. E nella Coltiu. del Davanzati.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

M Affime è nella Crusca con gli esempli de Testi. Ma essendo voce Latina, io userei sempre Mattinamente, chè Toscana; e così il P. Rogacci consiglia nel num, 389, alla pag. 277.

Che tu Sij, e Tu sia , ugualmente ben detto .

LIX. V Sij, e Tu Sia, si dice ugualmente bene ne' tempi che cotal terminatione ricevono. E finale delle altre maniere de'verbi che 'l foffrono: avvegnache alcuni scrittori ; e infra gli altri il Boccacci habbiano più volentieri finiti così fatti tempi delle seconde persone, in I, che in A: onde alcuni si son fatti a credere, che non si possa altramente: ma si convincono a centinaja di testi, Bocc, Nou. 1.0 benedetto Sia tu da Dio. E quivi appresso. Hor mi di figlivol onio, che benedetto Sia tu da Dio. Nou 62. O Iddio, todato Sia tu sempre: Nou. 77. Hor io vo, aspettati, e Sia di buon cuore. N. 100. lo intendo che tu più mia moglie non Sia. Nou. Ant. 68. Per Dio dunque, Sia favio, che quando en gli darai bere , firingi la bocca, Gc. E cosi de gli altri : come a dire. Bocc. N. 32. Io ti perdono, per tale conveniente, che iu a les Vada come prima potrai; e Facciati perdonare. N. 46. At io voglio che iu li Conosca, accioche tu Vegof quanto discretamente, &c. Nou.93. Ti prego che tu la Prenda, e te medesimo ne Sodisfaccia. E quivi flesto. Accioche

cioche tu poffa. E. N. 95. Voglio che tu a lui Vada. N. 100. Senza dire alcuna parola di cosa che tu Oda, ò Senta. Fr. Barber. fol. 340. Che tuti Faccia tale, che, Crc. fol. 341. Come tu ti Possa tale adivenire, che tu non. Oda dire, &c. Paffau.fol. 11. Ti Poffa pentere. Alb. Giud. tr. 2. C. 18. Considerare quel che tu a te medesimo Paja. Bocc. N. 4. Trovar modo come tu Esca di qua entro. Nou. 15. Come che tu Habbia perduti i tuoi danari. Nou. 24. Mi par chetu Vada per longa via. Fiam. 1.5.n.54. Così ne Possa tu rimaner contenta, Oc.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

N On fo chi fian cotesti Alcuni, che dice qui il Bar-toli essersi dari a credere, che le seconde persone, nel numero del meno, del Futuro del Desiderativo, e nel Presente del Congiuntivo, abbiano a terminare in I, e non altramente ne' Verbi della Seconda , Terza , e Quarta maniera: cioè , Che tu abbi , Tenghi, Legghi , Sij , Dichi, Senti, Venghi, ec. Il Bembo nel terzo libro delle Profe dice ; Nella qual guifa questa regola dar vi posto; che tutte le voci del numero del meno sono quelle medesime in ciascuna maniera, Io ami, Tu ami, Colui ami : Io mi doglia , Tuti doglia , Colui si doglia : lo legga: lo oda, e così le seguenti . E quest' altra ancora; che tutti i Verbi della prima maniera queste tre voci nelle Profe, così terminano, come si è detto nello 1: ma nel verso, e nello, I, e nella E elle escono, e finiscono parimente. Quelle poi delle altre tre maniere a vn modo tutte escono nella A, lo voglia, Tu legga, Quegli oda. E'l medefimo appresso fanno le rimanenti a queste . E'l Castelvetro , che ben gli aurebbe contrariato in cio, se n' avesse avuto un menomo appicco, confermando lo stesso disse; Le Persone del numero del

meno nel presente del Congiuntivo in dette tre sorti di Verbi terminar così , Vaglia , Vaglia , Vaglia : Legga Legga , Legga ; Oda, Oda, Oda; cioè Vaglia, Legga, Oda nella prima, nella seconda, e nella terza persona. Il Ruscelli ne' Comentari, quantunque nelle Coniugazioni de' Verbi faccia terminare in Ile sudette persone, niendimeno alla pagina 229. parlando del Presente del Congiuntivo di tai Verbi, dice ; Le quai prime, e terze persone non posson mai finir se non in A, come si dirà a lor luogo, e la seconda in A, & in I. Alla pag. 258. favellando del Verbo Leggere, e del suo Soggiuntivo, diffe; Replicheremo folo quello che s' è detto altrove, che questo tempo nella prima maniera ha tutte le persone in I, lo ami, Tu ami, Egli ami: ma in tutte le altre maniere le ha tutte in A, Io, Tu, Altri Veggia, Legga Senta: & non mai le possono havere in I, fuor solamente la feconda, che si dice. Tu conosca, e conoschi, Tusia, e sii, Tu legga, e legghi: & nella terza del maggior numero ha da effer fempre per penultima vocale la A, Vogli Ano, Legg Ano, Sent Ano, Habbi Ano, e non mai Voglino , Leoghino , e c. E per non riferirne , tanti , basterà leggere il Cinonio, di cui ne bo trascritte le parole nell' Offervazione al n. 29. Sicche i Gramatici ban detto , avere a terminare in A tutte e tre quelle perfonc : e potere ancora terminare in I la seconda; così come fecero i Testi: fra' quali è notabile il Boccaccio nella Novella di Bernabo da Genova , ch' è una delle bellissime per mio avviso, e con nobiltà di stilo dettata. Dice , Merce per Dio; anzi che tu m' Vecida, dimmi di che t'ho io offeso che tu uccider mi Debbi . E poco dapoi , parlando la medesima Gineura al sicario ; Tu puoi , quando tu vogli, ad un'ora piacere à Dio; ed al tuo Signore, ed a me in questa maniera; che tu Prenda questi mici panni ; Gr. Ecco come in diece verfi , o poco vin , usoil

Tot-

Boccaccio terminare in A si fatte persone in Vccida, e Prenda: ed in I, in Vogli, e Debbi . Tanto è vero, che si puo in un modo, e nell' altro; e'l Bartoli non so che

farneticasse d'opinion contraria de' Gramatici.

Finalmente stimo ben d'accennar qui una regola, non letta da me fin' ora in Gramatico alcuno : dalla quale due cofe affai buone mi par che se ne ricavino, cioè, la necessità che hann' aunta i Gramatici di dar la libertà di poter, finire la mentovata seconda persona in A, ed in 1; e l'occasion, per la quale, anzi spiaceuolmente, che conleggiadria si termini in A. La regola è questa; che se accanto al Verbo non si porrà il Pronome Tu, allora s' abbia il Verbo a terminare in I, per chiarezza, e forse per necessità del parlare: come in questi parlari, Acciocche non mi dichi , Perche non m' abbi a rispondere, sconciamente ('a mio giudizio ) si direbbe, Acciocche non mi dica, Perche non m' abbia a rispondere. Pertanto, o s' ha a dire, che'n tal tempo, e in tal persona vi s' abbia a metter di necessità il Pronome Tu; o che non mettendovisi , s' abbia a terminare in I , come ho detto.

#### Presto Avverbio .

I.X. P Refto, in buono Scrittore, dicono, non si truova in forma d'Avverbio. Il Vocabolario ne allega tre esempi . Mise uno strido grandissimo , e Presto dall' arca si gittò fuori. Andreuccio Presto, senza alcuna cofa dir nell'albergo, &c. Scemando la virtà, che'l fea gir Presto. Ma questi, non si può convincere, che siano più tosto Avverbi, che Aggettivi, potendo quivi il Presto esfere ugualmente l'uno, e l'altro. Ben'altri esempi v'ha; benche pochi, da non potersene dubitare, peroche non s' acccordano, come i nomi aggettivi, nè in genere, nè in numero : ficome appar manifetto cola in Dance. Par. 27. Mi l'alta providenza, che con Scipio Difese a Roma la gloria del mondo, Soccorrà Presto si com'io concipio. Bocc. Visic. 9. Se io più siggia alquanto fossi si r. Ne vinna fossi si responda da more. M. Vill. 1. 8. c.74. Come il più Presso poterono. E lib. 9. c. 17. Quella gente d'arme, che più Presso poterono accogliere. F. Vill'cap. 90. Vennono Presso a rimedio. Aggiunga chi vvole demoderni il Davan. L. 3. trad. di Tacito. Ammazzati troppo Presto. E nella Coltiv. Presso si scenero: Fruttan Presto: con l'uve Presto: Presto vengono, e Presto se ne vanno.

### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

TL Taffoni contra la Crusca nella voce Presto Avverbio , nota, che Presto, ne gli esempli in quella riferiti del Boccaccio nella Nov. d' Andreuccio, sia Nome, evaglia Pronto : che nel Decamerone non si legga Presto per Tofto, Subito, Rattamente, Immantenente, Prestamente : che non l'ufaffe in tal maniera il Petrarca., Dante , Giov. Vill. ne'l Paffavanti : e che'l Bembo voglia sia Nome, e non mai altro. Nondimeno porta poi gli csempi del Bocc. nell' Amor. Vif. e nelle Nin. Fief. Di Matteo, e Filippo Vill.del Cavalca, e d'altri, d'effersi usato per Prestamente, Spacciaramente. Conchiudendo nompertanto, ch' egli s' atterrebbe al migliore, ch' è Tofto. Così ancora dich' io : poiche in alcuni parlari , o s' ha da usar Presto Avverbio, o Tosto: non parendo d'usarfi Prestamente. Come in questi, Fa presto, Di presto, Va presto, e c. ne' quali accennandosi la fretta di chi parla, e comanda, mal si direbbe, Fa prestamente, Di presta mente , e c. E perciò , ò doura dirfi l'a presto , o Fas tofto, Di tofto, ec.

Considero ancora, che di rado s'usada' Moderni prosatori per Nome: tuttocche vagliansene soventemente i Poeti.

#### Non per tanto.

IXI. No per tanto, adoperato da vn valente, huomo in fentimento di Non per ciò; ce recatogli a gran fallo da chi vuol ch' egli non fi truovi ufato da buon' autore; fuor che per Nondimeno, diede affai che dire all' una parte; call' altra. Io, per mento, a quel che ne ho offervato con qualche curiofità ne' maettri della lingua; mi credo poter dire.

t Ch' egli alcune volte (e sono senza dubbio le più ) è si chiaramente l'ordinario Nondimeno, che non può in verun modo intendersi per Non per ciò seu soldato a piede, Ma non per tauto prode, e ardiro maravigliosamente: Che è testo d'vn' antica traduttione di Lavio, dove manifesto si vede, che se il valore di Non per tanto, fosse Non per ciò, il soldato ch' cra prode, e ardiro, riuscirebbe timido, e codardo.

2 Che v' hà alcuni testi, de' quali si può più facilmente disputare, che convincere, a qual de' due sensi più tosto si debbano aggiudicare : e questi, come poco utili al bisogno, per non multiplicare inparole, tralascio.

Che alcuno ve ne ha, che si chiaramente fignifica Non per ciò, che non si vede come posta prendersi per Nondimeno. E ral per avventura è quello della Nov. 97. colà dove leggiamo. Et quello che intorno à ciò più l'ossendava, e ra il conoscimento della sua insima conditione, il quale niuna speranza appena le lagiciava pigliave, di lieto sine: ma non per tanto da amare il Rè indictro si voleva tirare; & per paura di maggior noja a manifesta non l'ardiva. Parla di Lifa Cicilana versio il Re Piero di Raona. Se qui, Non per tanto valesse, Nondimeno, come non ne seguirebbe il contra-

rio di quello, che l'autore intendeva, e la Novella stessa i tanto sol che si legga, manifestamente dimostra l'Aktrési nel seguente elempio, che pur è del Boccac. nella Fiam. lib. 1. n. 105. Non per tanto niego, che ciò e ora, e allora non mi sosse carissimo. Qui Non per tanto, è

Non per ciò manifesto.

Ñe di leggier peso a provare, che, Non per tanto vaglia alcuna volta il medessimo, che Non per ciò, è il vedere, che Ne per ranto, si è indubitatamente usato in sentimento di Nè per ciò, e ne sa in più luoghi sede Matteo Villani: come, colà L. 9. c. 94. Nè per tanto i gentili bionini non vollono abbandonare il Duca. E quiviappresso, Ne per tanto il Duca sidò sua personantella sorza del Rè. L. 10. c. 83. Ne per tanto si rimarranno si Pisimi di seguire la mala regola presa.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

I L Eartoli offerpo da prima Crusca, nella qual si disse, Nonpertanto, lo stesso, che nondimeno. Ma norando il Tassoni santi e sempli, e nel Baccaccio, e si astri Testi, d'essersi sulla Crusca de l'ost. Legges, Nonpertanto: Nondimeno, Non perció, con gli esempli.

A me pare che tal voce s'abbia a seriver separatamente, cicol Non per tanto, o Non per tanto: e non come la Crusca Nonpertanto: e noice serivemelos unita la Non alla Per, s'aurebbe a serivere Nompertanto: non comportanto il P, il B, e la M, la N avanti di s'ande serives unito Impertanto, Imprima, Impantanare, Imparie, e e. Imboscare, Imbalamare, Imbiancare, Imbracciare, e e. Immodesto: Immutable, Commuovere, Commutare. S'oppone a tal regola il Bartoli nell' Ortograssa al S. primo del cap. 13: dicendo.

che quantunque la Nsi muti in M, avanti al P, al B, ed alla M; nientedimeno, se n'eccettua la particella Non, che non mutasi in Nom, in Nonpertanto, Nonmai, Nonmica . Ma s'egli volle dar si fatto privilegio alla Non , non è che glicle dian gli altri : leggend'io nel Boccaccio del Salviati, e in quel del 73. e in tutti gli alcri, nel medesimo esempio qui citato da lui, seritto Non per tanto: e così scritto Non mai, e Non mica. E se ne gli altri esempli de' Testi da lui citati truovasi scritto altresi, Non per tanto; adunque per quel che tocca a' Testi , non ebbe coli esempio, che si scrivesse unito Nonpertanto, Nonmai, Nonmica : trovandosi sempre tai voci scritte separatamente. Se volle valersi de gli Scrittori de' fuoi tempi , truov'io nel Buommattei al Cap. delle voci composte, ch'è il 19. del Tratt.7. queste parole ; Ma, o nell' uno, o nell'altro modo, che le scriviamo, ci ricorderemo d'offervar questa regola, che mentre si scrivono separate, ciascuna dee scriversi come si scriverebbe se fosse scempia. Ma scrivendole congiunte, si deono scrivere come una sola parola. e le sillabe estreme che si congiungono, debbono offervar l' ordine universal delle fillabe non finali, o medie . Questa parola, per esempio Pambotlito, se si serive separata, fi dee scriver con N, Pan bollito: ma se è scritta congiunta, non fi guarda che e' fi dica Pane, con N, ma si guarda che avanti a B'non va N, ma M. L' Nii tramuta in M, e si scrive Pambollito . E cosi s' offerva nell'altre, crescendosi, scemandosi, o mutandosi, fecondo l'uso, e'Ibisogno, e l'osfervazion della pronunzia . Or se si dee serivete Pambollito, che difficoltà ebbe egli di scrivere Nompertanto, Nommai, Nommica? Nondimeno (a dir vero) per non far tal mutamento di lettere, che ad alcuno parra fer ano, ed a coi forje. non fa la natura delle lettere; meglio farà ferever fi fitte, work

voci separatamente: come samo i buoni Moderni, stra' quali avvendo presentemente per le mani il dottissimo, e maravaglio si rattato della Scienza cavallere sca' l'Illustrissimo Signor Marchese Scipion Massei, che accortissimamente scrisse Non pertanto, separando solamente la Non dalla Per, dove avveva a sarsi la mutazione, se scrivevale mitte: come nella pag. 6. alla seconda correttissima.

impression di Vinegia .

Dà il Bartoli , nel medesimo luogo dell' Ortografia , un'altra eccezzione alla regola, dicendo; Da questa regola eccettuaron gli Antichi, e puollo tuttavia chi vvole, i Nomi propri composti di due in uno : come a. dire San Miniato, e San Marino, San Martino, Gran Mastro, Manbelli, Manbruni, Giovanbatista, Giovanmaria, o Gianbatifta, Gianmaria, Gianboni. Ma. che ha che fare San Miniato , San Marino , San Martino. Gran Mastro, con Mambelli, Mambruni, Giovambatista, Giovammaria, Giamboni ? San Miniato, San Marino , fe non fon Nomi di luoghi , non fon nomi propri composti di due in uno , come son Mambelli, Mambruni, Giovambatista, Giovammaria, Giamboni. E s'egli tote scrivere Giovanbatista, Giovanmaria, Manbelli, Manbruni, per timore di non istorpiar qualche nome ; non ebbero tal paura i Signori Accademici della Crusca, che. tante volte nel catalogo de gli Autori citati per Testi, ban Giovambatista, e Giambatista: ne tal temenza, Giacomo Giandemaria, e'l Cavalier' Aleffandro Baldraccani , che dedicando il primo a' mentovati Signori Accademici le Offervazioni del Mambelli su'Verbi ; e facendovi il Secondo le Annotazioni , scriffero sempre Mambelli, e non Manbelli. Ne Scrittore alcuno di rinomanza incorre oggidi nell'errore di scrivere Gianbatista , Gianpaolo, Gianbenedetto, e c. posto che gli Antichi (com'egli stesso riferi sce nel citato luogo dell' Ortografia ) scrissera

superstiziosamente, per l'accennata natura delle lettere, Vetram meco, Rimartan pochi, et. come desi servertam meco, Rimartan pochi, et. come desi servere, coll'accennata rezola. Conchiudo, che se avanti al P, al B, ed alla M, pronunziasi ne' detti esempli sempre M, tutto che vi si servesse la N; a che non iscriver M, dove si puo; e andar trovando tante sossilicario; ed eccezzioni di regole universali, per disendere i propri errori. Ove poi san Miniato, san Marino denotan suoghi, non san necessario unir la voce san, a Miniato, a Marino, come vogliono alcuni s'abbiano a serivere, significando luoghi s perche non ben parrebbero samminiato, sammarino, e sallorenzo; non ammettendo ne men la L, avanti di se la N.

Costruttione de Verbi Convenire , Divenire , e Penare . E d'Essere col Participio.

LXII. D Er non recare a fallo dello scrittore, quella ch'e proprietà del verbo Convenire , e Convenirsi, è da sapere, ch'egli si può accordare nel numero con le cose che si dicono convenire, e nondimeno riceverà dopo sè alcun verbo in quel modo, che chiamano indefinito. Così appretfo Dante Conv. fol. 111. leggiamo, Si come a fare una massa bianca, Convengono vincere i grani bianchi. E Bocc. Fiam. L. 7. nu. 73. O generatione ingrata, e deriditrice delle semplici, non si Convengono a voi di Veder le cose pie. Nov. 24. Conviensi l' huomo Confessure . Cresc. L. 9. c. 78. Si Convengono ( i cani ) apparecchiare . E quivi ap presso si Convengano Elegger quelli che vorrai. Ec. 79. Alle maggiori torme di pecore; di necessità (i Pastori) Convengono effere huomini d'età compiara. E c. 97. Al comperarle ( le pecchie ) il comperator veder le Conviene . Dante Purg.

Purg. 1. Che non si Converria l'occhio sorpriso D'alcuna nebbia andar d'avanti al primo Ministro.

Non meno stranamente s'adopera il verbo Divenire, accordandolo col suggetto, a cui si da, inaquesto modo. Bocc. Nov. 54. Dimandollo che sosse Divenuta l'altra cossia della gru: cioe Che sosse avvenuto dell'altra coscia. E nov. 77. Io mi credeva stamane trovaria dove hier sera me l'era paruta vedere, ma io non la rovai ne quivi, ne altrove, ne so che si sia Divenuta.

LXIII. Penare, ha egli altresi la coftruttione, fimile a Convenire, quanto all'accordarfi alcuna volta nel numero con le cose. G. Vill. Lib.8. c. 97. Le case, Sc. Penaronsi molti anni a rifare. E cap.54. Più di tre di lei Penarono a fotterrare. Boccac. Nou. 40. Lá quale (acqua) l'havosse bevendola, tanto a far dormire, quanto osso avvissiva di doverso poter Penare a curare. Cresc. L. 6. c. 22. Benche (le piante) più si Penino ad apprendere, tutta volta diventeranno più sorti. M. Vill. L. 5. c. 76. Mentre ebe le (paghe) si Penasseva da bavere. L. 6. c. 12. La luna per spazio d'un'altra bora, si Penò à liberare.

LXIV. Pur'anche è da conoscere una cotal virti propria del verbo Estere, per non ismarrire, o scan dalezzars, avvenendos in certe forme di dire, nelle quali egli sostiene il participio. G. Vill. Lib. 2. cap. 2. Erano Stati Dises di Fiesle. Lib. 4. cap. 3. Questi hebeper moglie la Contessa di Ciarte, la quale Fu Dises del lignaggio di Carlo Magno: Imperoche Fu Nata della casa di Normandia. È Vica di Maom. Questi Fn Dises del di Normandia. È Vica di Maom. Questi Fn Dises desta schon to. Boccac. Non t. Questi Lombardi cani , i quali à chiefu non Sono Volusi ricevere. Non. 90. Ne mai dal suo collo Fu potuta leygit. Fislo. Lib. 2. 10 sono sta-

to voluto avvelenare. Fiam. Lib. 4. num. 53. Sarei ftata Potuta ingannare. Bocc. Nou. 1. Da tutti Fu Andato a baciapli i piedi . Paff. fol. 311. Non E voluta udire la verità. M. Vill. Lib. 3. cap. 25. Nen furono voluti ricevere. E cap. 87. Non oftante che per lui non Fosse Foluto ricevere.

OSSERVAZIONE DELSIG. NICCOLO' AMENTA. I L'titolo di questo capitolo doveva effere ( pare a me ) De Verbi Convenire, Divenire, e Penare, usati da' Testi; come Verbi, che chiaman Personali. Ed in cio rimettendomi a quanto n' ha scritto il Castelvetro, e'l Cinonio, folamente dico, che oggi piu non s'ufano in si fatta maniera.

Intorno all' ultima parte, dove fon registrate ( com' egli credette ) formole stravagant issime dell'uso del Verbo Effere ; dico brevemente , che'l Bartoli , non par che intendelle qui affatto la natura de'Verbi;e però ebbe per istravagantissime molte maniere di dire de Testi, che non son tali . Stravaganti fono , Erano stati discesi , Fu discesa, Fu nata, Eu discesa, perche Discendere, Nascere son Verbi, che dicono, Affoluti, ne possono usarsi passivamente. Onde se dicesi Son disceso, Se' disceso, ch'è accennare l' operazione attiva, di me, di te; non puo dirsi Fu disceso, perche accennerebbesi significazion passiva, ed impropria a tal Verbo, che Quegli fosse stato disceso da qualcheduno. Cosi, per la stessa ragione, dicesi, lo son nato, se' nato, ma non Fu nato: cioè Quegli fu nato. Stravagantissimo fu il dire , Fu stato morto : poiche il Verbo Esfere si val del Participio Stato, fatto dal Verbo medesimo, nel Tempo pas-(ato determinato: dicendofi Sono flato, Sei flato, E flato: Siamo stati, Siete stati, Sono stati;e c. Ma non nel paffato indeterminato:non dicendofi Fui flato, Fofti flato, Fu ftato,e c. Ma qual difficeltà trovè egli a poterfi dire Sono vo-

ricevere, Fu potuto ricevere, Fu potuta levare, con tutti gli esempli che sieguono; che tanto gli parvero flaordinari, che se ne poteva scandalezzar chi gli leggeva, senza il di lui avvertimento? Quando citti que' modi di favellare son così familiari, chè impossibile, che considerogli come mostruosi, non gi avesse unite volte, trasportato a s'arlo dall'uso.

#### I Cognomi,

LXV. T Cognomi delle famiglie, amano d'essere terminati in I. Gherardo Spinoli, Giovan Visconti, Rinier Frescobaldi, Gentile Orsini, &c. che disse G. Villani; il quale così quasi sempre usò di finirli. E ciò perche par che si sottintenda un De', ò

Degli : De gli Spinoli, De' Visconti,

Questa regola, se non è ben'intesa, e adoperara con discretione, può mettere in rischio di pericolare tutta una famiglia, stroppiandola, per ridurla a una forma gammaticale, che naturalmente non le si confa. Imperoche, se il cognome d'una casa sarà preso dal nome proprio d'alcuna di quelle cose,che nel numero maggiore hanno la loro terminatione in altra vocale , volendole pur finire in I, malamente si stroppieranno . Come a dire , Pietra , Rosa , Borsa , e simili, che più volentieri fi sentono nella natutal loro terminatione del numero fingolare, che non dell'altro, che ci darebbe Pietri, Rofi, Borfi, che offende un poco a fentirlo. Anzi il Boccacci, per tacer de gli altri, etiandio fuor di tal convenienza, usò di scrivere i Cognomi, come meglio gliene pareva, non si obligando alla regola, d'aguzzare a tutti la punta,come certi fogliono finendoli fempre in I. Così in varie fuc Novelle leggiamo, Landolfo Ruffolo, Arrighetto

Capece, Beritola Caracciola, Guglielmo Roffiglione, Marin Bolgaro, Michele Scalza, Amerigo Abbate, Paolo Traversaro, &c.

Ancora è da avvertire, che volendo nominare alcuno per lo folo cognome della famiglia, il portem fare, valendoci del numero maggiore, come a dire, il Visconti, il Frescobaldi, l'Orsini, &c. G. Vill: Lib, 10. C, 190. Uno Doria era ammi aglio di quello di Sici-

lia , e uno Spinoli del Re Ruberto,

E se alla general voce Casa, aggiungeremo la speciale della famiglia, potrem farlo, o accordandole amendue nel medefimo genere, e numero, come in G. Vill. Lib. 11. C. 11. Uno di Casa Oria, e uno di Casa Spinola. O ponendo il cognome nel numero maggiore, e seco l'articolo, come pure in G. Vill. L.6.c.52. A caja i Frescobaldi . L. 9. cap. 8. A casa i Peruzi. E 32. A cafa i Cavalcanti . L. 8. c. 59. Certi caporali di Cafa li Abati. L. 10. C. 229. Quegli di Cafa I Pij. Bocc. Nou. 41. Di quindi ne andò a Casa Il Padre. Nou. 42. Uscita una notte di Casa Il Padre. Nou. 40. se n'andarono di concordia A Casa I Prestatori . E quivi aprello , in Cafa Il Medico menato l' bavea . Cioc di suo padre, De' Prestatori, Del medico. O senza articolo: S'apprese il fuoco a Cafa Toschi, Che diffe G. Vill. L. 11. C. 52, Bocc. Nou. 16. In Cafa meffer Guafparrino.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENI'A.

E nel numero 19, come avvisammo, confuse il Bartoli l'Articolo col Segnacaso, quì nell'ultimo, non sotamente inciampò nel medesimo errore; ma confuse il nome Casa, ove significa Famiglia, con ove significa Abitatione: poiche non è lo stesso nome dove si diste, Uno di
casa Spinoli: e dove serisses, A casa i Prescobaldi, A

#### IL TÓRTO E'L DIRITTO

cafa i Peruzzi, A cafa i Cavalcanti, la cafa il Medico, Di casa il Padre, A casa i Prestatori, A casa Toschi, In cafa Meffer Guafparrino : e diversi , e speciali sono » i privilegi che ha tal nome , significando Famiglia ; da. quegli ove denota Abitazione . Di che diffasamente ne bo scritto ne' mici libri, Del perfettamente parlare, e scrivere in Italiano. E volendo quì, per comodità di chi vuole apparar così nobil linguaggio, ripeter qualche cosa di cio che haafare con quel che ha notato senza regole il Bartoli: dico, che'l Salviati da due regole intorno alla terminazion de' Cognomi ; la Prima , che se i Nomi di famiglie', cioè i Cognomi fossero piu di tre sillabe, meglio caderebbero in Q, che in I; se non v' avesse speziale eccezzione in contrario; come, il Macchiavollo, il Galigaio, il Panciatico, l'Arriguccio. La Seconda; che quei di trefillabe, e in O, ed in I poffano equalmente cadere : come, lo Spinello, e lo Spinelli, l' Anselmo, e l'Anselmi, e c. Ma s' egli diffe nel capitolo antecedente ( ch' è il decimoquinto del lib. 2. al to. 2. de gli Avvertimenti ) Il Cardinal Niccolini, Lorenzo Corbinelli, Francesco Buonaguisi, Pier Canigiani, Giovanni Tornabuoni, Tegghiaio Aldobrandi, e Cavicciuli, che tutti son Cognomi di piu di tre fillabe : e non v' ha cofa speciale per la quale si son terminati in I; hisogna dire, anche nella prima regola , che o siano i Cognomi di tre , o di quattro , e pinsillabe , possansi ad arbitrio far finire in O, ed in 1 . Onde le sue duc regole verrebbero a ridursi ad una : che farebbe (torno a dire) che o fiano i Cognomi ditre, di quattro, o di piu sillabe, possan leggiadramente cadere in O, in I, ed anche in E; dicendosi Il Buondelmonte, e'l Buondelmonii : Il Lucardese , e'l Lucardesi, e c. Ed in cio s' ha da aver principalmente riguardo all' uso de' buoni Scrittori: onde , perche s' è detto sempre , Remigio Fiorentino, Francesco Sansovino, così direma

ancor noi; e non Fiorentini, e Sanfovini; ed avendo per contrario gli scrittori, Francelco Guicciardini, fiorevanni Guidiccioni; non diremnoi Guicciardino, Guidiccione, o Guidicciono. Ma effindovi tanti e tanti Cognomi di due fillabe, e tanti altri di tre, e piu, chenon posson terminarsi, ne in 0, ne in 1, e talora nemmeno in E; m'e paruto dar queste regole.

La Prima, che se i Cognomi termineran naturalmente in A, perche così sempre si son terminati , o perche. auran significato di cosa che finisce in A; allora si faran sempre in A terminare : non oftante che qualche volta, per capriccio di Scrittore antico , si sian fatti uscire in I . Così sempre diremo, Adrian Lanzina Viloa, Tomasso Mazzaccara, gli avvedutissimi ed integri Signori Reggenti del Collateral Consiglio : e non mai Lanzini Vlloi, e Mazzaccari , o Lanzino Ulloo , e Mazzaccaro . Diremo, Antonio Odierna, non Odierni, o Odierno il giustissimo Presidente della Regia Camera: Francesco Antonio Prota, non Proti, o Proto, l'illibato Confioliere del Sagro Configlio : Cosi tanti nostri addottrinatifsimi letterati Gianvincenzo Gravina, Gioseppe Lucina, Antonio Pistoja, Giovambatista Palma, Gioacchino Poeta, ed altri: non Gravini, Lucini, Piftor, Palmi, Poeti: opur Gravino, Lucino, Pistojo, ec. A questo proposito, mi ricorda, che ne' primi anni di mia giovanezza, quand'io a si fatte cose piu che a tutt'altro attendeva; mi dimandò Pietro Cafaburi, Sacerdote d'affai dolci e moderati costumi , quantunque de' primi fra licenziosi Poeti Italiani , se stimava io bene terminare i Cognomi in I, come avevan fatto ( diceva egli ) molti de gli Antichi . Gli risposi , che ove comodamente il poteva., l'avesse fatto, che non solamente aurebbe imitati eli antichi Testi della lingua, ma tutti i buoni Moderni, fra quali gli nominas il P. Paolo Segneri , Francesco Redi ,

#### 162 IL TORTO E'L DIRITTO

Donato Roffetti , e forse qualche altro , che aveva scritto pulitamente per volgare. Ma ove con garbo non si potesse, se ne fosse astenuto. E richiedendom' egli di qualche esempio per meglio intendermi ; gliele diedi di sei persone che allora mi venner per la mente , e furono , il rinomatifsimo Alessandro Marchetti , Emanuel Cicatelli , un mio amico, che non so se ancor vive tenerissio Poeta Toscano, Anello Cerasuoli, il celebre filosofante Lionardo di Capoa , Paolomattia Doria , e quegli a chi confessa tanta obbligazione la gioventù Napoletana, per la comodità che le diede de'buoni libri, Gioseppe Valletta: dicendogli che ben potevansi i Cognomi de' tre primi con vaghezza, e leggiadria terminare in I; ma era impossibile il farlo in quel del Quarto : e suencvelmente si sarebbe praticato nel Cognome de gli ultimi , col dir Dorii , Valletti . Aggiugnendogli, che ove i Cognomi da terminarsi in I fosser cominciati da Consonante, potevasi ancora dare ad effi l'Articolo De', come , De' Marchetti , De' Cicatelli , De' Cerasuoli, sottintendendovisi, di que' della famiglia. Marchetti, Cicatelli , e c. E piu leggiadramente , cominciando da Vocale , si sarebbe detto De gli Elisci , De gli Agolanti , De gli Onesti . Or'cgli , o ch'io mi fossi malamente spiegato, come credo; o che per ben tenere a memoria l'ultimo, poco, o niente avesse pensato alle cose dettegli prima ; nello stampare un suo volume di Rime , intitolato Le Saette di Cupido, mi dedicò un Sonetto, e. disse, Al Dottor Signor Nicolò de gli Amenti. In modo che , per farmi onore , mi pose in istampa tra'l numero ; de pazzi, cioè de gli amenti.

La Seconda regola è, che se i Cognomi van detti coll' Articolo, s'abbiano a dr. sempre in un modo: come Del Garbo, Del Pugliese, Del Pezzo, Del Balzo, Del Pozzo. Non hen discridosi Garbi, Pugliesi, Pozzi, Bal-21, e c. o coll'Articolo, o semza. E maggiormente, se-

l'Ar-

l'Articolo fosse del numero del piu, nel genere femminile: come , Delle Colonne , delle Colombe, delle Fontane, e c. Non folamente non dicendosi , De' Colombi , che ne eli altri difficilmente si puo errare, e dir De' Colonni , o Colonni, De' Fontani, o Fontani; ma siccome, dicesi, Il Boccaccio, Il Petrarca, per accennar Givanni Boccaccio, Francesco Petrarca; non si potrà dire Il Colonne, Il Colombe, ec. per accennar qualcheduno di Cognome, Delle Colonne, Delle Colombe. Anzi per mio avviso, ne men ben dirassi per si fatto accennamento, Il Garbo, Il Pugliese, Il Pezzo, Il Balzo, Il Pozzo. Che che ne stimasse il Cavalier Salviati nel fine del Cap. 16.al lib.2.del to.2.de gli Avvertimenti; dicendo poterso dire Il Bello, accennando Alighiero del Bello, e Lo Stufa per Meffer Luigi della Stufa , e c. E dico di pin, che se a' Cognomi sarà stato sempre dato l'Articolo nel numero del piu, eziandio nel genere maschile, con poca, o niuna grazia se ne puo tooliere. Come sarebbe, se essendosi per esempio detto sempre Beltramo de' Roffi , Pier de'Nerli, fi voleffe poi dire Beltramo Roffi, Pier Nerli : quando effendosi detti senza Articolo , ben si puo ad esse aggingnere, come abbiam detto nella prima Regola.

Lz

ier-

terminati in 0: di rado potranfi dir fenza tal fegno, per terminatfi I. Così non diraffi che Niccolò d'Affitto, il nosfro rinomato Avvocato: e non mai Niccolò Afflitti: e Filippo d'Amato, non Filippo Amati, e c.

La Quarta, che terminansi quassi sempre in O que'
Cognomi, che ban l' Accento su l' antepenultima sillaba.
Come Caracciolo, Minutolo, Russolo, Gomito, ed altri che son nel Boccaccio. Così Macedonio, Leonio,

Pinario, Lanario, Riario, Danio, e tanti altri.

La Quinta; che que' Cognomi, che'n vece d'un-Nome di Schiatta, par che ci mettano innanzi qualche. altra cofa; fe la cofa non farà onorevole, o farà fozza, e ridicola, si terminerà in altra maniera di quel, che richiede la cosa: ma non essendo tale, si lascerà stare. Così diraffi, Niccolò Nafi, Pietro Pazzi, Ghino Lippi, Gianni Afini, Bruno Becchi, Cofimo Agli, Lorenzo Medici , ed altri simili , che tutti sono, o furono in Firenze. Enon mai Lorenzo Medico, Cosimo Aglio, Bruno Becco , Gianni Afino , e c. Perciò in molti nostri Cognomi, Villano, Scondito, Volpe, Gatto, Sorce, Riccio, Porco, Caso, Caputo, Capone, Grasso, e c. direi fempre Villani, Sconditi, Volpi, Gatti, Sorci, Ricci, Porci, Cafi, ec. All'incontro per l'accennata ragione, direm Colombo, Garofalo, Falcone, Fiore, Gentile, Cortese, e c.

offervazione, dico, che i Copnomi di due fillabe, terminifi a giudizio, avendo riguardo all'accemate regole, e all' ufo particolare, il quale (fecondo il Salviati a questo proposito, alla pag. 351. fra gli Autori del ben parlare) eziandio il brutto addimessicando alle nostre orecchie, quasi bello il ci sa parere, e rendecel grato, e piacente. Perciò direm Flavio Gurgo il nostro Decano del Sagro Consiglio, e Reggente di Collaterale onorario: non.

Gur-

Gurghi : Gioseppe Valle, il piu vecchio, e sperto de'noftri Avvocati : non Valli, Vallo, Valla: Tomaffo Capo, non Capi : Alfonso Crispo, non Crispi, e c. Per l'opposito direm Varchi, Nerli, Rifi, Bichi, Giugni, Giunti, ec. Non Varco, Nerlo, Rifo, ec.

Ed a questo proposito ancora, nel citato luego nota il Salviati , che dicesi sempre il Boccaccio , l' Ariosto : non il Boccacci, come ha detto sempre in questo libro il

Bartoli: o l'Ariosti.

Ne fon da intralasciare due cose, che avvertisce il Castelvetro ( nella Giunta manoscritta , stampata ultimamente in Napoli alla pag. 17. della 2. parte) che par che, siano contro d' alcune di queste regole : e dic' egli effer due errori de eli Scrittori Moderni: l' uno de' quali è ( sono le sue parole ) che accompagnano i Nomi delle Femmine del numero del meno con questi Nomi delle Famiglie del piu maschili, senza segno di caso, o articolo, dicendo Argentina Pallavicini, dovendosi secondo l' ufo diritto , dire , Argentina Pallavicina , o Argentina de' Pallavicini, e non altramente. L'altro errore loro, è che dicono L' Elifei; dovendofi dir L' Elifeo, fi perche fi accompagna l'articolo fingolare col numero del piu, che è fconvenevolezza non comportevole; si perchè simil modo di dire, è fuori della usanza degli Scrittori approvati. Al che dico; che l'una , e l'altra considerazione , è bella affai , e. ragionevole. Anzi la prima puo appoggiarsi ancora all' autorità del Boccaccio, che disse Madonna Beritola. Caracciola, non Caraccioli: e Monna Nonna de' Pulci, e Madonna Margherita de' Ghifolieri; non Monna Nonna Pulci, o Madonna Margherita Ghifolieri. Ma'l Salviati nel cap. 15. del lib. 2. al to. 2. dice, che Niuna legge, fuorche lo speziale uso e'l consenso, intorno a questa materia (cioè questa della qual parliamo) par che sia da proporre altrui. Or se l'uso ammette di dirsi Maria Sclvaggia Borghini, maraviglios Poctessa e vossiti stani altre: ed dire; Il Buonanni, Il Guadagni, Il Pucci, Il Berti, Il Mass, più che Il Buonanno, Il Gvadagno, Il Puccio, Il Berto, Il Maso: ecosì Il Bartoli, L'Alemanni, e c. come avvertisce ancora il Salviati nel cap. 16. al cit.luogo; così furemo ancor noi. Tanto più ,' che l'uso pur ha in cio sua ragione; ed è, che i Nomi di samiglie, che siniscono in 1, non sempre son del plurale: comel medessimo Salviati nel cit. cap. 15. avvertisco. Ove però parr à bello attenersi a cio che disse il Casselvetro, si faccia: che più si furà appoggiande a ragione.

### Ancora, Anco, Anche.

F Ra gli avverbi Ancora, Anco, e Anche., fi sono fatti misteri da non credere, date regole da non offervare. E così è loro avvenuto. Se a voi quello se ne parrà che a me, che sono tutte e tre voci buone,e da poterfi usare indifferentemente, se non che, se l'orecchio vi dice, qui suona meglio l'una, che l'altra, quella vi ponete, ch'ella per cotal luogo è l'ottima. Quanto all'uso antico, chi ne vuole un saggio legga il più brieve de'dodici libri di Pier Crescenzi, ch'e l'ultimo, e in men di cinque carte, vi conterà presso d'un centinaio di volte Ancora, c Anche. L' Anco, non m'è avvenuto di scontrarlo in iscrittore antico ( non parlo de' Poeti ) se non molto di rado , co quafi appena : come a dire nel Bocc. N. 30. Potrete. ancho conoscere . E. M. Vill. l.z. c.74. Havendo ancho speranza. Onde non sò come si fuggisse della penna a quel valente Autore delle Offervationi, &c. che Anco, è voce più regolata d'Anche, si come tronca da. AnAncora, che è l'intera, e perfetta, Pur, che che sia di cio i il vero si è, che si il Casa, scrittore regolatissimo, e a cui, per andar di pari con gli antichi, non manca altro che l'antichità, non si ricoglieva in casa per pietà di lui, quest'Anco, usandol di continuo nel suo putitissimo Galatco, egli si rimaneva poco men che deserto. Hora, come che egli non sia di così sina nobiltà come Ancora, & Anche, pur senza niun risguardo s' ammette in ogni anche più sublime mantera di componimento.

### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

To Vr vuol censurare il Mambelli, che nel cap. 25.delle Offerv. su le Particelle, apprezzò piu Anco d' Anche, eziandio nella Proja . Ma'l Mambelli , oltre al fondar la sua opinione, che Anco è voce tronca dell' intera Ancora, come non puo effere Anche; dice dottamente, che fu Anche introdotta nel Verso per necessità della Rima: o per troncarsi avanti alle lettere, E ed I,e confervar la pienezza del fuono, ficome Anch'ella, Anch' io, cioè, Anche ella, Anche io, per non scrivere, Anc' ella, Anc' io, da Anco ella, Anco io, che farebbe un far pronuntiare Ancella , Ancio . Sicche fi scriffe ( voll'egli dire ) Anch' ella, Anch' io per Anco ella, Anco io, non per Anche ella, Anche io . Ma prima del Mambelli, e del Bartoli difese assai bene, e colle. medesime, ed alre ragioni la Anco, Vital Papazzoni nella prima par. dell' Ampliazione della lingua volgare, dicendo, che Anche, fi deuria piuttofto bandire ( fono le sue parole ) di terre e luoghi terrestri e maritimi, cioè de' versi, e delle prose. Nientedimeno, avendosi à stare all'uso de' Testi, e de gli ottimi moderni Srittori, uferem nella Profa anzi la Anche, chel' Anco: fe pur

Drawen Group

col Papazzoni nen vorrem dire; che sian queste veramente sofsticherie.

Puote preterito .

LXVII. P Uote, non è tempo passato, cioè il Potuli la linoche in tal senso non m'è avvenuto mai di trovarlo appresso seritore che sappia, se non per avventura nella Visson del Boce, Cant. 11. Conoscere non Puote ne' sembianti: Ma è tempo presente, e vale solo per Potest. Puotero per Poterono, è del Davanz. Annal. lib. 14. se ben detto, altri ne giudichi. Ne è vero, ch' ella sia parola del verso, e non altresi della prosa, come altri ha voluto dire: nè sa bisogno allegarne csempi, che ve ne sono in tutti i prosatori a migliaja, e per tacer degli altri, la Fiammetta n'è piena.

# OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

He Puote sia del tempo presente, non del passao, che sa Pote; è chiarissimo. E se alemni servono ma passao potente posse passao passao

Puone fecero, piu al verso lasciandolane, che serbandola a se, i qual verso nondimeno usò parimente, e l'una e l'altra. Aggiunsovene also neontro un'altra i Poeti bene spessio in questo Verbo Hase secerne Have, peravventura da Napoletani pigliandola, che l'hanno in bocca sontinuo. Ed 4 mio parere doveva eziandio dire nella voce l'ave; che i Poeti ritengonvi, non v'aggiungono la sillaba Ve, che ne toglion per vagbezza i Projatori: giacchè l'intera voce è l'ave, non la .l Russelli poi, quantunque nella Coningazione del Verbo Potere, nella terza persona dell'Indicativo presente, avesse vocato Puo, e Puote, soggiugne due volte, che di rado usaron Puote i Projatori. Ed io non l'useri in Prosa, ne pure una volta.

#### Dentro , c di Fuori .

LXVIII. D Egola da non trascurarsi, si come offervata da chi ci hà date le forme di ben. parlare, è adoperare gli avverbi Dentro, e Fuori, si che al primo, folo che fia, ò accompagnato, non s'aggionga la particella Di, come si fa al secondo. G. Vill. L. 11. c. 37. Quelli Dentro. E quivi apprello. Dentro, e di Fuori. E cap. 51. c 111. Tr.i quelli Dentro , e quelli Di Fuori. E fimile in moltitudine. Dante Cong. fol. 1. Dentro all' huomo, e di Fuori d' effo l'aif. fol. 356. E da fapere, che le cagioni de' jogni , possono esfere in due modi , ò Dentro della persona, ò di Fuori . Le cagioni Dentro jono in due modi. E fol. 166. Guai a voi che levate quello Di Fuori , rimanendo brutto quello ch'è Dentro . Voi siete simili a' sepoleri imbiancati Di Fuori, e Dentro sono pie ni di puzzolenti carnami. Petr. Canz. 31. Tutto Dentro, e Di Fuor fento cangiarme , Se.

Cio nasce per avventura , dall' effere questa vo-

ce, Dentro, composta di Di,e d' Entro, ond'è, che assia delle volte ella si truova sciolta, Quegli D' entro alla terra, &c. avvegnache, Dentro, s' adoperi à significare termine di movimento ad alcun luogo, ò entrata in esso; che par repugnare alla forza di quella Di, di che sembra composto: e pur diciamo, Entrar Dentro, Passar Dentro, &c. Anzi ancora v'aggiungiamo la particella In, e ne formiamo In Dentro.

Ma che che fia, non è, che non fi truovi appresso dutori di nome, seritto Dentro col Di, e Fuori senza Di. Passifol. 368.0 dalla parte Di Dentro, e dalla parte Di Fuori. E quivi appresso. Saranno più, e dalla parte Di Dentro, e dalla parte Di Fuori. G. Vill. L. 8.c. 35. Quel di Dentro o dalla parte Di Fuori. G. Vill. L. 8.c. 35. Quel di Dentro o della parte Di Dentro M. Vil. L. 2.c. 32. Que' di Dentro usciron Fuori. L. 11. c. 6. Impaurirono quelli Di Dentro. L. 10. c. 4. Que' di Dentro servicio si pio alle porte di Bologna. L. 2.c. 47. La Città Dentro servicio si pio alle porte di Bologna. L. 2.c. 47. La Città Dentro piena di mal sattori, e suori per tutto si rubavia. Cresc. L. 5. c. 19. Alle parti Di Dentro. L. 9. c. 10. Nella parte Di Dentro delle cose. Dant. In 24. Che'l capo là Dentro, e si nor le gambe mena.

### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

No è (dich' io) che Dentro abbiasi per necessità a servera la Particella Di; ma leggendosi nel Eoccaccio al Proc. della 6. Gior. Egli v'entrò pacchicamente, e con gran piacer di quei dentro, E in Pier Cresc. al c. 4. del lib. 2. La corteccia è di due fatte, cioè la corteccia dentro, e la corteccia è di fuori: e così in altri I esti: ; da aleuni sono sita si simate scorrezzioni, o errori: quando, esfendo la voce Dentro composia della Di, e della Entro; puo diris senza la Di, perche già vi si truvva. Ma oggi, come avvertisce il Manbélli nelle Partic.

Partie, al n. 6. del Cap. 76., fidice Di dentro, come s' è aucor detto tante volte da gli Antichi. Fuori poi (dice il Bembo verso la fine del lib.?.) s' è detta piu volentieri colla Dì, che jenza. Ed in cio regolerenci, secondo farà miglior suono.

Con tutto che, Con tutto , Tutto , e Tuttoche .

LXIX. L'Avverbio Contattoche, sembra à guisa, delle biscie, o di quegli, che Dante chiamò alla Greenesca, Entomata, cioe Insetti, che à tagliarne dall'un capo, o dall'altro un pezzo, pur nondimeno han vita, e moto. Peròche troncata da Contattoche, la prima, o l'ultima particella, anzi ancor l'una, e l'altra, quel di mezzo si riman vivo, e hà senso,

Dell'intero Contuttoche, è da avvertire, che mal fi è creduto, ch'egli non s'accoppi co' tempi del Dimostrativo. Anzi, per avventura, con questo più frequentemente, che col Congiuntivo si troverà. G. Vill. L. 1. c. 44. Con tutto che furono sconstiti. E c. 48. Con tutto che Era di moste genti abitata. E cap. 61. Con tutto che la maggior parte si Morirono L. 7. c. 102. Con tutto che Vivette poco. L. 8. c. 6. Con tutto che per molti favi si Disse. E c. 69. Contuttoche alla prima Mostrò d'haver buona intentione, coc.

Tutto che, vale il medefimo, cioè Avvegnache, Quantunque, Benche, &c. e fimilmente s'accoppia. N. Ant. 38. Tatto che elli Confessavio bene, che, &c. G. Vill. L. 6. c.34. Tutto che parte de Figli Brano Ghibellini. Dant Inf. 15. Tutto che nè sì alti, nè sì grossi ("Qual che si soft) o maestro Felli. Hà questa particella ancora il valere per Quasi, come ben avviso il Vocabolario: ma d'essa à me non sà bisogno nel proposito che parlo. Con.

#### IL TORTO E'L DIRITTO

Con tutto, fignifica quel che fuona. G. Vill. L. 7. cap. 44. Con tutto fosse di basso lionaggio. c. 61. Con tutto fosse amico. L. 10. c. 2. 14. Con tutto l'onta, e vergogna, e danno vicevonto. E à maniera d'aggettivo. G. Vill. L. 8. c. 72. Contutta la parata de Bologness. E c. 118. Con tutta la vittoria , si tenuta folle andata.

Tutto finalmente vale altrettanto che Contutto che, ma non ferve volentieri al Dimostrativo. G. Vill. L. 1. 6.32. Tutto Fossero poebi. L. 2. c. 7. Il quale Tutto Fosse barbaro. L. 7. c. 43. Tutto Fosse di piccola potenza. L. 8. c. 1. Ve n'havea de' baoni hnomini, Tutto Fossono de' potenti. E cap. 48. Tutto Fossero a parte Bianca. L. 10. cap. 126. I quali, Tutto Fossono congiunti, e stretti. E cap. 173. Ed io Antore, Tutto non Fossi degno, &c. L. 11. c. 137. Tutto non Cessas fono allora, &c. M. Vill. L. 9. c. 51. Quello che siegne, Tutto Paja da principii suoi da poco curare, &c.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

T Utto questo capitolo è copiato dal Manoscritto della Partic. 28. del Castelvetro, fatto stampare dal Signor' Ottavioignazio Vitaliano, che assistiando si continuamente in raccoglier de libri rari, e de' Manoscritti, gli sa vistampare, estampare a proprie spese, ecomostità de' Lotterati, particolarmente Napoletani: come spuno vedere alla pag. 122. della 2. par. dovo maessircolmente, ed al solito il Castelvetro, estamina come s' usasse Constutto, poi Contattoche, Tuttoche, e Tutto. Majesti il maia voce, per Ancorche, o per Avvegnache, Tuttoche, Contuttoche, non è pin in uso: quantunque avverbialmente s'usi per la tutto, Del tutto, Per tutto come nella Nov. 5. della 2. Gior. Il quale tutto postosi mente, e parendogli esser un bel sante: cioè Per tut-

to possos mente. E nella 2. della 5. Sopra la quale preframente montata,e co' remi alquanto in mar tiratasi,
ammaestrata alquanto dell' arte marinaresca, ficome
generalmente tutte le femmine in quell' Isola sono,
sece vela, e gittò via i remi, e'l timone, ed al vento
ntuto si commise. Nel quale esempio, a div vero, sismarei che Tutto, dovesse dir Tutta: o che avanti, Ed al
vento, dovesse si metter due panti, acciocche meglio potesse intendersi, Ed al vento, Il tutto, Ogni cosa, In tutto si commise. O pur, doversene togliere la Particella si,
per non sare star l'utto, che par Nome (ov' è Avversio,
cioè, Del tutto, In tutto) accanto a quel Si, che par
Vicepronome semminile, quand'è un' Affisso.

Ardire , Ofare , e Credere , con Di , e fenza.

LXX. S Opra i due verbi, Ardire, e Ofare, che hanno un medefimo fignificato, corre frà alcuni Grammatici questa regola ferma, che Ardire, richiegga dopò se la particella Di , overo A. Al contrario, Ofare, l'una, el'altra costantemente rifiuti. Ardifco Di fare: Non m'Ardifco A dire. Ofo dire. Ofo fare: e par loro un grande ardimento lo ferivere, Ardifco dire, Ofo di fare, peroche, dicono, in buon' Autore non se ne troverà esempio. Io non niego, che Ofare, non fi fia adoperato più volontieri fenza la particella Di, che con essa. Avvegnache pur il Boccace. diceffe Filoc. L. 7. num. 444. Ofante Di dire : e M. Vil. l. 9. c. 81. Niuno Ofaffe D' Andare a Bologna : e il medefimo 1.9. c. 59. Non Ofando Di tornare a Boloena. Ardire no, che non ha cosi stretta legge d'effere adoperato con la giunta dell' A, ò del Di , e ve n'hì di molti esempi. Bocc. N. 13. Non ardiva addomandarla , e N. 51. Vedi bestia d'huom , che Ardifer deve io fa,

#### 174 IL TORTO E'L DIRITTO

sta, parlare prima di me; Dant. Part. 31. Non Ardirei Lo minimo tentra di sua delitia. G. Vil, L., t. c.32. Non ardirono trante. L. 6. Non Ardirono sessive. G. c. 88. Nullo gli s' Ardia appressare. L. 10. c. 6. Non s' Ardirono assendere. L. 10. c. 224.9. Non Ardirono imporne cinquemila, M. Vill. L. 5. cap. 20. Non Ardirono in palese comparire. E similmente. L. 6. cap. 16. Non bavendo bavvo Ardire Farlo. Pass. fol. 253. Si che non Ardisca comparire tra la gente. Il Davanzati nella sua raduttio-

ne, l'usa senza punto guardarsene.

Più rari per avventura si troveranno gli esempi della particella Di, aggiunta al verbo Credere, ufato dagli Autori della lingua non altramente, che il verbo Ofare. Pur nondimeno il Bocc. diffe. N. 19. Crederei Di recarlo a quello , &c. Fiam, L. 2. num. 26. Tu Credi Di poter dimorare, L. 5. n. 105. Di vivere Crederei, Paff. fol. 158. Credere D'havere, &c. Vn certo, che in finezza di lingua Tofcana non fi credeva haver pari al mondo, havendo stampato un suo libro, che diceva poterfi allegare come testo, altrettanto che qualunque sia degli antichi, preso da non so quale scrupolo, frà le scorrettioni della slampa, che à piè de' libri fi fogliono registrare, pose un lungo catalogo di verbi, che si pentiva havere nel decorso di tutta l'opera , usati senza Di; e come huomo ch'era di buona, e dilicata coscienza, quivi se à ciascun d'essi la restitutione di quella fillaba, che credeva loro per ragione doversi. Ma error fu il correggere, come fosse errore, quel che errore non era; peroche quant'ho potuto avvertire, offervandone in particolare un grandiffimo numero, non fo, che vi fia verbo, che non fi truovi appresso gli antichi, indifferentemente usato con la particella Di , e fenza . Anzi alcuni d'effi , come Piaegre, Sperare, Parere, l'ammettono rade volte: sh

come ( al contrario di quello, che altri hi creduto) Bifognare l'accetta: onde il Boce. N. 21. Non vi bifogna rebbe D'haver pensiro. N. 93. Non Bifogna Di domandare. Pats. fol. 206. Nè Bifogna Di stapere. E altress Giovare, come si vede N. 15. Non giova Di piangere, 300.

### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

P Arecchie notti, non potendo dormire, ho fantaficato donde foffe potuto derivare , che l Verbo Ardire fi fosse usato colla Particella Di: e questa poi non si sia data al Verbo Ofare, ch' è dello stesso significato. Finalmente mi fon' acquetato con una considerazione; che'l Verbo, Ardire sa diffettivo, e che non abbia principalmente la prima persona del numero del piu, nel presente del Dimostrativo: onde non s' è detto, ne dirassi mai , Noi ardischiamo: giacche Ardiamo è del Verbo Ardere . B se nella Crusca vi sono esempli di Testi, che nel Gerundio siasi detto Ardiscendo, non potendosi dire Ardendo, ch' è eziandio del Verbo Ardere; non sono stati in appresso , ne saranno mai imitati . Perciò per sopperire al disetto , valendosi del Verbo Avere , e del Nome Verbale Ardire, dicendo in quel tempo, Abbiamo ardire, e nel Gerundio, Avendo ardire; v'usassero appresso la Di: come, Non abbiamo ardir di parlare, Non avendo ardir di far motto, e c. affai sconciamente dicendosi , Non abbiamo ardir parlare, Non avendo ardir far motto. Inoltre, che del Verbo Avere, e del nome Ardire, non folamente se ne sian valuti, dov' era il difetto, ma ne gli altri tempi ancora, dicendo, in luogo d'Ardisco, Ardisci, Ardifce , e c. Ho ardire, Hai ardire , Ha ardire : e quasi sempre vis' è soggiunta la Di, come, Non ho ardir di muovermi, Hai ardir di replicarmi, Ha ardir di

### 176 IL TORTO E'L DIRITTO

tornare, Avesse ardir di venire, Auresse ardir d'useire, e e. Ed usandos per tal maniera la Di in si fatti parlari, e ne s'emossiani; n' è nato, dich' io, che dopol Verbo Ardire s' è usata spessifismamente la Di. Per l'opposteo, che'l Verbo Osare, non essendo distritivo in alcun I empo, si sia detto senza tal Particella, Oso, Osi, Osamo, oso, Osamo, oso, Parlare, Replicare, Rispondere, Venire, Tornare, Vscire e e. lo non so se veramente mi sia apposto, ma chi piu sa, truovi miglior ragione d'un'us se si sa dato.

Al Verbo Credere, considero, che nons'èpossa appresso volentieri la Di; perchè ne' Tempi, che sa Credo, Credi, Crede, Creda, par che saccia mas suono Di accanto a Do, Di, De, Da. Ma dicendos l'escherei, Credessi, Credeste, e c. ben vi si puo allogare, senza temenza di mal suono. E di cio ancora ne faccia il lettore

quel conto , che si fa d' una semplice coniettura .

Intorno a' Verbi Piacere, Sperare, Parere, Bifognare, dico, che talora si fatti Verbi son Servili, come
dicono i Latini, perche sirvono ad altriPerbi: come.
Piacemi fare, Spero portarmi, Non mi Par potere,
Bisogna venire, e c. E dove spesso, si incontra un' Infinito con un' altro; come Piacer fare, Sperar portare,
Parer potere, Bisognar venire, sarà ben frammezzaroi
la Di, a rendere piu leggiadro il parlare: cioè Piacer
di fare, Sperar di portare, Parer di potere, Bisognar
di venire.

Dove siia male adoperato il Pronome Gli.

LXXI. G Li pronome, non vvol mai darfi al terzo cafo del numero plurale. E qui è dove tanto tovente inciampano i poco pratichi della lingua, che diranno, Christo eleste dodici Apostoli, e Gli Gli diede facoltà , &c. Le Vergini pazze, fi volfero alle sagge compagne, e Gli porsero le lucerne, pregandole, &c. Il Capitano, chiamò i foldati, e Gli diffe. I servidori fan ciò, che il padrone Gli comanda, &c. Nell' uno je nell'altro genere fi dee scrivere Loro, terzo caso del numero plurale: e ciò invariabilmente:comunque poi si vogliono intendere Fazio nel Dittam. L. S. c. 9. Di Giugno copre l'vova col sabbione. Il Solle cova, e nati li nutrica Colfifo fguardo, che addosso Gla pone . L. 6. cap. 2. Tolse le Terre sante a'Christiani Vincendo quegli, e Dandogli di piglio. G. Vil. L. 12. C. 73. La fallace fortuna , come dà loro ( a'Tiranni) con larga mano, così Gli toglie. E più chiaramente M. Vill. 3. C. 12. I Ficrentini per queste due terre, non fi mossono, benche grave Gli fosse l'oltraggio de' Pisani. N. Ant. 82. Li rivefiian di panni nuovi, e Davanli mangiare. Crefc.L. 9. c. 69. Altri fono, che gli lafciano ( i montoni ) a lor volontade coprire, accioche non Gli manchi il parto per tutto l'anno.

Similmente non fi vvol fare, che Gli, ferva nel terzo caso del singolare, parlandosi di cosa, che sia in genere feminile. La virru è forte si, che niun pericolo Gli merte spavento. Il Padre veduto piangere la figlivola, Gli domando del perche. Chi vvol bene all'anima fua, Gli procura l'amicitia, e la gratia di Dio . Dee seriversi Le, ch' è proprio del genere seminile, sì come, Gli fi dà del medefimo numero a' maschi. Nè a volere altramente, hà da muoverci Dante, che diffe. Infr 33. Sappi che tosto che l'anima trade Come fec'io , il corpo suo Gli è tolto , e Fazio Dittam.6. cap. 10. A Sara sposa Gli dicea sorella, c Ricordan Maleip. che ragionando di donna, lasciò scritto, cap. 18. Però Gli dite per mia parte, e quivi pure: Andonne per Teverina , e Diffegli, Ne M. Vill. I. 2. c. 24. dicendo M

#### IL TORTO E'L DIRITTO.

178 dell a Reina Giovanna . Per forza di malie , ò fatture, che Gli erano state fatte . E lib. 14. cap. 18. Ma d che foffe affatturato , ò occupato nella mente d'altro peccato, la mattina per temps Gli fi levò da lato.Il Rè di Spagna alla Reina Bianca fua moglie. E gli Am. Ant. fol. 522. La lussuriosa mente con più ardore perseguita le disoneste cose, e quello che Gli è lecito, pensa che più dolce sia. E fol. 255. La bestia se per ragione non si regge , ae (cioè hà ) scusa di natura , dalla quale questa dignità Gli è negata.

Avvertafi ancora, che si è posto certe poche volte, Gli per Vi; Dante Conu. fol. 85. Il buon caminatore giunge a termine, & a posa : e lo erroneo, mai non Gli giunge. E Purg. 13. Ombra non gli è. e Fazlo Dittam. L. 5. cap. 17. Cercato noi quel paese selvaggio , E vifto , ch'altro da notar non Gli era. C.28. E giunti sù la ripa d'un bel fiume, Gli era una barca. e Bocc. Fiam.L. 5. n. 110. O casa male a me felice : rimanti eterna , e la mia caduta fà manifesta al mio amico , se Gli torna . Sc pur quì tornare, non haveffe altro fentimento, che di Redire,

### OSSERYAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

Ui veramente il Bartoli fa, piu che'n santi altri I luoghi , toccar con mani , ch' egli volle , o difender se stesso, o screditare affatto i Testi di lingua , e i Gramatici Toscani; per ridur la cosa a un puro capriccio, o almeno a que' modi di dire , co' quali egli scriffe i primi fuoi componimenti . E chi mai ha negato , che in molti de' Testi , particolarmente in quei che furon prima del Boccaccio, non si truovin parecchie cose contra le regole, anzi contra le stesse Concordanze , che chiamano ? Leggesi in effi Tua parole, Sua piedi, per Tue parole, Suoi pie-

di : Gentile donne , per Gentili donne : Voi amavi, in luogo di Voi amavate : Voi mostrasti, diresti, in vece di Voi mostraste, direste: lo rimanesse, per Rimanessi: Egli andassi, per Andasse : e tante si fatte, che registra il Salviati nella partic. 10. al cap. 1. del lib. 2. per i scorrezzioni del popolo di Firenze in quel tempo , ed eziandio delle scritture del miglior secolo. Venner poi tanti avveduti Gramatici , e non che avessero stabilite cose contro a cio che scriffero i Testi , ma offervando cto che in esh per la maggior parte si truova, senza por mente a quel che vi sì legge molto di rado, o per error de' copiatori, che trascrisser talora secondo'l vezzo della plebe, attaccato anche a loro ; o per error de' Testi stessi cagionato dal mal' u so della medesima plebaglia; ne cavaron le regole di parlare, e di scriver perfettamente. Or che mai ebbe in. mente il Bartoli, se non fu il voler difendere il suo modo di scrivere, con registrar gli abbagli ne' Testi, con tanto e tanto danno de gli Scrittori del passato secolo, e del corrente ? E accaduto a me il sentir piu volte difendere mille spropositi, e fregolitezze nello scrivere, sin' a Vostra Signoria Illustrissimo ( come altrove ho accennato ). parlandosi d' buomo; col Torto e Diritto del P. Bartoli. E forse e senza forse non si troverebbero ( a proposito di questo Capitolo ) tanti Segretari de' Principi, che serivono; E gli bacio le mani, Gli bacio la Sagra Porpora, Gli bacio i santissimi piedi ; quandos' è parlato di Vostra Signoria, di Vostra Eminenza, di Vostra Santità. Poiche se mai son ripresi di si fatte sconcordanze, e di dover dire, Le bacio le mani, Le bacio la fagra Porpora. e c. oftinati in voler mantenere cio che hanno fcritto, allegano questo luogo del Bartoli . E ben dobbiam ringraziare Iddio, che scartabelland' egli i Testi su l'abuso di questo Pronome Gli, non avesse aunto alle mani, che'l Decamerone del 73. nel qual si legge nel Proc. della Nov. 8. M 2 dell'

#### 180 LIL TORTO E'L DIRITTO

dell' 8. Gior. Gravi , e nojofi erano stati i cast d'Elena ad ascoltare alle Donne: ma perciocche in parte giuflamente avvenutile gli estimavano. Ma se avesse letto quel del Mannelli , quel del Salviati , e di tutti gli altri, v' aurebbe trovato, Avvenutigli gli estimavano . E aurebbe ben posto l'esemplo al capo della lista: tanto piu che l Salviati ( nel cap. 16. del primo libro alla pag. 42. fragli Autori del ben parlare ) dice , effere error di flampa in quel del 73. Avvenutile per Avvenutigli . Ma'l Salviati per difendere il Boccaccio da un' error cosi grande, e per non romper (dic'egli) si ferma regola, cioè di dir Le , il Pronome femminile, giacche Gli è del maschile ; softien che'l primo, e'l secondo Gli , sian Pronomi del numero del piu, che riferisconsi al Nome Casi, cioè Quelli cafi : e che sia proprietà della lingua il replicar si fatti Pronomi . Io nondimeno se avessi quell' autorità che si piglian molti, d'ammendar le scritture de grandi buomini, torrei da quel luogo il primo Gli attaccato ad Ayvenuti : tra per togliere dal Decamerone si fatto neo , confessato dal Salviati ; e perche quei Gli Gli , o Avvenutile, non mi piacciono . Aurebbe ancora ( per contrario ) trovato il Bartoli nel Decameron del Mannelli , Le Pronome femminile in luogo di Gli maschile : come nella Nov. 2. della 4. Gior. là dove leggefi nel Tefto detto il Secondo , in quel del 27. e del 73. e'n quel del Salviati; La Donna come definato hebbe, prefa fuz compagnia, fe n' andò ad Alberto, e novelle gli diffe del fuo Cupido, fecondo per riverenza ferive il Salviati ; in quel del Manelli ( ma malamente , dice il medefimo Salviati ) fi truova, E novelle le diffe . Pur s' aveffe ben letti gli Avvertimenti del Salviati, che doveva leggere e rileggere, prima di porsi a scrivere in materia di Lingua; fe ne sarebbe accorto. Ed accortojene , o quanto aurebbe efaggerato , l'avere il Boccaccio ficfo rotta due volte una regola, che vien così fenza contraddizzione alcuna regifirata da tutti i Gramatici, fra le prime di quessa lingua; che' Ruscelli nel lib.5, de' Comentari, il romperla l'ha per un de' maggiori vizi di chi scorrettamente parla, o scrive. Oltre che dalla Crusca chbe il Bartoli gli esempli, d'essersi clara il Pronome Gli nel terzo caso del num del piu, in suogo di Loro, e in luogo del Le semmunile: ma gli Accademici dissero, escretiregolatezze da non imitarsi; come non son da imitarsi quei che usarono Gli per Vi, Ivi, Avverbio di luogo.

# Fusti , e Fosti.

LXXII. TIM, Fuffe, Fuffero, erc. è contro alla verbo Effere, il non accettare avanta all'S altra vocale, che l'O; concedendo all'V, d'entrar folo vicino all'altre, comunque fieno vocali, ò confonanti. Per ciò, come ben fi dice, fui, fummo, furono, e non altramente, così mal fi dice, altro che, fossi, fosse, Fossero, &c. Così essi. Ma se ciò fosse, il terssissimo per chi della Penitenza di Frate Iacopo Passavanti, sarebbe in più di mille luoghi macchiato: peroche appena è mai, ch'egli seriva altramente, che Fussi, e fussero, &c. E gli altri del miglior tempo, se loro è venuto alla penna (e a tutti è venuto, benche a qual più, ca qual meno) si l'hanno seritto, come leggen done l'opere si può yedere.

### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

I L Castelvetro nella Partic. 87. della Giunta al Bembo su' Verbi, s'u quegli che disse; nelle voci del Verbo Estere, P. O aver luogo avanti alla S, e l'V, avanti alla M. 3. altre

altre lettere, o Vocali , o Confonanti che siano . E perciò dicafi Fosti , Fostil, Foste, Fostero : e Fui, Fummo , Furono . Ma v' aggiunfe, ch'egli parlava delle voci femplici , non delle composte : perche in queste l' a mettesi ancora avanti alla R, come in Fora, Forano, che fon voci del Verso, e leggiadre a mio giudizio, che che n' abbia detto il Bembo al lib. 1. delle Prose. Come poi sian composte Fora, e Forano, il dimostra il medesimo. Castelvetro nella Giunta a tal primo libro del Bembo, nella pag. 62. dell' edizion di Napoli . Acgiugne ancora il Caftelvetro in quella Particella , che Fuffi , Fuffe , c c. son de' Poeti , enelle Rime . Il Buommattei nel cap. 33. del tratt. Duodecimo, dice; Nota, che noi diciamo Fosti , e Foste : e non Fusti , e Foste : perche così si ha nelle miglior copie, tanto quafi comunemente, che quelle poche volte, che in contrario fi trovano, fon piu tosto da tenersi in sospetto d' error de gli Stampatori . Se poi il Ruscelli nella Conjugazione del Verbo Effere, alla pag. 273 de' suoi Comentari, diffe, che nel Secondo paffato, fa Lu fusti, Voi fust: e nel jecondo imperfetto del Soggiuntivo , lo fuffi, Tu fuffi , Egli fuffe , Noi fuffimo , Voi fufte , Effi fullero: notando ebe'l Petrarca cofi fempre feriffe, quantunque il Boccaccio, or'abbia , Io foffi , Tu fofti , Foffe , e c. or Fuffi , Fufti , e c. volle il Ruscelli , così come'l Bartoli difender se ftesso: trovandosi aver piu volte rotta l' accennata regola.

# Ortografia di Gli , Ci , e Ogni.

LXXIII. C L, in mezzo e in fine di parola dove habbia immediatamente dopo fe la vocale I, (trattone Negligenza, e fe altra ve n'è a lei fomigliante) hi un fuono tenue, e molle si come è ia Pigliano, Cogliere, Spoglio, Poglioto. Congiun-

giunto all'altre vocali, l'hà più ruvido, e forte:come in Glauco, e Gloria, &c. Hor quel che avviene al Gl dentro alle parole, vogliono, che altresì fiegua, quando egli è innanzi ad esse : onde formano questa regola, che la particella Gli, può gittar la vocale, ferivendofi avanti qualunque voce incomincia da Ise nondimeno fonerà dolce, percioche, incorporandosi con la parola seguente, e perciò unendosi all' I, con esso s'attempera, e addolcisce. Così scriveremo Gl' Innocenti, Gl'Idolatri, Gl'Indiani, &c. Che se la parola incomincia da qualunque sia altra vocale, le si dourà scrivere avanti Gli intero, non apostrofato:altramente, sonerà duro, come di lui, e della tal parola si formasse una sola voce. E ciò dicono alcuni, perche l'apostroso, non è segno d'accorciamento, ma avviso, che la voce apostrofata, e la susseguente, si proferiscono come fossero una sola. Per tal cagione, tanto sarà dire Gl'animi, Gl'eloquenti, Gl'operai, Gl'ulivi, quanto Glanimi, Gleloquenti, Gloperai Glulivi: nelle quali parole, s'elle vi fossero; certo è, che il Gl si pronuntierebbe duro. Dunque, dee scriversi Gli animi, Gli eloquenti, &c.

Questa non è regola, che si tragga da alcun'uso, che ne sia stato invariable negli antichi : peroche G. Vil. hà frequentissimamente questo Gl'apostrofaco avanti di qualche vocale: e così altri Autori della lingua, non riformati dalle stampe moderne. Anzi, ne Malespini, nel Novel. Antico, e in più altri così fatti Autori, leggiamo, Figlo, Mogle; Spoglo, Configlo, Giene, Togleva, e simili in gran numero. Ma non che siano da imitarsi, dove il Gl, e parte d'alcuna parola, che nè pur dove e pronome, e và innanzi a quelle voci, che non incominciano dalla vocale l, si dourà apostrofare. È ciò perche, tolta à Gli l'uniça vocale,

M 4

#### 184 IL TORTO E'L DIRITTO

che havea, il Gl fi rimane fenza poterfi esprimere con altro suono, che quello della vocale, che "l siegue: il perche s'ella farà un'A, un'O, &c. prenderà il suono, che Gl innanzi ad A, e ad O suol havere, ch'è qual dicevamo in Glauco, e Gloria. Quanto si è scritto di Gli, chiaro è, che si de' intendere di qualunque altra voce hà Gl avanti la vocale, in cui termina.

Hor si hà à vedere, se questo medesimo siegue ancora nella particella Ci . Imperoche havendo il C altro fuono accompagnato con le vocali I, ed E, come appare in Ciccione, Cecilia, &c. altro con l'A, O, V, come fi vedê in Capo, Conca, Cuculo, &c. ove altri voglia ferivere per esempio, Dico io accorciato, facendone Dic'io, converrà pronuntiarlo si, come s'ella fosse una parola Dicio, mutandosi il suon naturale del C, qual e innanzi all'O, in Dico, con l'altro ch'egli hà, congionto all'I. Perciò alcuni v'aggiungono l'H, e ne forman, Dich'io: e ve n'hà esempi nel Bocc. N. 79. Ma infino ad bora, fe voi ricordafte, ò Dio, ò Santi, ò baveste paura, vi dich io, ch'ella vi potrebbe gittare , ce. e nel Lab. num 193. A quefta parola Dich'io, che, Jc. e num. 281. Ma che Dich'io? Altri scrivono, ò semplicemente Dic'io, e per avventura diranno, che il C, gittatone l'O, pur nondimeno ritiene la medefima forza di prima, si come lettera non indifferente all' uno , ò all' altro de' fuoni , ch' ella può havere, ma obligata all' O; toltole accidentalmente. Così nel Boccacci alcuna volta, e molte volte nella Commedia di Dante, e più spesso ancora in Giovanni, e Matteo Villani, e in altri di quel medefimo tempo leggiamo, Chebbi, Chebbero, &c. per Che hebbi , Che hebbero , Se non voleffimo dire, che rimanendo quel C senza vocale, e venendogli dietro una voce, che incomincia da H, questo communica al C quella medessima durezza, che sentiremmo in Chebbe, messa la particella, e il verbo, tutto in una parola.

Ma se ciò fosse, secondo l'insegnar di chi vuole, che l'apostros non sia segno di troncamento, ma doversi congiungere la voce tronca con la sussegnache con ciò ben si falvi il proferir duro il C apostrosato in C'hebbe, non così in Dic'io, il quale, per conseguente, s'haurà à proferire si come se sosse Dicto.

Hor'à dire il vero, ò fi feriva Dich'io, ò Dic'io, l'una, e l'altra maniera hà un non fo che, che non appaga del tutto, e pure è necessario, ò fare una strana legge, che non si possa mai serivere altramente, che

Dico io, intero, o adoperar l'una, o l'altra.

LXXIV- Io non so già da qual buona ragione indotti, alcuni vogluno obligarci, à ferivere alla madefima maniera, Ogni, che Gli, talche non poffa accorciarfi avanti altra vocale, che I. L'ufo de gli antichi nol pruova, onde, per tacere de gli altri, leggiam molte volte nelle N. 31. 41. e 100. Ogn'altra cofa, Ogn'hora, &c. Ne v'e ragione, che il voglia, conciofia cofa che, la N, ctiandio dopo il G, non ha fuono diverfo avanti all'I, che à qualunque altra vocale; altrimenti converrebbe ferivere, come fecero i Malefpini, & altri antichi, Ingegnio, Degnio, Romagnia, Sognio, e fimili.

### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

L Buommattei verso la fine del cap. 13. al tratt. 3. depo avere spregati i due suoni del Gl., Schizeciato, e Resondo; e dopo aver mostrato, cho solamente l'Irendo schize-

#### 186 IL TORTO E'L DIRITTO

schiacciato il G1; conchiude non potersi scrivere G1' Abusi, Gl' Eredi, Gl' Obblighi, Gl' Ufici, ma Gli Abusi , Gli Eredi , Gli obblighi , Gli Ufici . E poi ( ch' io giurerei che parli del P. Bartoli ) dice così : Ne filasci ingannar da coloro, che avendo alcuna volta fatto male; ed essendone avvertiti; tentan di ricoprir la ignoranza con l'oftinazione, e con la maledicenza: allegando per lor difesa testi scorretti, e scritture non autentiche; e poi chiaman cavilloso, e sossifico chi non le fa lor buone . Dico , che nelle scritture ( non corrette per capriccio di Stampatori , o di altri poco accurati, ma per riscontro di buoni testi, e della stessa ragione, da persone oculate e intendenti ) leggiamo Gli Afflitti , Gli huomini , Gli affligge ; Egli e usato: Quegli almeno, nel Proemio del Decamerone . E poco piu fotto Gli anni , Gli occhi , Gli altri , Gli era , Gli appetiti . Che piu ? In tutt' una delle buone copie non si troverà con Apostroso quattro volte : le quali per non esser consormi all'altre buone in niun luogo; si potrà concludere, che ciascuna sia in que' luoghi difettosa:non potendo i correttori, per diligenti che fiano, veder tutto. E quantunque incorno a questo Gl to abbia una opinione, che la lingua Italiana non abbia che Gl Schiacciato: il contrario della Latina, che non l'ha che Rotondo : e se truo vansi Glauco, Gleba, Negligenza, Gloria, Glunne, ed altre poche registrate nel Vocabolario, queste sian pure Latine, non Tofcane: e che perciò ne gli Antichi si truovin Pagla, Vogle , Maglo , Figluolo , per Paglia , Voglie , Maglio, Figlivolo; mentedimeno ( che che sia di si fatto mio parere) pofio che Glauco, Gloria, ed altre fon fatte voci noftre, e'l Gl vi fi profferijce Kotondo, come quel de' Latini ; a che confonder chi legge, scrivendosi Gl' abufi , Gl'eredi , ec. in pensando , se s' ha a profferire

il Gl Rotondo, come il profferiscono i Latini, o Schiacciato, come è quel de' Toscani i Dato per certissimo, che l' Apostroso, ne gli Articoli (come doveva specificare il Barroli) è avviso, che l' Articolo apostrostro, colla voce. sussegnato pronunziano com: fossero una sola voce.

Non so poi conoscere, perche gli parve strano, la feriver, Dich' io, e leggiadro, Dico io , ove ognun profferifce ; Dich' io ? Al P. Mambelli non parve fconcio la serivere , Anch' io , accorciato ( com' egli presuppone ) d' Anco io per non iscrivere , Anc' io , che profferirebbesi Ancio : così come Dic' io , pronunzierebbesi Dicio , fe non si scriveffe, Dich' io . Di che parlai nell' Offervazione al num. 66. Ma mutò il Bartoli opinione nell' Ortografita al \$.5. del cap. 3.ben parendogli di scrivere, Dich. 10, Vengh' io, Pregh' io, per non far pronuntiare, Dicio, Vengio, Pregio, ove fi feriveffe Dic' io, Veng' io , Preg' io . Ne configliò di scriver Dico io , Vengo io , Prego io . Ma non jo come fra gli esempli vi metta ancora Lungheffo : quando tal voce , fe ben fempre fi scriva colla H, per rendere di suon duro, e rotondo il G; nientedimeno non è l'esemplo al caso, ove non si puo scriver Lungh' esfo.

Per la voce Ogni, dicebene: perché! Gn non ba the un folo fuono appo gli Italiani, ch' è lo Schiacciato : e perciò mal fanno quei che le aggiungono l' i, ferivendo Compagnia per la Latina Socia, confondendola colle dire, che vagliono le Latine, Sociacas, Cohors. E cost ferivendo, Compagnio, Guadagnio, Degnie, Confegnia, Spegnie, e c. per Compagno, Guadagno, Degne, e c. Di che vedi il Buonmattei nel cap. 14 del 17 tatt., 2 cl medelimo Bartoli nell' Ortorrafia al 3, 10,

京 NA CHE : 15

probabile to a way in the said

del c. 3.

Del replicare l' Articolo à ciascun nome.

N E articoli, nè prepositioni, nè qualunque altra delle particelle, che si usa mettere innanzi a'nomi, ò a'verbi, fà bisogno ripetere à ciascuno d'essi, comunque siano pochi, ò molti infieme:e gli esempi che se ne possono allegare, e d'ogni autore, e d'ogni specie di particelle, sono tanti, che sarebbe fatica, non che scriverli, ma contarli. Ciò però non si vvole intendere si ampiamente, che ci prendiamo licenza di tacere, massimamente gli articoli, douunque ci torna in piacere di farlo. Che chi farà si ardito, che si faccia à dire, per esempio, La terra, e acqua sono elementi freddi. Il Sole, e fuoco rifcaldano,e fimili. Ma fi dice folo, che non fempre, come certi han dato per regola da strettamente offervarsi, sa bisogno ripetere la medesima particella; ma con una fola si possono regger più voci, sottinrendendo à ciascuna la sua, e il dove, e il come stia bene farlo, l'hanno à mostrare, più che altro, la discretione, e'l giuditio. Bocc. N. 31. E ricordar ti dovevi, e dei, quantunque tu hora sij vecchio, &c. Nou. 41. Da' compagni di Lisimaco, e Cimone fediti . G. Vill. L. 7. c. 79. Annullarono il detto ufficio de' quattordici , e criossi , e fece nuovo ufficio. L.8. cap. 10.Dall'una parte, e l' altra. L. 10. cap. 2. Ne per amor, ne fede che haveffero . E cap. 114. Le torri , e cafe , e palazzi , e Chiefe. Pasi. Prol. questa è la penitenza alla quale conviene, che accortamente s'appigli , e fortemente tenga . E fol. 27. Come il diginno, il cilicio , lagrime , discipline , e simila coje . Crefc. 1. 6. c. 35. Nasce il più ne' monti , e luoghi ombresi . E 58. Ha virtù di far dormire , costrincere , e di mondificare. L. 9. c. 99. Scaccianfi le lucertole, e rane,

e tutti altri animali . L. 12. C. 2. Nelle corti, campi, vigne, e orti. E cap. 4. Anche si seminano le zucche, i citrivoli, i cocomeri, i melloni, l'appio, l'ozzimo, appari, serpillo, satunga, bictola, se cipolle, e gli arcepici. E cap. 8. Questo uccello è di mirabil volato nel principio, mezzo, e sine: e dove vede l'anitra, oca, o gri.

## OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

E Bbe quì ardire il Bartoli a dar per regola , che dato l' Articolo , Proposizione , o altra Particella a un Nome , non si debba darc a tutti gli altri della medesima clausola: quando s' ha per regola, e l'ornamento del dire il richiede , che effendosi dato Articolo , Segnacaso , Proposizione, o qualunque Particella al primo Nome, si debba dare anche a gli altri : e poiche non si fosse a quello data cofa alcuna , non fi debba ne meno a gli altri dare. Ne voglio in cio allegare il Bembo , il Castelvetro, il Salviati, contro de quali il Bartoli parecchie volte oppone l'uso : ma due de' Moderni , cioè de' juoi tempi , come il Buommattei nel cap. 9. del tratt. 10. il qual parlando dell' Articolo, diffe, la regola che bo accennata. esser così chiara, che non occorreva produrne esempli. E'l P. Mambelli , che nelle Particelle al n. 44. del C. I. favellando del Segnacajo A , parlò così; Stimano alcuni, e con ragione, che si convenga dar questo segno a tutte l' altre voci, pur che sia dato alla prima, o che l' habbia alcuna di quelle, Gior. 10. Nov. 8. Poi A luogo, e Atempo manifesteremo il fatto. Nel fine della Gior. 10. E dopo cena , cd A cantare , ed A jonare , ed A carolare cominciarono . Il che fia detto ancora de gli altri Segni, o Prepositioni: Gior. 1. Nov. 6. Ne io zacerò un morfo dato da un valente huomo ad uno avaro Giudice , con un motto, non men Da ridere , che Da com-

111.C-

mendare. Il Petr. nella 1. par. al Son. 157. La vela rompe un vento bumido eterno

Di fospir , Di speranza , e Di desio. E e estende a gli Articoli in modo ( notin gli amies del Bartoli ) che se n' è futto regola serma , che nelle prose non dourà trasgredirsi ; benche talora affretti

dall'angustia del verso, l' habbiano trascurata i Poeti. Il Petr. nella 1. par. alla Canz. 20.

Petr. nella 1. par. alla Canz. 20. Cosi rese, e viole

Hà Primavera , e'l Verno hà neve , e ghiaccio . La Primavera, e'l Verno, farebbe flato il proprio modo di dire: che se ben s' è trasgredita qualche volta, si vede nondimeno, che la ferma offervanza di tal regola aggiunge molto di bellezza al parlare . Notand' io di piu , che parve al Mambelli effersi dal Petrarca nella cit. Canz- trasgredita la regola; ed a me pare che no : giacche Primavera è Nome , che per lo pin sta senza l' Articolo , ove Verno volentieri il riceve . Così dal Boccaccio parrà ad alcuno , che foffest rotta tal regola, ove nella Nov. 6. della 5. Gior. nar- rando cio che rispose Gian di Procida a Ruggieri dell' Oria, che dimandogli, che cosa l'avea condotto a movir bruciato insieme colla giovane Restituta; dise aver riscosto Gianni : Amore, el' ira del Re. Ma perche il Nome Amore non riceveva Articolo, intendendo ben l' Ammiraglio dell' Oria, che Gianni parlava di quella pafsione the generalmente suol condur gli huomini ad infelice fine: e'l riceveva il Nome Ira, acciocche Ruggieri intendesse di qual' ira Gianni parlava, cioè non d' ira in generale , ne generalmente d' ira di Re , ma dell' ira di Federigo Re di Cicilia, che l'avea condennato; Len gli fe il Boccaccio rispondere; Amore, el' ira del he . Nel cap. 129. parlando il medefimo Mambelli della l'articella In , diffe ; Quando piu voci , che egualmen-

#### DEL NON SI PUO'.

mente il richieggono, seguono l' una appresso dell' altra, il darlo a ciascheduna, sa il parlar piu leggiadro, e più chiaro. Nella Nov. 8. della 2. Gior. La Violante venne crescendo, ed In anni, ed In persona, ed In bellezza, e In tanta gratia di chiunque la conoscea, che era a veder maravigliosa cosa. Il Petr.

Non haurà albergo il Sole In Tauro, o In Pesce.

Onde quanto men vago farebbe flato , Venne crescendo In anni , e persona, e bellezza . Non haurà albergo il fole in Tauro, o Pefce, il puoitu stesso vedere: Oltre alla confusione, che'l sentimento delle voci riceve . E così in molti altri luoghi. E quantunque dica effersi qualche volta trasgredita la regola; non è pertanto che regola non sia il farlo : e che non renda. leggiadro, e chiaro il parlare. Anzi il Boccaccio la dove volle far pompa d' un' ornato parlare, non folamente, se diede l' Articolo, il Segnacaso, la Proposizione, o altra Particella ad un Nome , replicò le fteffe Particelle a gli altri Nomi della stessa clausola; ma gli piacque, per vaghezza , replicare anche i Pronomi . Ecco come il fe tre volte nel Premio della nov. 4. della 7. Gior. O Amore ( egli diffe ) chenti, e qualifono le tue forze? Chenti i configli, e chenti gli avvedimenti? Qual filosofo, qual artista mai, haurebbe poruto, o potrebbe mostrare quegli accorgimenti, quegli avvedimenti, quegli dimostramenti, che fai tu subitamente, a chi seguita le tue orme? E nella Nov. 99. volle replicar l' Articolo , e'l Pronome , dicendo ; Di quante Donne mi parve veder mai, ella è colei, li cui costumi, le cui maniere, ed il cui abito, lascia. mostar la bellezza, ch'è fior caduco, piu mi paion da commeridare.

### Carcere in amendue i generi.

LXXVI. UN povero difavventurato, perche in certo suo libro usò La Carcere feminile, fu condannato in quanto vale ua Vocabolario della Crusca, in cui non si legge altro, che, Il Carcere, maschio. Ne gli valse appello, ne scusa. Ma io haurei condannato il giudice in quanto vagliono le Cronache di Giou. e di Matreo Villani, appresso i quali , La Carcere , c Le Carceri, fi leggono affai delle volte, Gio : Vill. L. 12. cap. 16. Combatterò la Carcere delle Stinche. E quivi appresso, Kotta la Carcere del. la Volognana. E cap. 57. Fulli tolta, e disfatta La Carceve datali per lo Commune, ove tenca i suoi presi: e cui per lo innanzi facesse prendere , gli mettesse nelle Carcere del Comune . E c. 100. In istretta Carcere. M. Vil. L.2. cap. 3. Condanuato à perpetua Carcere. L. 9: C. 55. Metzere in Perpetua Carcere. L. 3. cap. 22. Fuori della Carcere. Albert. Giud.tratt. 1, cap. 18. Nella tua Carcere rinchiuso. Le Carceri poi , ò Le Carcere , come pur si è detto, si truova in G. Vill. L. 1. cap. 30.L.6. c. 21. L. 8. c. 40. c 72. L. 9. c. 103. e per non tenervi tanto tempo in carcere, tre volte nel c. S. del lib. 22.

## OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

N El Vocabolario del 1691. io laggo Il Carcere, e La Carcere. Ma presupponiamo, che nel primo Vocabolario i Signori Accademici avesser registrato solamente Il Carcere del genere maschile; certamente ... che registrarono quel che per lo piu si truova ne' Testi. Il Eartoli all'incontro, credendo avergli colticon un grinchio chio in mano, venne a' foliti rimbrotti: senza avvederfi, ch' egli in ogni pagina che ferivevan, pigliava granchi
quanto uma balena l'amo. E che sia così; egli per pruova dell' abbaglio, che presuppon preso da' Signori Accademici, in registrar Carcere, solamente del genere matebile, scrisse avver letto assai delle volte nelle Cronache
di Giovo, e di Matt. Villani; La Carcere, e Le Carceri, come selssifosse potato dire I carceri, Ne' Carceri, De' Carceri, e.e. E senza saper, che quantunque
si dica Carcere, piu nel genere del massibio, che n quel
della semmina, nel numero del meno; nientedimeno in
quel del piu, non si dice, che nel genere femminino Le
Carceri, Nelle Carceri, Dalle Carceri, e.e. o pure;
ma molto di rado Le Carcere.

## Se debba dirfi , Tu Sei , à Tu Se.

LXXVII. A L verbo Effere, non confentono la terminatione in I, nella feconda perfona del prefente dimofirativo : e vogliono, che fia fallo lo ferivere, Tu Sci, in vece di Tu Sci. Ragione non ce ne danno, n'e redo, che ve n'habbia, si che volendo poffano dimofirarlo. Dunque, converrà flare all'autorità de' buoni ferittori: ma quefla è si varia, che non fe ne può veramente formar buona regola, ne per lo Sci, ne per lo Sci, talche chi adopera l'uno, poffa farfà à correggere chi fi vale dell'altro.

Il Decam. del 73. ha mille volte se' coll'apofirofo: dunque l'intero è Sci. Così ancora la Comman dia di Dante, che fuo figliuolo copiò dal tefto originale, per la metà delle volte ha Se'apofirofato. Hallo altress G. Vill. L.S. cap. 81. e altri di quei primi tempi. Ne mançano efempi di Sci difefo. N. Anic. 6, Tu fei stato. N. 35. A qual donna Sei tu ? N. 67. Tu

#### 194 IL TORTO E'L DIRITTO

mi sei debitore. N. 78. Hor sei in ancor qui? Dante Par. 22. Tu sei in Ciel. Bocc. Fiam. L. 2. n. 27. Suo padre di cui tu sei bora pietoso. Pett. ne' Tri. Dimmi ti priego, se sei morta o viva? Viva son'to, e tu sei morta ancora? E Son. 234. E sei satto consorte. E ne' Son aggiunti. Anima dove sei? Gio: Vill. L. 6. cap. 92. Sei contro a me poco grato. E nella giunta. Tu sei slagello di Dio. Il Past. del 1586. Tu sei il compagno mio. A' quali esemplis si può aggiungere per ragione, una tal convenenza, di schifare l'equivocatione, tra Se, quando significa il latino si, quando vale per lo verbo Es.

Per lo Se, v'è che dire altres!, E prima, che così fi truova feritto moltifilme volte ne'medefimi libri, che hanno il Se', e il Sei. Poi, che i due testi di Dante, e del Past. dove fi legge Sei, in altri libri antichi, hanno, Se. Terzo, che il Boce. N. 65. (che il Geloso) havendo seritto poco avano due volte Se' poscia serisife cosi, Et Setti stato in casa a far la notte la quardia all'usicio. Dunque egli non pote voler dire Ti Se', ò Ti Sei, altrimenti non haurebbe raddoppia tala T, secondo la regola che di sopra si data al nu. xxx11. Mas come il Past. e Pier Cresc. serisfero Deti, per Ti Dei; e gli haurebbe seritto, Seti, per Ti Sei.

Questo è quanto truovo à dire per l'una parte, e per l'altra; e mi par tanto, che basti à non poterfi condannare, në il Se, në il Sei, avvegnache io usi quello, anzi che questo.

### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

D lee qui il Bartoli, non potersi trovar ragione, perche da' Testi si fosse scritto Sc., o coll' Apostroso, o sene fenza, in luogo di Sci, Verbo. E pur we ne son due così chiave, che una fu nota eziandio al Ruscelli, che non seppe molto in la della Lingua. La Prima è l'accennata nell' Osservazione al n. 32. cioè, che per tissuggir la languadezza di due vocali unite, s'è detto Ha', De', Fu', Udi, Cantai, Potci, e c. in luogo d' Hai, Dei, Fui, Udi, Cantai, Potci e così Sc' per Sci. La seconda, per sur disservaza dall'altro Sci, ove è numero. Fre supronendo inoltre il Barroli, che Sc' sosse romera di Sci, e non intera, com' altri voglino, i; portando esempli d'essiri suritto da Testi Sci intero, il primo che arreca del Nevell. Ant, si è, Tu sei stato. E non s'accorge, che avanti a parola che comincia da piu confonanti, delle quali la prima e s, non s'accorcia la Voce,

ma servoeli intera.

Se poi si fosse scritto Se, senza l' Apostrofo, come voce intera , o coll' Aposirofo , come tronca ; io truovo nel Eoccaccio del Salviati sempre Se' coll' Apostrofo: e particolarmente nella penultima Nov. v' è piu volte: e in un verso solo scrivesi, Ma tu se' giovane donna, e se' bella , e se' di gran parentado . Nel Memoriale del Pergamini lo letta questa distinzione , che Sei sta del Verjo ; Se' della Profa : ma segnata coll' Accento ( dic' egli ) e doveva dir, coll' Apolirofo. Qual distingion. non mi piace, ne è piaciuta a molti, postoche Se', e Sci truovansi, e in Ferjo, ein Profa: onde piuttofto direi, che nella fin del periodo, della claufota, dell' incifo, che chiamano, meglio farà scriver Sei, che Se': non ben. terminando una claufola, un periodo, con voce così tronca. Nel merzo poi, si possa scrivere, Se', e Sei: ma questa pin in componiments gravi; quella in Dialoghi, Novelle , Commedie . E così ho per lo piu offervato ne buoni Autori . Ed avend'io feritto sempre Se coll' Apostrofo , voglio oltre all' autorità arrecata, riferir due ragioni, Trans. N 2

- Light sob Goog

che mi hanno a cio mosso, non dette da altri, ne pensate qui dal Bartoli, per provare che Sc sia voce accorciata di Sci; la Prima, che sci ntuti i Verbi di qualmaque, mamiera, la seconda persona del presente del dimostrativo nel numero del meno, termina sempre in 1; perche questa sola antebbe a terminare in E, se la Se sosse voce intera i La Seconda, che mille, e mille volte da Poeti, s'è detto Sci in Rima: ne v'è stato ancora, chi abbia avvertito, che cio sia stato per sicenza poetica, d'accesserette un voce, d'una lettera, anti d'una sillaba. Se finalmente Paolo Beni nell'Antier, alla pag. 8. ebbe Sc per voce sozza, rancida, e brutta; a me non è partuta coi: come non mi son parute molte dell'altre, ch'egli annovera per tali.

# Delle parole disusate, e della Congiuntione E, & Ed.

LXXVIII. L E parole antiche, e i modi di dire, che fono già per nuovo ufo dimeffi, trovandoli ne' vecchi scrittori, come sante reliquie. dell'antichità, fi voglion mirare con veneratione, ma non toccarsi; ò almen si debbono havere come quelle tanto famofe ghiande del fecol d'oro Le qua' fuggendo tutto il mondo honora. Chi volesse oggidi comparire, in publico, col capuccio, ò col vajo di Messer Dante, belle risa che metterebbe di sè a tutto il popolo, che trarrebbe à vederlo, come già i Viniziani quell'Alberto Rè delle Fate ( ò chi che altro fi fosse ) unto di mele, coperto di penna matta. Altrettanto farcbbe, di chi comparito a dire, ò a scrivere in publico, s'empiesse tutto di parole, edi forme de gli Ennj, de Pacuvi della nostra lingua. E pur v' hà di quegli, che con istudio particolare ne fanno incetta, scegliendo. dal Vocabolario della Crusca, che ne ha ben di molte, poste-

postevi , come saviamente avvisano que' valenti huomini che il compilarono, non perche i moderni fcrivendo le adoprino, ma perche, leggendo gli antichi le intendano. E di questi, altri sono, che più vogliosamente s'appigliano alle più rancide, e barbogie, e da non ufarfi, se non se in iscena parlassimo col Re Enzo, ò nell'inferno col Thegghiajo, e col Farinata. Altri con più riferbo in iscegliere, adunano le non conosciute volgarmente, si come volgarmente usate, se non se alcune pochissime volte, ove elle danno qualche gratia, qualche forza, qualche convenevole verità al dire; ma da essi non solamente ricevute, ove elle vengon da sè, ma tirate dalla lungi, e mal grado che se ne habbiano, costrette à entrare dov'elle non vogliono, perche quivi non han buon luogo, e non vi fi adattano bene, il giudicio le ripugna,e l'orecchio à udirle si contorce, e ne mormora. E come questa và frà i generi delle pazzie, a chi l'hà, par effere il più toscanissimo Toscano che sia delle fonti alle foci dell' Arno : e chi fa professione di lingua, e vvole anzi il dir corrente, ma proprio, e netto, che un cotal' altro, che non hà il fuo bello nella fceltezza, e proprietà delle maniere, ma nella stravaganza delle parole, il mirano come i groffi di fantafia fanno gli Antipodi, i quali par loro che stiano stravolti, e col capo dov' essi tengono i piedi. Anzi, come quegli che torcevano il collo, piegando il capo in fu una ipalla, per così parere Aleffandro Magno, contrafacendolo etiandio in quel natural vitio ch'era suo proprio, fimilmente questi, se v'è alcun'error popolare, dove si parla più finamente Italiano; perche non manchi loro nulla à parer di quegli, sì prestamente sel prendono. Oltre à cio qualunque sia il genere del componimento in che scrivono, in tutti parlano una

medefima lingua, e così in una lettera famigliare, come in un panegirico, in un'affetto di spirito, come in una profana descrittione vogliono Danteggiare. E poco men che non istampino al margine una mano, hevente il dito steso verso quelle antiche, e stranie parole, che con isquisitissimo studio vanno incastrando nelle lor dicerie, come oggidi si sa delle croste de' marmi, Nero Orientale, Giallo antico, Mischio Africano, Porfido (ch'essi diran Profferito) e fimili altri, de'quali le vene, o fon vvote già da molti fecoli, o perdute. Chi potrà ò non isdegnare, ò non ridere, in udendo alcun di questi Antiquar), dire ( per tacer delle voci più disusate, e da non intenderne il fignificato, se non si porta lo Spirito di Mercurio interprete delle lingue, legato in un anello, e messo come pendente all' orecchio ) Chi non fà le piacimenta della divina massa, vopo è che vadia alle luogora dello scuro nabisso del Ninferno, e quivi colle dimonia pruovi le gastigamenta dovute alle sua peccata. lo non sò de gli altri; sò ben, che i natij, e savj Tofcani, fe ne riderebbono à cento bocche, fe cento ne havessero. Tanto più, che non poche volte avviene, di fentire una parola all' antica, e dopo esta un bar-. barifino alla moderna: effetto del cercare più lo strano che il proprio, l'infolito, che il regolato.

Quelto fuol'effer vitio di quegli che nati e creciuti in paefe, dove le lingue fono ò fipantate, ò groffe, ò florpie, imparano à ben parlare fa libri, e non han giudicio da cernervi il buono dal reo, e quel che fi è detro in un reinpo, da quel che fi vvol dire in un altro. Non che per ciò fi debba curar ranto di fervire all'orecchio, di quali che fiano gli uditori, che del tutto fi voglia aftenere da que leciu, e provati modi di dire, che il buon giudicio detta po-

terii

tersiadoperare: Peroche v'ha gente di favella tanto materiale, e rozza, che se odono una proprietà di verbo, ò una forma di dire non usata fra loro, se ne rifentono, come un Santo farebbe à una gran bestemmia, e la chiamano affettatione. Pur come ognuno à chi si parla, ha fino a un cotal segno, ragion di volere, che il parlar fia qual' egli possa intenderlo fenza interprete, e fenza havere à ogni quattro periodi ad aprire il Vocabolario della Crusca, che non è il libro da chiudere in un pugno (altrimenti il ragionare sarebbe, disse Plutarco, come la cena della Gru, e della Volpe d'Esopo, che tutta era per quel folo che la faceva ) egli fi vvole aftenere da quel le. parole, che non corrono a' nostri tempi: e simile dico ne' libri : e dove alcuna pur fe ne adoperi non costulata, si vegga, che l'altra comune, non era tanto propria, tanto vaga, tanto fonora, fe il componimento il richiede; ò conveniva ufarla per variare: in fine, che si è posta qui con ragione, non per mostrar di sapere più che gli altri: con quel grosso errore di certi, i quali, percioche Platone concedeva il rallegrarfi una volta l'anno, beendo alquanto più largamente, che l'ordinario d'ogni di, effi, per effere ogni di in questa maniera platonici, ogni di erano ubbriachi; ch è in propofito della lingua, ufar continuo quello, che sol certe poche volte, e non senza haverne ragione, e conceduto . Vive igitur, diffe Favorino appresio Gellio, moribus prateritis, loquere verbis prafentibus . Et Tanquam scopulum , sic fuge inauditum, atque infolens verbum.

Per ció anche convien fapere, che oltre alle parole de gli antichi autori, habbiam quello dell'ufo prefente. È mal per la lingua, fe peccato fosfe ogni parola, che non hà il conto di Dante, del Bocacei,

del Petrarca, de' Villani, di Crescentio, del Passavanti. Ma di questo scriveremo più distintamente in altro luogo da sè. Hor mi basti il dire, che io non farei di quegli, che volessero far segare per man del carnefice, come il Maestrato di Sparta, le due corde, che un valentissimo ceterista havea aggiunte alle fette della lira antica; non perche elle non rendessero l'armonia in miglior effere, più perfetta, ma fol, perche erano cofa nuova. Ne farei si ferupolofo come Tiberio ( quella fanta anima ) che havendo à nominare in Senato il Monopolio, perch'ella è voce Greca, e il latino non ha la propria rispondente, non s'ardì à farlo, fenza prima domandarne licenza a'Padri , Quod peregrino verbo uteretur . Credo , per quello, che Marcello Grammatico, in altra finile occafione gli havea denuntiato, che, Imperator civitatem Romanim dare poteft hominibus, verbis non poteft.

LXXIX. Hor per finire con qualche avvertimento particolare, eccovi un maestro di prima catedra in buona lingua, che v'obliga, a rimettere in ufo certe maniere dismesse contra il costante esempio de gli antichi ; i quali differo Sanza , e noi Leggiavamo, noi Salavamo, e Credavamo, e Havavamo, e Sedavamo, c. è Le in vece di La, e di Lo, parlandosi di cofa d'amendue i generi, Bocc. N. 11. Glie Le conto ( parla d' un fogno ) N. 42. Mostrandogliele effe , il lor lingvaggio apparò. N.43. Volle sapere come quivi arrivata foffe , La giovine glie Le contò . N. 49. Se io non glie Le porto, ( parla d' un Falcone. ) E d' una borfa, N. II L' un diceva che glie Le havea tagliata, &c. e simili di che son piene le scritture de' vecchi. Ma indarno è voler, come Diogene, entrare folo per la porta, onde tutti escono, e presumer, non tanto di rompere la calca, ma di voltarla indietro. Il mondo è fermo di voler dire, Senza, non Sanza, Leggervanto, Salivanto, èc. non Leggiavanto, Salavanto. e Gli Lo coató, Glie Lo portó, Glie La havea tagliara; ò come più leggiadramente diciamo, Glie l'ottoró, Glie'l portó, Gle l'havea tagliata;

non altramenre.

LXXX. Sopra la congiuntione Et; fono state, e durano tuttavia, contrarissime opinioni. Tutti i tetti de gli antichi maestri della lingua l' hanno infinite volre : pe folamente avanti a vocale, ma altresi a confonante : e ciò quafi continuo : e benche il proferirla riesca un non so che duro, nondimeno la maggiore, e miglior parte di quegli, che ad imiration de gli antichi hanno scritto regolatamente, non fi fono arditi à prendersi questa licenza, d'usare l'Epiù dolce, in vece dell' Et, innanzi à voce cominciata da confonante. Cosi andava il mondo, e cost andando credevafi non errare. Fin che improviso si è udita una voce, avvisante, che tornino addietro, che tutti son fuori di strada. Gli antichi non havere usato di scrivere Et, ma E, etiandio innanzi à vocale. E se tutte le stampe, antiche, e moderne ( fuor che fol certe riformate à questa regola ) hanno constantissimamente Et ; elle hanno tanti errori, quanti Et . E se gli stampatori hebbero tefti a penna copiati da gli originali de' propj autori? fu ignoranza de' copiatori, che non intefero quella cifera, con che si esprimeva l' E, ed essi la credettero Et . E se ella era non una cifera, equivoca, ma un E, e un T, formatiffimi quanto il fia l' Et, che hora. usiamo di scrivere? Chi ne vvol la risposta, si ferani qui ad aspettarla. A me convien passar'oltre per dire; che

Quanto all'uso dell'Et, egli oramai piu non fi

pone innanzi à parola cominciata da confonante. Coll'altre, è lecito adoperarlo, dove l'orecchio dice, ch'egli rende buon fuono : altrimenti, fi prende l'E; ò l'Ed, oggidi molto ufato: che per effer di fuono alquanto più pieno che l'E;, meglio flarà dove la vocale della parola feguente è di pieciolo; e debil fuono. Ne e molto da faticare provando, che il Boccacci non tfaffe queffo Ed (avvegnache una fampa moderna ven l'abbia metili, per entro quanti è piaciuto à chi v'ha pofta la mano) peroche l'ufo il fa buono, oltre che pur fi legge in altri autori del medefimo fecolo che il Boccacci

### OSSERVAZIONE DEL SIG.NICCOLO AMENTA.

Ontro a coloro che usan parole rancide, e viete, per parer Tosani, ove le formole son modernissime, e ticenziose; o che vogoliono imparar la lingua situ solo Vocabolario; e contra quei che si siante lecito cio che lor viene un talento, assani n'ho scritto in un de vaici Rapporti di Parnasso alla pag. 131. Ed a dispis della E avanti a Consonante, e della Ed avanti a Vocale, abbastanza altresi n'ho parlato, nella Lettera in dispis del Signor Lodevicantorio Mutatori, dalla pag. 215.

Per la Glicle, io noto la maliria del Bartoli, che, per far parer fin diferdante il Genere, el Numero del Pronome Le dal Genere, e dal Numero del Nome, col qual dee accordare; il jeparò dalla Particella, o fia Vice-pronome Glic: e non diffe come il Bembo, il Caficivaro, il Salviati, ed altri, che Glic, rapprefentando il terzo cafo, coi di mafebio, come di femmina, folamente nel numero del meno, cioè A lui, A lei, consionto a Le, che il quarto cafo rapprefentaffe eziandio, così di cofama mafebite, come femminile, e come femminile, come con di cofamente of folico come femminile, e come femminile, e come femminile, e come femminile, come femminile, e mallunque numero, folico come come con minile e en qualunque numero, folico come femminile, e en qualunque numero, folico come come come con come come come con control con control con control come con control contr

indeclinabile; e si dicesse; Portò il falcone, o i falconi al Soldano, o alla Soldana, e Gliele presentò: Portò l'Aquila, o l'Aquile al Re, o alla Reina . e Gliele dono : e c. E cosi sempre, specialmente il Boccaccio nel Decamerone almen cencinquanta volte . Ma jeriffe, che'l Boccaccio fieffo (per fuene abborrir la memoria ) ferife, Le Falcone, Le Falconi, in luogo di Lo Falcone, Li Falconi: che non sognossi di dire alcuno . Quasi nella. steffa maniera Vital Papazzoni,nel principio della Prima parte dell' Ampliazione della Lingua volgare, ma meglio affii del Bartoli, quantunque molto prima di lui, diffe; Rimoviamo quella particella che fignifica A lui, o A lei , o A loro (prendendo abbaglio in quest'ultimo Pronome, non rappresentando mai Glie il numero del piu, come s'è detto ) la quale è Glie ; non diremo noi, Fecilo, Diffilo, Scriffila, Contaili, Mostrollo, Mostrerolli, Dirollo, e c. certo si, perciocche quel fine Lo, La, Li, viene a fignificare la cofa patiente, detta, o scritta, fatta, e fimile: ne in contrario fi può addurre ragione alcuna vera. Ed esfendo questo verissimo senza Glie, quando per Lui, o per Lei, convien che fi agginnga, e dire Glielo diffi, Gliela feci, o fei, Glieli fernii, come verli, e fimili, e non Gliele, dove non è fighificata la cola patiente, se non quando di femine nel numero del più il ragiona, o serive; e chi altramente fa, ficcome presso a' Latini, seria discordanza di genere, secondo i Grammatici, o di genere, è di numero; perche non ischifare anco questa discordanza nella favella nostra ? e fare il parlar convenevole, significando la cofa patiente con quel generé che si de' fignificare ? Ma fatto fla, che Glie ba da flare unito a Le, per sormare un doppio Pronome indeclinabile, nella maniera che abbiam desto. Edecoli, per far vedere ancore una mostruosa discordanza y se'l Bartoli ferife tai Parti-

ticelle maliziosamente separate, cioè Glic le, voll'egli fingerle, presupporle, separate. Il che vaglia ancora per risposta a quanto dice su cio Paolo Beni nell' Anticrufea : e'l Signor Giovambatista Stronge nelle Offervazioni intorno al parlare, e seriver Toscano, de quali il Primo con insopportabile arroganza , trattar volle , prima il Boccaccio , e poi tutti i Signori Accademici Fiorentini , da canti fomari ; quand' egli parlando di questo Gliele, oltre all' aver pigliato, come'l Papazzoni Glie, per A loro, non sappiend' egli che cosa foffe Articolo , e Pronome , vvol , che Gliele fia Articolo : e Articoli presuppose i Pronomi anteposti a' Verbi, La richiese , Lo icherni , Gli riprese , o posposti in. Richiescla, Schernillo, Ripresegli: come nella pag. 88. e 89. Il che ben' avverti Orlando Pefcetti alla. pag. 78. c 79. della Risposta al Beni, e rinfacciogliele. Il Secondo nella pag-47. chiamò Gliele, Pazza bestia, per effer mafchio, e femmina, e del numero del piu . Ma le configlia usar Glielo, Gliela, Glieli, o pure il Gnene; meglio è dire, per mio avviso, Gliele, imitando il Loccaccio, che Gnene, mitando la plebe di Firenze.

Londe sa derivato di nsar si stato Pronome indeclinabile, mi sono sudicio piu volte di rinvenire, me altro da per me bo pouto pensare, se non se, per usasi di Tessinulo siesso modo appunto, e nello siesso si similato. Glience; e qualche volta imitando la plebe Ginene, e di dive, setoma gli esempli di sopra, E Gliene presento; e situa dono. Di che oltre a gli esempli che son nella Crasca, ne sa ben chiava praova que! che dice il Boccarcio nella pond. Nov. cioè, E se la Re Cristiani son cost satti Reverso di se, chente costui è cavaliere, il Soldino di Babilonia non ha luogo d'aspettarne pur uno, nonche tanti per addosso Andargliene, e e. Le perchè Gliene pao spesso avere altri significati, come,

ognum

cenun puo considerare, perciò mutaronlo , e lo serisser sempre Glicle, invariabile, com' è Gliene, o Gnene, per A lui quello, o quella, o quelli, o quelle: A lei Ouello, Ouella, Quelli, Quelle.

Ma giacche molti de' buoni Scrittori ferivon Glielo , Gliela , Glieli ; loderei molto chi ufaffe fempre, Gliel, dove fi puo , non Glie'l come ferive il Bartoli, offinato nel separare, per l'accennato fine, l'un Pronome , o l'icepronome , dall' altro . Ne biafimerci chi feri-

veffe Glielo , Gliela , Glieli.

Intorno a Sanza, Credavamo, Leggiavamo, e ad altre voci disusate; io non niego che nel Decamerone se ne truovin parecebie: ma doveva il Bartoli avvertire, che'l Bocc. fleffo, nel Procmio della 4. Gior. feriffe, Il che affai manifetto puo apparire, a chi le prefenti Novellette riguarda, le quali non folamente in-Fiorentin volgare, ed in profa scritte per me sono, e fenza titolo, ma ancora in iftilo humilifimo, e ri-

nicflo, quanto il più fi poflono.

Sicche feriffe in molte delle Novelle , fecondo parlava la plebe di Firenze: ed offervando, come diceft, il costume, fe parlar Calandrino, la Ciciliana, Compar Pietro , Peronella , Gianni Lotteringhi , Tofano , Bentivegna del Mazzo, ed altri simili , da quelle persone che erano . Il che fcioccamente non s' è da molti avvertito , ne s'avvertisce tuttavia: e scrivendo di Scienze, di Storie , in Ragion civile , ed in altre cofe di rilev) , cercano studiosillimamente imitare il parlar del Boccaccio nell: Novella della Belcolore , dove il Boccaccio , a mio giudizio, più che in ogni altra Novella, imità il parlar che facevafi , e faffi oggiciorno in Mercato vecchio a Firenze . Anzi dico di vantaggio , efferms accaduto , the un gran barbafforo volletre, o quattro delle mie. Commedie , per volermi imitare (diceva egli) nell' ariugar che doveva fare in luogo sagro, su cosa la piu sagra che abbiamo. Ne su bassante a vimnovavso da così sciocco e bestitat pensievo; il direst io piu volte da senno, che esti en matto da legare. E non mosto prima mi era io trovato nella piu bella, e magnisca delle nestre Chirse, a sentirne un' altro, che avendo lodato il Glorioso Patriarca S. Giuseppe; nella sine, e nel più bello della Sagra ducevia, parlando con San Giuseppe già trapassato, a da godeve la beatitudine eterna, per voler sare il Eoccaccevose; non so se con più inssipiedeza, o bassi cara disco vi saccia il buon pro di tante glorre.

## Ciascheduno .

LXXXI. Clafchedano, è ributtato da alcuni, percioche, dicono, il Boccaccio mai non ufandolo il ripruovo, e fempre ferifie Ciafcuno. Nondimeno ella è voce buona, adoperata più volte dia-Dante, e dal Paffav. e da altri del buon fecolo. Ne è vero chi ella non fi truovi nel Bocc, fe non da chi non ve la cerca. Vegganfi le N. 1, 46, 55, 98. e 100. e il Lab.numer.103,148,346. &c. degli altri, baffi dire, che gli Ammacfiramenti degli Antichi, purgatifita lingua, l'ufano quafi continuo.

# OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

L Bembo nel lib. 3. delle Profe alla pag. 110. nella ... nuova edizione, diffe, Glacuno, che fi dice ancora Ciafcheduno, anticamente Catuno fi diffe. Ne in eto ebbe che opporgli il Caflelvatro. Quafi le flegie parole travovanfi feritte dal Pergammi. Il Savviati nel lib. 1. del Nome, nella fine del C.6. al Vol.2. dice, Stanno alle volte tra i Partitivi, Qualche, Giafchedano, e Ciafenno. In modo.

modo che nomina prima Ciascheduno di Ciascuno: peravuentura; perche Ciascuno è voce accorciata di Ciascheduno, come mostra il Menagio nelle Orig. Ital. Il Buommattei nel Cap.o. del tratt.undecimo , fra' Pronomi che mancan del plurale, mette Ciascuno, e Ciascheduno : e così Ciascuna, Ciascheduna : ed in cio mi par che dica bene, quantunque il Salviati nel cit.luogo, e'l Mambelli nelle Particelle, al num. 8. del cap. 49. portin qualebe esempio, d'effersi detto nel numero del più Ciascuni, Ciaschedune, Ciascune, Ciascheduni ; perche non son da imitarsi , ne leggonsi nel Decamerone . Il Ruscelli ne' Comentari a car. 140. Evvi il Pronome Ciascuno, e Ciascheduno; ma questo è solo delle prose: ed il primo delle profe, e del verso . E mi pare altresi che ben dica. il Mambelli nel cit. C. 49. registra prima Ciascheduno, con tanti esempli del Boccaccio, che Ciascuno. Sicche quai furon eli Autori da' quali il Bartoli dice effere stato ributtato il Pronome Ciascheduno, come non usato dal Boccaccio ? Ben fi vede , come altrove ho detto , ch' egli finge molte cose ne' libri de' Gramatici, per censurarle, quando, a dir vero, non vi fono.

Per tutto, Avverbio, e Nome, Salvo, Salvo che, e Salvo fe.

LXXXII. Der tutto, non ci vogliono dar licenzadi ufarlo, fuorche in forma d'avverbie: talche non possiam dire, per tutta Roma, Per tutta la terra, o simili: ma soi Per tutto Roma, Per tutto la terra, occ. Cost certi hanno ad assai meno sare una regola, che alla terra un sungo. Egsi vi e delle volte assai più di cento ne buoni territori; Bocc. N. 39. Per tutta la contrada G. Vill. L. 7.0.44. Per tutta la abrissianica cap. 50. Per tutta la nostra cittide. Lett. c.

113. Andò per Tutta la terra. L. 12. c. 52. Per tutta Josana, cap.83. Alla Tana, e Trabifonda, e per tutti quei pagli. M. Vill. L. 1. cap.8. Piuvicarono lo fludio per Tutta Italia. L. 2. cap.25. Per tutta la loro riviera. Crefe. L. 1. cap.6. Per tutta la corte. Dante Purg. Per tutta Europa. È per non andar per tutto aggirando; se dieci volte si truova Per tutto à maniera d'avverbio, si truova cinquanta aggettivo, e accordato. E ancor da questo si vede, quanto sia da sidarsi di certi, che han.

LXXXIII. Con la medefima varietà d'avverbio, e d'aggettivo fi cufata la voce Salvo, e Salvo, e c. C. Vill. L. 11. cap. 1. Salvo vna pila. E quivi appreffoi Salvo due pile. E c. 25. 59. 81. &c. Salvo la rocca. E c. 38. Salvo la fortezza. E L. 9. C. 189. Salvo le perfone. G. Vill. L. 11. cap. 6. c. 18. &c. Salve le perfone. E il fimile con ogni altra voce, in amenduci generi,

formate regole univerfali fu quel che hanno offerva-

to in quattro carte d'un Autor folo.

e i numeri.

Vvoli ancora avvertire fopra questa medesima voce, salvo, che usandola avverbio, ella si può met ter fola, è accompagnata da Che, è da Se. G. Vill. L. S. e. 35. Salvo, volca ester libera di potere adorare, cr. L. 9. e. 46. Salvo da quella parte, &c. L. 11. c. 84. Ficario dello imperio, Salvo in Italia. M.Vill. L. 3. cap. 99. Salvo coloro, di cui s'era sidato. E col Che nel medismo significato. Gio Vill. Salvo che un fol ponte. L. 4. cap. 12. Salvo Che ne ba in Bologna. E col Se dove si adopera conditionalmente. Boccae. Nov. 17. A niuna pressona manifessiglioro si fosfero, salvo se in parte si tronagiro, dove anno manifesto alla lor liberta conoscessoro. N. 100. Non la Lastiar per modo, che le bessie, e gli uecestili salitorono, Salvo se essimo in comandasse.

### OSSERV AZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

T Gli è vero che'l Castelvetro alla pag. 123.è 124.dell' L' ultima impression di Napoli, disse, che Pertutto, Intutto, siano Avverbj: e che 'l Salviati nella Partic. 1. del c. 1. al lib. 3. scriffe ben dirsi, Io sono stato per tutto Roma: Io ho guardato per tutto la strada: Io ho cerco per tutto la casa : matutti e due vollero dire . che . ove la Per è unita al Tutto; o pur si considera come unita a fare una voce sola; sia Avverbio, e possa dirsi, se ben paja discordante, lo ho guardato per tutto la strada. Non già differo che Tutto Nome, non possa variarsi accanto alla Per, o alla In , in modo che non si possa dire', Per tutte le strade, Per tutti i canti, Per tutta Roma: Se'l medesimo Salviati nel suo Decamerone aveva scritto nella Nov.9.della 4.Gior.La mattina seguente su saputo per tutta la contrada, senza notare nella varietà de' Testi, che in altro Decamerone si legga altrimenti; come Domine volevà metter la regola che dice il Bartoli? Adunque il Bartoli non bene intendendo fempre motteggia, sempre rimbrotta.

Così Salvo, ove si considera per Avverbio, non si varia; ma considerandosi come Nome, si varia come i

Nomi, per Generi, e per Nameri.

Dell'I doppio, in fine d'alcuni Preteriti, e d'alcuni Nomi.

LXXXIV. L'A terminatione propria, della prima persona de' verbi della quarta maniera nel preterito, insegnano alcuni, chella e d'un semplice I, eche des serversi so Udi, lo Senti so Fuggi, &c. einon altramente, avvegnache ella saccia una pericolosa equivocatione con la terza perso

na del medesimo tempo. Altri vogliono, che l'uso sia di finire i verbi di quella maniera, e tempo, in un semplice I, dove riguardando alla ragione dourebbon finirsi in due, e seriversi, so Udij, Sentij, singgij. In pruova di che io recherò due testi di Dante, colà ove disse. Purg. 17. Sentimi presso quassi un mover d'ala, e Par. 3. Dal mondo per seguir la giorinetta suggimi. Hor se la natural terminatione sosse un solo l, dovea raddoppiarsi la M., e Seriversi Sentimmi, e Fuggimmi, secondo la regola, che innanzi se n'è data.

Quanto poi all'ulo; egli non è in possesso d'un'I, folo, si che ne habbia fatto legge; eschiussine i due. Partij, e Sentij sono di Dante Ins. 22. e Purg. 21. nè vi si può leggere altramente, perochè il primo è rima di Desij, e Rij, l'altro di Pij, e Invij. Bocc. Lab. num. 54. Dico, che com'io queste parole dello spirito Mij, conoscendo il mio pericolo, e la benignità del mandatore: io mi Sentij venire nell'animo, & c. Similmente nell' Introd. e N. 5. 23. 41. 45. & c. e nel Lab. n. 83. e nella Fiam. L. 1. nu. 19. e 31. Schernij, Sentij, e così altri in gran numero.

Il medefino dubbio del femplice, ò doppio I, può nascere nella formatione delle seconde persone di qualunque maniera di que verbi, che hanno la prima lor voce in lo: Cambio, Sconcio, Vario, &c. E mi par possa dirsi, che se quell' 10 sinale, sono due sillabe, le seconde voci richieggano, ò ammetrano due I, lo Vario, Tu Varii, lo allevio, Tu Allevii, lo Spatio, Tu Spatii, Se e una sola, in un folo I, si sinicono. Io Acconcio, Tu Acconci, Io Cambio, Tu Cambi, lo Compio, Tu Compi, &c.

Alla medefima firettezza d'un folo I, finale, un cert'altro ha voluto, che foggiacciano nel numero

maggiore i nomi, ò fiano aggettivi, ò fustantivi, che nel primo caso singolare finiscono in IO. Misterio, Diluvio, Studio, Dubbio, che i Misteri, non Misterij, Diluvi, non Diluvij, &c. vvol che fi dica. Ma di volerlo, così univerfalmente, come infegna, non ha veramente ragione . Incendij , Desiderij, Micidit, Naufragij, Spatij, Varij, Contrarij, Rimedij, e cost fatti altri s'incontrano in ottimi testi, che lungo sarebbe trascrivere. Non che non si possa dire altrettanto bene ( ed io ho preso à scriver cosi, perche mi và più al verso.) Incendj, Desiderj, &c. ove non ne siegua equivocatione, con dubbio, se siano nomi, ò verbi : che in tal caso parrà più ragionevole usargli stesi, e interi. Si come ancora, non mi pare, che siano da finirsi in due I, quei nomi, che nel primo caso del fingolare, hanno l'IO finale d'una fillaba fola, come Vecchio, Cerchio, Configlio, Empio, Ufcio, Dubbio, Scoglio, Specchio, &c. ne scriverei come M. Vil. I. '9. cap. 15. Occhij, ma come il Boccaccio. Nou. 81. Varij Dubbi, e così de gli altri. Quei nomi poi, che han l'accento posato su l'I', immediatamente vicino all'O finale, nel numero fingolare, certo è, che nel plurale non voglion finire altramente, che in doppio I, Cosi Natio, Restio, Desio, Mormorio, Oblio,&c. ci danno Natij, Reslij, &c. E simile, i nomi di sol due sillabe, come Rio, Pio, Dio, &c.che diventano Rii, Pii, Dii, &c.

## OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

Dell'I creduto doppio, e Consonante; dell'I lungo de Latini; dell'I sottile, del liquido, del raccolto, del circonstesso, non solamente nel sine de Preteriti de' Verbi, e de' Nomi; ma per mezzo a molte voci;

#### IL TORTO E'L DIRITTO

e perche s' usaffe l' I lungo; ne lo diffusamente scritto, non ha guari; nella Lettera in disest del Signor Maratori, dalla nga 245. Dove ho rispolto, così al Bartoli, e in questo luogo, e in altri dell'Ortograssa; come a quanti Gramatici hanno scritto sin ora: mintenendo con più falde ragioni; non doversi usare tal' lungo; quantunque sia inevitabile nelle stampe per l'uso continuo de gli stampatori: come avvertiscono astresi i signori Accadencie si Porentini; in partando dell' I.

Semo, Havemo, Dovemo, e simili, se siano ben terminati.

LXXXV. L A terminatione in Emo, nel dimostra-tivo presente de' verbi della seconda maniera, non è della lingua, dice il Bembo, ancorche il Petrarca, e'l Boccacci l'usassero, in Havemo, e Semo. Un'altro l'intitola terminatione Lombarda. Miracolo, se non verrà anche un terzo, che per farla parere più peregrina, ne tragga l'origine fin di Castiglia; dove dicono Nos otros, Semos, Havemos, Pademos. Ma se è lecito dir sua ragion sotto voce, ò almen fra se medefimo : io domando, perche una tale sia maniera di dir Toscano, che le bisogna; Ha per ella avventura à paffar per Concilio, ò definir fi per Bolla ? L'usarono tutti i maestri della lingua, da che v'è memoria che si parli Italiano. Dante nelle prose del Conu. che scrisse dopo la Commedia, continuo adopera, Semo, Haveigo, Vedemo, Volemo, Dovemo, ed etiandio Vivemo, Conoscemo, &c. che sono verbi della terza maniera. Giovanni, e Matteo Villani ne fono pieni. Pier Crefc. l' ha delle volte affai, &c. Hor che le manca ad effere terminatione Toscana? Se non se per av ventura, il formarsi ella, come

ne pare a' Grammatici, dall'infinito del verbo, mutato Re in Mo (Dovere, Dovemo, ) non dalla seconda persona del suo singolare, aggiuntole Amo (Ami, Amiamo . ) Ma ciò punto non vale a provar che questa sia formatione legittima, e quella bastarda: che cotali regole, non han prodotta la lingua, ma fe le han pensate i Grammatici, per insegnarla . Oltre che ben sappiamo, che più communemente usata è la terminatione in Amo, che in Emo, ma fe l'una fia nata prima dell'altra, e se l'una in Toscana, e l'altra altrove si cerchin le cronache della division delle lingue fotto Babel, per fino a'nostri dì, egli non vi si troverà. Non vò io dir che si lasci per questa, come fe Dante nel sopradetto Convivio, quasi del tutto l'ordinaria rerminatione di Siamo, Habbiamo, Vogliamo,&c. ma ove ci torni meglio alcuna volta scrivere Havemo, Semo, e Dovemo, che sono i più usati ( e tal luogo vi può essere dove questa terminatione fuoni all'orecchio più dolcemente, che l'altra ) crediam certo, ch'egli è ottimamente detto. E fiaci cotal terminatione venuta di Calecut, non che di Lombardia, ella, alla più trista, è per privilegio, se non per nascimento Toscana.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

Mon abbian mai detto concordemente tutti i buoni Autori di Lingua, che Semo, Avemo, Sentimo, e così Amamo, Canramo, e c. non son voci Toscene: non sian tenute per iscorrezzioni quelle poche volte, che si truovano in qualche Testo, ove a migliaja leggonisti Amiamo, Abbiamo, Siamo, Sentiamo, e così in sutt' altri Verbi di qualunque maniera; pure è cetto, che tal prima persona nel numero del viu del Presente dimo-

strativo, si compone della seconda del numero del meno del medesimo tempo, e della giunta d'Amo. Onde da. Ami, Canti, Vedi, Godi, Leggi, Sciogli, Senti, Dormi, se ne fanno Amianto, Cantiamo, Vediamo, Godiamo, Leggiamo, Sciogliamo, Sentiamo, Dormiamo. E quantunque s'incontri qualche ticciola varietà ne Verbi irregolari, o anomali , che dicono ; nientedimeno tutti escono in Jamo , in quella Persona . Di che tratta . affai diffusamente il Cinonio ne'Verbi al cap. 3. e così tuttigli altri. Non so per tanto, come si fosse posto a dire il Bartoli, che Avemo, Semo, Dovemo, sian piu usate : ne come avesse avute le orecchie, giacche dice, Sonar talora piu dolcemente, Avemo, Semo, Dovemo, che Abbiamo, Siamo, Dobbiamo E pare è certissimo ancora, che'n questa persona, troncasi soventemente per leggiadria l' a finale, restando la voce terminata in una delle quattro Liquide , ch' è M : dicendosi Abbiam fatto , Siam venuti , Dobbiam venire, Abbiam detto, Siam fatti, Dobbiam fare: E così, Sentiam cantare, Udiam parlare, Amiam costantemente, Parliam poco : ed infinite cose simili . Or come (torno a dire ) ebbe gli orecehi il Bartoli , che stimò rendessero miglior suono, Avem satto, Sem venuti, Dovem venire, Avem detto , Sem fatti, Dovem fare, Sentim cantare, Udim parlare, Amam costantemente, Parlam poco ? Ove e mia opinione, che se per altro non foffe, per questo solamente, foffero state giudicate non Tofcane, Amamo, Dovemo, Semo, Sentino , e c. E.4 chi mai puo parer bello il dire Amamci, Vedemci, Leggemlo, Sentimlo, e così in altre infinite simili ; in luogo di Amiamci , Vediamci , Leggiamlo, Sentiamlo: 4 piu leggiadramente, Amianci, Vedianci, Leggianlo, Sentianlo ?

Disser alcuni per disendersi d'avere scritto come 'l Bartoli Avemo, Semo, Dovemo, che tal Prima persona

del

del plurale, non si forma dalla Seconda del singolare, ma dall'Infinito, mutandosi la sillaba finale Re in Mo: e da Amare, Vedere, Leggere, Sentire, fe ne facciano Amamo, Vedemo, Leggemo, Sentimo. Al che potendo risponder piu cose , per far vedere, che così non sia , dico per ora ; perche eglino col Bartoli scriffero Pentianci , Partianci , Finianla , e tante sì fatte ne' Verbi della quarta maniera, formando tal persona dalla seconda del singolare, com' abbiam detto ; e non differo Pentinci , Partinci, Fininla, formando la medesima persona da gl' Infiniti Pentire, Partire, Finire ? E poi oftinatamente voglion dire Avemo, Semo, Dovemo ? Adunque scrissero Avemo , Semo, Dovemo, per non saper che dovevasi dire Abbiamo , Siamo , Dobbiamo : e trovandosi aver così scritto, han voluto pertinacemente difender l'errore con mille arzigogoli.

1 Participi preteriti , retti da Havere , e da Esfere, come s'accordin col nome.

LXXXVI. Q Vesto è un Laberinto, di cui è paruto ad alcuni, che non possa ulciris, senza sar cento miglia, girando, e avvolgendosi dentro uno spatio di cento passi, e ciò perche appena si può mettere avanti un piè, che non si dia di petto in un qualche verbo, per cui bisogni torcere, e voltare, sacendo nuova regola, o alla vecchia regola una nuova eccertione.

I Participi preteriti, dicono ( che fol di questi parliamo) ò si guidano col verbo Havere, ò con l'Effere, questi à una maniera, questi à un'altra finiscono; e le maniere del finire, sono, ò semplicaemos in O, senza niun risguardo à genere di persona, ò numero di cose; ò come aggettivi, che prendono la

0.4

qualità del genere, e la quantità del numero, e loro regolatamente si adattano. Benche non tutti a un medefimo modo, come più avanti vedremo.

I Participi preteriti guidati dal verbo Hayere, vogliono, che s'accordino, non con l'havente, ma con la cosa havvta, e da lei prendano la terminatione, secondo il genere, e'l numero : come à dire, San Giovanni Ha Scritta l'Apocalisse: S. Paolo Ha scritte quattordici lettere: San Luca Ha scritti gli Attide gli Apostoli. Così dicono haver usato il Boccacci, e che dove parlò altramente, hebbe l'occhio à fei diverse maniere di collocare i Participi, le quali per non iscriverle, non me le raccordo. Si perche il Bocc. se ben fosse l'ottimo, e havesse usati i participi con quelle tante riflessioni; che certo mai non gli vennero in capo, non però è l'unico regolatore del ben parlare, e scrivere Italiano: talche non si possa altramente da quel ch'egli usò : e si ancora, perche le sopradette eccettioni, si sono formate, su due, ò tre soli esempi del Decamerone, co' quali si è fatta regola univerfale: e il peggio è che percioche v'ha molti altri testi del Boccacci medesimo in contrario, il valente offervatore tagliò à tutti infieme la gola, dicendo, che sono restimonij falsi, e da non udire in giudicio contra lui, perochè fono scorrettioni di scrittori , ò falli di stampe non emendate.

Che fe i Participi fi guidan coll'Effere, ò fi trág. gon da verbi Transitivi, o da Intransitivi, e sono adoperati, o in profa, o in verso: e secondo questi vari modi, variamente s'accordano. Il come si vedrà · de gli esempi, che qui appresso daremo, contrar ij alle for regole, più tofto che dalle for regole, con-

grarie a gli esempi de' buoni scrittori.

Hor cominciando da' Participi preteriti, che si guiguidano col verbo Havere, egli si son più communemente accordati in genere, e in numero con la cosanavua. Come à dire. Bocc. N. 49. In essai cose, dice Federigo Alberighi, m'è reputata La Fortuna contravià. N.41. Essi (gl'Iddi) ) Hamno dalla tua Virtu Fointa più Certa espertinaza. Nov. 51. Haveva sa luna Perduti è Ragoi suoi. N. 23. Carissimi giovani, su vosta usanza Vi può Haver renduti certi. Nov. 26. Le quali (ambasciate) io Hotute da lei Risapute, & ella Ha Fatte le risposte, secondo che, & e.E. simili in ogni altra maniera di genere, e numero.

Nondimeño d'finire questa forte di participio in O, maschio, o semina che sia l'havene, e la cosa havuta, ctiandio se in numero plurale, ha insi gran molitudine esempj, che l'haverli piu communemente accordati, sembra anzi fatto per un certo natural correre della penna, che per offervatione di regolaze veggansi, de'mille restiche se ne possono allegare d'ogni autor del buon secolo, questi pochi che sieguono, e basteranno, spero, à dimostrare, che noa sono a come altri vorrebbe, eccettioni, ma libera facoltà d'usar così questo modo à cui piace, come l'altros fulvo se il sarlo offendesse. Porecchio, con qualche durezza, ò generasse altri udubio, e ambiguità, onde il sento ruscisse me chiaro.

E prima, quanto al genere. Il Boccae. che N. 41. diffe, Lissimato, Ogni cosa opportuna bavendo Appressata, disse anche Nov. 15. Conse haurò loro Ogni cosa Dato. E cosa del participio Fatto. G. Vill. L. 1. c. 12. stavent fatta loro onta. Il medefino L. 8. cap. 89. staven fatta ognera: . Il Bocc. dove il participio Fatto è pollo in vece del verbo anrecedente, usò di sinirlo in O. Così leggiamo, Nov. 32. Pensò di trovare altra maniera che Fatto, cioè trovata, non bavea. N. 84. Es Ecco venir



## 218 IL TORTO E'L DIRITTO

Fortarrigo, il quale, per torre i panni, come Fatto, cioè tolti, havea i denari; E fopra cio, fi è ferma da chi l'offervo il primo, regola univerfale, che dove, Fatto, flà in vece del verbo, non fi accordi con la cosa, ma fi termini in O. Pur Gio: Vill.L. 7. c. 104. disse Andò sopra il Rè d' Araona con più potenza, che

mai sue anteceffore havesse Fatta. . Il medefimo Offervatore vvole, che dove il Participio và innanzi all'infinito, egli sempre si termini in O , Boccac. N. 1. Molte fiate have a defiderato d'Havere cotali insalatuzze (benche qui per avventura sia altra ragione, cioc la particella frà l participio, e'l verbo: come Nov. 76. Non havendo Bruno ancora compiuto di darle, &c. Nov. 33. Contenti d'Haver con ingeoni Saputo Schernire l'avaritia di Calandrino ) Gio: Vill. L. 8. cap. 91. La quinta cosa , che s'havea Fatto Promettere . M. Vill. L. 1. cap. 14. Havendo Fatto Armare una fottile galea . Pur il inedefimo Boccacci diffe Nov. 17. Alla quale parecchi anni , a guisa di sorda ,e mutola era Convenuta Vivere . Nov. 31. Prol. Quanta a me non è ancora Paruta vedere alcuna cosa così bella . E se diran che qui il Participio è guidato dall'Effere, non dall' Havere, onde converrà loro far nuova regola, ecco G. Vill. L. 8. c. 7. Si diffe, che Haveano Fatta Tagliar la testa à M. Betto. M. Vill. L. 4. ca. 36. Il Papa non v'interpose come Haurebbe Potuta la sua autorità. Ma fenza attendere alle altrui regole, ne offervare i misterj, che di lor fantasia van facendo, quando il medefimo verbo del participio fi foggiunge, d il verbo, e il nome pajono una cosa medesima, ò se altro è venuto loro in mente di scrivere, poniam qui altri esempi di vari participi discordanti in genere con l'havuto.

N. Ant. 3. Ha Rifiutate la nobile Città di Giadre. N.66, N. 66. Io ho Veduto Cofa, che mi dispiace. N. 80. quando

hebbero Rifatto Troja.

Bocc.Nov.27. Ne havendo havuto in quello (convio) Coji Alcuna altro che laudevole. N. 11. Havendo ella
Avanzato Etil, & N. N. 42. Ho alla 11. Havendo ella
Avanzato Etil, & N. N. 42. Ho alla maniera. che tenete
nelle vostre battaglie Posto Mente. Novell. 77. Cot quale
ho Dato via al tuo desiderio. Enclla stessa. Se lo solare
spanto bavesse Nigromantia. Nov.73. Donne, specioche mi
pare che Trafitto vibabbia la Severità. N. 94. Assai ve n'
erano, che lei baverebbon Detto, Colei, ch' ella era. Ei ann.
16.11.2. Zessiro avea. l'impetuosa Guerra di Borca Posso in
pace; e num. 18. A chi m'ha Detto alcuna cosa, & c.

G. Vill. L. 7. c.27, I quali have ano Seguito La Cacade Procenzali. cap. 68. Dopoiche non have a Voluto la Terra u patti. L. 8. c. 64. Ouella materia hi Havuno fua fine. c. 37. Parendogli, che i grandi haveffero Peefo Forza. c. 100. Diffeli che la Terra i hauvelbe Havuno per forza. L. 10. c. 66. Ni havemo Fatto memoria, c. c.

M. Vill. L. 1. c. 55. Parendo al Papa baver Perduto la Signoria di Romagna. c. 93. A cui Signori haveano Commefo la Bifogna. L. 2. cap. 8. Non bavendo prima Annungiato la Guerra. c. 50 Gli bavea Tolto la Recaa. L. 3. c. 101. Havea Rabellato Verona. c. 60, Havendo Fatto gran Vergogna a' Viniziani. L. 6. c. 24. ll Rè Giovanni di Francia, bavea Renduto pace al Re di Navarra, e Perdonatogli la morte del Conefiabole, Ce. Ez effendo loro Commefo dal Rè la provisione, cre.

Dante Inf. 9. Quella voglia, &c. che più volte s'hd Crefeiuto Doglia. Inf. 24. Veggendo il mondo haver Cangiato Faccia. Crefc. L. 1. c. 10. Quando hauranno

Prejo Similirudine .

Petr. Canz. 1. Di quella fronde, Di che Sperato havea già la Corona. Canz. 16. Al corpo fino ha Procarato Scabbia. Canz. 40. Ad uno feoglio havem. Rotto la NaNave · Canz. 47. Come Dio , c Natura haurebbon Messo In un euor giovanil tanta Firtute · Son. 89. Haurebbe a Giove nel maggior furore Tolto l'Arme di mano , e l'Ira Morta.

Detto della discordanza dal genere, siegue à di-

re dell' altra dal numero.

N. Ant. 3. Ha preso li Marchi . Nov. 65. I Dieci tornesi d'oro, che il Rè v havea Fatto mettere. Nov. 83. Li havea Imbolato Ciriegie. Bocc. N. 93. Iddio gli Occhi m'hà Aperto dell'intelletto . Nov. 98. Se non havessi in quella Conosciuto Cose , che, &c. Fiam. L. 1. n. 3. Il cibo, il fonno , i licti tempi , &c. hanno da me Tolto via. G. Vill. L. 1. C. 12. Havea fatto loro onta, e Volutoli prendere . L. 8. c. 56. Con un bastone haurebbe Atteso due a Cavallo . M. Vill. L. 1. c. 89. Sentendo che la fua gente bavea Sconfitto i Baroni del Rè . L. 4. c. 78. Hanno Lasciato nelle Città Vicari Imperiali. cap. 85. Gli Ambasciadori del Comune d'Arezzo, havendo Sostenuto Molte battaglie . E quivi appresso : E havendo oli Ambaseiadori Convintogli per ragione . L. 11. C. 3. Che prima felici auguri non haveffono Cerco, e Veduti. Crefc. L. 9. cap. 65. Quelle cofe , che hò Potuto con verità fapere, bo Meffo in iferitto . Petr. Son. 136. Io , che tal'her men. zogna, e tal hor vero Ho ritrovato le Parole sue . Son. 185. De'mici giorni allegri Che pochi ho Visto in questo Viver breve . Dante Inf. 29. Poiche ha Pafcinto la cicoena i Fieli , &c.

Passamo hora a' Partieipi, col verbo Essere. E prima, eccoli accordati col nome, come vogliono, che sempte si faccia almen nelle prose. Bocc. N. 30. Dona chente viè Paruta questa l'ivanda ? La donna vispose, Monsignore in buona se Ella m'è Piacciuta molto. Nov. 61. Ogni Stella Era già Fuggita. Novell. 100.

Erano a Gualtieri Piacciuti i coftumi , &c.

Ecco-

Eccoli discordanti. N. Ant. 4. Tutta la guisaste Fue Contato. Bocc. N. 19. Me Venuto fla fera Voglia. N. 36. Ne per ciò cosa del mondo più ne meno me n'è Intervenato. Gio: Vill. L. 7. cap.9. A piè del ponte di Be. nevento Fù jeppellito, e jopra la sua fossa per ciascino dell'ofte Gittato una Pietra . c. 36. Fit abbattuto ( il caftello ) e Toltigli ogni Giurisdittione. cap. 56. Avvenne che Fù Sturbato la detta Impreja . cap. 68. Al fallo della guerra si è incontanente Apparecchiato la Disciplina , e Penitenza. cap. 80. Al quale fie Dato per tradimento la Città di Faenza. L. S. cap. 25. Si che a quello ( fuggel-10 ) non Fosse Dato Fede. c. 103. A chi desse ajuto alla. Chiefa , Fù Fatto grande Indulgenza . M. Vill. L. 1. c. 2. In quella tempesta Fù Abbattuto parte del Tempio di Maometto.cap. 13 . Per trattato Fù Dato loro la Signoria di Vigiano . cap.61. Furono presi , e Rubato loro Armi , e Cavagli, L.2. cap. 11. A cui Era Commeffo la Provisione. I .. 3. cap. 90. Fit dato loro Larghezza di cafe, Jc.

LXXXVII. Rimane hora à dire, per giunta, come s' accordino i Particip; affoluti, non retti ne da Havere, ne da Effere, benche veramente i lor Gerondy, Effendo, e Havendo, vi s'habbiano per fortintefi. Al che, per non tenervi lungamente in parole, cercando quel che altri ne puo havere inlegnato, lascerò che Maestro l'Uso degli antichi, rilponda, mostrandovi da' lor testi, che niuno, quantunque il voglia, vi puo costringere ad accordarli col nome, ne in genere, ne in nuniero: ma il farlo, o nò, e in un luogo, anzi che in altro, e co'l participio di questo, più che di quel verbo, si lascia; al buon vottro giudicio; che folo e regota univerfale, dove altra non ve ne hà, come nella materia, di che ragioniamo. E percioche dell'accordarli, appenav' e disparere, non fara bisogno distondersi in molei cfempi. Lucc.

Bocc. N. 19. Giunto il famigliare a Genova, e date le lettere, e fatta l'ambassinta, &c. G.Vill. L.7. cap. 9. Ordinate le Schieve de due Re, e ciassuno de detti Signori Ammonita sua Gente, e Dato il Nome per lo Re Carlo, &c. L.S. (2). Rotto il Sermone, e non Compiuta di dire la Sentenza si partirono i Cardinali, &c.

Discordan nel Genere i seguenti. N.Ant. 54. Venuto la Sera, il rimifero dentro . G. Vill. L. 8. cap. 22. I Colonnest, trovandosi ingannati di ciò ch' era stato loro promesso, e Disfatto sotto il detto inganno la nobil fortezza di Palestrino, &c. fi rubellaro. L. 8. cap. 114. I detti usciti, Fatto lega, e Compagnia insieme, &c. M. Vill. L. 1.cap.22. Fatto Triegua dall'un Rè all'altro, &c. posò la guerra, cap. 52. Commendatola della fua venuta. L.2. cap. 15. Meffer Giovanni, &c. Veduto la Gente rinfrefeata . L. 3, cap, 8. Rilegato la Corona, montò a cavallo. cap. 10.Levato la Terra a romore. C.72. Fattogli tagliar la. Tefta. cap. 82, Fatto Pace tra loro, Cap. 102. Vdito la. Sagacità , E Havuto Gente d'arme, &c. L'S.cap.21. Dibattuto lungamente la guerra, L.9. cap.93, Preso cagioni bonefte, E quivi appretto, Prefo feufabili cagioni. E fimimili altri à mighaja .

della cassa N. 14. Le mani della cassa N. 14. Le mani della cassa Suilappatogli: e più sotto. In alcuni stracci Ravvo tole. Nov. 41. Sopra la quale (nave) messe le donne, e saliti essi, e Dato de Remi in acqua, licti andaron pe satti loro. G. Vil. L. 7. cap. 69. Fu consistiato, che cavalcasse a Palermo, e Saputo de Palermo Novelle del Rè Carlo, prenderebbe consistio. L. 8. cap. 92. Sopra ciò Fatto dar per lo Rè extre Pruove, li sece tornentare. L. 10. cap. 34. E mandato il Bavero suoi Ambassiciadori, non si l'alciàrono entrare in Pisa. M. Vil. L. 1. cap. 42. Currado Lupo, una notte vi cavalcò, e Trocato le Porte aperte, Cr. cap. 53. Rassorzata la Bassique e Mes-

e Messou le Guardie. cap. 67, Tornato M. Giovanni à Bologna, e Lasiato a soldati della Chiesa gli Stadichi. 2. c. 59. Dato le Prode contro à remici, seciono testa. L. 3. c. 3. Commendato i loro Communi. E 16. Fattone soldenni stipulazioni, e Carte. cap. 3. Tolto l' dr. me, e i Caragli, gli lasiarono. c. 82. Alla quale (torre) Accostavi li Conte Suoi edifici; la faceva tagliure, Ge. L. 5. c. 28. Fattogli Ricchi presenti, e Domandatosi pur lui Cosè indiferetamente, Ge.

## OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

V Framente entrerei in un lecceto da non uscirne che con istento, se vosesse faminare cio che han detto i Gramatici su questa materia, e particolarmente il Bembo, il Castelvetro, el Cinonio: e pereiò a sor mi fimetto. Pur per dare a principianti su cio queste poche regole, che in iscrivendo pratico io stesso, con es generalmente, dove parrà bene all'orecchio d'accordare il Participio passato col genere, e col numero del Nome, sempre si facciatiche in tal modo si sta sieveno di non fare errore. Ho detto che parrà bi ne all'orecchio sperche talora farà discordanza, quantunque si simi effersi accordato il Participio col Nome: come nel nostro incomparabil Torquato Tasso, che cantò, che cantò ch

Io fon Clorinda diffe: hai forfe intefa Talor nomarmi.

Dove, a dir vero, doveva dire, Intelo, per quel che appresso si dirà. Ma puo perdonassi in vima, al piu nobile, e gran Poeta Italiano, che abbia avuto sin'oggi l'Epica-Poesia.

E perchetalora, o accordando il Participio col Nome, o non accordandolo, parrà il parlare improprio, difeordante, o strano, o offettato, o oforgato; s' abbia.

66 001

mira al Párticipio, s' è retto dal Verbo Avere, e se insieme insteme insteme in Participio regge il Nome nel quarto cassi, ebe allora si potrà non accordarlo, e dire. Non hai satto, o Non hai satto gran cosa: Ho scritto, ed Ho scritto piu lettere: Ha mandato, ed Ha mandati molti ambasciadori. Ma sempe sarà meglio, in tal caso, accordarlo, massimamente, se l'Participio sarà posto dietro al Caso: come dicendos, L' ingiuria che m' hai satta: I Falconi che v' ho presentati: Le Donneche hai tu vedute; non così leggiadramente si direbbe; L' ingiuria che m' hai satto: I Falconi che v' ho presentato: Le Donne che hai tu veduto: ove con vaghezza potrebbe dirssi, M' hai satto ingiuria: V' ho presentato i Falconi: Hai tu veduto le Donne.

i Falconi: Haitu veduto le Donne,

Ma se'l Verbo Estere reggerà il Participio, certa

cosa è , che s' ha da accordare col numero del Caso, retto dal Participio; non potendosi dire, Eran venuto tutti : Furon trovato le Donne, e c. E se 'l Bartoli porta l' esempio di Matteo Villani, Furon presi, e Rubato loro arme, e cavalli ; non s' accorfe che Rubato in quel luogo è Participio affoluto , dove è fottintefo il Verbo Fu: e perche siegue il terzo Caso, Loro, al qual s' addrizza quel Participio; ben si disfe Rubato loro arme, e cavalli; oiacche'l Participio Rubato non guida immediatamente il quarto Cafo , Arme , e cavalli , ma'l terzo Cafo Loro , E percio non farebbe flato ben detto ; Furon prefi , e Rubato arme , e cavalli Soche alcuni , che. auran quelle grandi orecchie , che nell' Anticrusca vanto tante e tante volte aver Paolo Beni , ftimeran , che , Fli rubato loro arme, e cavalli, faccia mal fuono; ma io risponderò loro , ed a Paolo Beni nell' Offervazione al num. 108. In quanto poi al Genere , è vero che si truo vano esempli, ne' quali s' è usato il Participio discordance nel Genere dal Nome, da esso Participio retto, quantunque il Participio fosse guidato dal Verbo Estere: come M'e venuto stascra voglia: e così s' è fatto parola, s'è fatto menzione, s'è posto mente, s' e dato parola, e c. Ma Venir voglia, s'ar parola, s'ar menzione, Por mente, Dar parola, ed altri sonsessimini, son per continuo uso Verbi soli, non Verbi, e Nomi inseme come sottimente, e bene considerò il Caselvetro nella Parcie. 67. della sua Giunta al Bembo ne Verbi. In altri casi, generalmente parlando, sempre sarà ben satto accordarlo in numero, e in sessione sono sono sono sono delle tante, nelle quali s'è sempre accordato; chi non dirà ragionevolmente, esse quelle scorrezzioni piuttòsto, ebe modi di dir de' buoni Autori?

Suole inoltre il Participio precedere al secondo Caso: come, Avendo dato de calci a Rovajo: Avendo pianto de' cafi della Giovane : Effendofi rifo delle parole del Vecchio: Effendosi mangiato di questa, e di quella carne : ed effendo i Verbi Intransitivi , che dicono, è impossibile accordar il Participio colla cosa Auuta, o Stata, se condo s' è veduto nel secondo, e nel ter-70 esempio. E ne' Transitivi, come nel Primo , e nell' ultimo esempio ; pur di rado , o non mai s' accorda il Participio ,o in fesso, o in numero con quel secondo Caso . In che pigliò un grand' abbaglio il Bartoli, portando per esempio, d'essersi fuor di regola non accordato il Participio affoluto col Nome, nelle parole del Boccaccio alla Nov. 41. che fono, E dato de'remi in acqua lieti andaron pe' fatti loro: quasi che s'avesse avuto a dire per regola, E dati de' remi in acqua: ove la regola ( come ho detto) è in contravio; avvegnache se ne fosse uscito tal volta .

Di piu, reggendosi dal Participio I Infinito, o del medesimo Verbo del quale è il Participio, o d'altro, ne men s'accorda regolarmente e come, Avendo satto far molmolte macchine: Hai faputo schernir l'avarizia, e c. E perche nell'elimplodel Tasso il Participio Intelarezge l'Instinto Nomare, perciò doveva dirsi Inteso. E gli esempli che porta in contrario il Bartoli, gli ha il

Castelvetro per manifeste scorrezzioni.

Reggendo ancora il Participio qualche nome, che fi por come neutro, fi potrà con vashezzanon accordarlo. Come, Cercato ogni cofa: Avendo disposso tutte le cose: Rassettato tutte le masserizie, ee, quell'Ogni cosa, Tutte le cose; Tutte le masserizie, vi fianno neutralmente, cioè per Tutto; e perciò il parlar riesce legiadro. E in cio ancora abbagliossi il Bartoli, portando l'esempio della Nova. 15. Come avrò loro ogni cossi do crecena" egli che l'Boccaccio sosse sogni cossi di regola.

Molte altre regole porta il Casselveiro, dove s' abbia il Participio da accordare, o no in Genere, e in Numero: ma sempre, dich' io, fuor de' cass accentati sarà ben d' accordarlo: come consiglia ancora il Cinonio ne' Verbi, a' Capi 86, 87, 88, e 89, E secondo cio ches' è detto si potra ancora buom regolare ne' Participi, a' quali fottintendonsi i Gerundi de gli accentati Verbi Avere, ed Estere: potendos e ziandio osservare cio che ne dice il

Cinonio medesimo ne' cit, cap. 83., e 39.

Avverbi come Aggettivi , e Aggettivi come Avverbi.

LXXXVIII. Erti avverbi, che han forza di fignificare quantità, come fono Tanto, Molto, Poco, Troppo, &c. si è talvolta usato di feioril, e farne aggettivi accordati, e pur nondimeno serbando, se si vuole, le particelle, che loro, come ad avverbj, si danno.

Tanto, e Quanto. Gio. Vill. L. 7. cap. 132. Tanta poca gente. M. Vill. L.3. cap. 14. Con tanta furiosa tempessa. E 11. c. 48. Io non credo, che per Altrettante di gente, &c. Bocc. Lab. n. 160. Dei tu assai ben comprendere, in Quanta cieca prigione, &c.

Molto. Boccac, N. 43; Feggendoft Molti meno degli affahtori. G. Vill, L. 2. cap. 1. Con Molti largbi patti. cap. 11. Li volle donare Molti grandiffmi tefori. L. 12. c. 20. 1 Bardi, crano Molti forti. L. 8. cap. 9: La quale (chicfa) era di Molta groffa forma, L. 2. cap. 15. Molti pechi ne ritornarono in Affica. L. 2. c. 7. Era la Città Molta picna di paura. cap. 15. S' ordinarono a Molta follecita guardia, N. Ant. 54. Parca loro Molta grande novità.

Poco . Bocc. N. 77. Onella Poca di bella apparenza , G. Vill.L. 7. c. 8. 9. c. In Poca d' bora . L. 5. c. 35. Fuggi con Foca di sua gente , Fil. Vill.c. 78. I Pochi

honesti costumi.

Troppo. G. Vill.L. 10. cap. 109. Voleano Troppi larghi patti. Bocc. Nov. 13. La Troppa giovane età Nov. 100. Per Troppa lunga confuetudine. Dante Purg.

Q. Vuol Troppa d' arte.

Mezzo. Bocc. N.65. Io favei Mezza fornita, &c. LXXXIX. Al contrario fi e usato di por gli Aggettivi à maniera d'Avverbj, not. variandoli avantià voci di qualunque genere, o numero fiano. Paffav. fol. 39. I quali; somegiante al Disvolo. Dante Furg. 12. A noi venia la creatura bella Bianco vestita. G. vill. L. 6. cap. 77. In carro tutto difinto Vermiglio L. 4. cap. 12. E smale i Greci L. 8. c. 75. I quali; vegeados inproviso affalire. L. 12. c. 50. Palefe si dicea. N. vil. L. 8. c. 69, Se volemo più Honesto parlare. F. Vil. cap. 8. Tronò Smisureto più volte. Cresc. L. 2. c. 17. Nelle terre fredde, si conviene seminar Primaticcia, che equello stesso, e de da poi diste più avont, nel medelino capo, Seminar primaticciamente. L. 9. c.

55.Si come nel capitolo precedente Aperto si narra. C.92. Continuo si tenga Netto i loro abitacoli. Petr. Son. 207. Mirar Torto. Canz. 35. E sia s' io Dritto estimo. Pass. fol. 109. Io dico troppo Lungo. fol. 304. Per iscriver Brewe, Filoc. L. 7. n. 545. I cibi press Superssuo. Am. Antic. fol. 71. Le picciole cose se Rado intervengono. Fol. 86. 119. 383. Malagevole vide: Malagevole si dispara, &c. fol. 149. Coloro a' quali Bugiardo prometomo. Barber. fol. 146. Et egni cosa che Leve soggiunge. Dante Par. 15. Cb' io non intess, 35 parlò Prosondo. Così Alto, Basso, Piano, Forte, &c.

## OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCÒLO' AMENTA.

C' io volessi nivedere al Bartoli i conti per sottile, direi, che dovea fare il fommario, o titolo, che dicono , a questi numeri ; Delle voci , che or sono Avverbi, or Nomi aggettivi : poiche , a dirla com'è , non fon gli Avverby the fansi Aggettivi , ne questi fansi Avverby; ma molte voci , or han figuificate d' Avverbio , or di Nome Aggettivo: e fra effe son principalmente Tanto, Quanto , Molto , Poco , Troppo , Mezzo . Nomi veramente fatti Arverbi farebbero Piana, Comoda, ed altri infiniti, in questi pariari, il concetto venga piu Piana, ed ordinatamente spiegato: Comoda, ed elegantemente in tal maniera vien da' Latini usata: invece di dir Pianamente, Comodamente: come troppo fregolatamente ( e n' è piena l' Anticrusca ) disse Paolo Beni . Il Beni , dico , che non effendosi vergognato di chiamar laide, sporche, jozze, monche, storpiate, mostruose, abbominevoli , e ridicole , le parole , e frasi del Boc-" cacció, e di tutti i Toscani; usò poi tante volte quel bel modo di dire, che appena leggesi una volta, se pure è così , nel Novelliere Antico; come offervai nel Num.4. di quedi questo libro. In modo che si tocca con mani, che, e'L Muzio Giustinopolitano, e'l Papazzoni, e Alesfandro Taffoni , e Paolo Beni , e'l Eartoli , ed altri , che fparlaron del Boccaccio, de' Testi di lingua ; e de' Signori Fiorentini : il fecero (torno qui a dire ) per difender tanti e tanti errori da lor commessi nello scrivere. Perche dove ricordaronsi , o di buona , o di mala frase usata da' Testi , fe ne valfero, fenza aver riguardo alcuno, che foffe in. tutto e per tutto fcacciata da' Moderni . E poiche valendosi di cio che sapevano, crravano in cio che non sapevano: appertiti de gli errori, in vece di cedere, e confeffar d'avere errato, come fe con tanta sua gloria il primo Poeta Tofcano che abbiamo , ch' è il nostro Tasso ; cercarono di mettere in ridicolo, e i Testi colle di lor frafi , e i Gramatici Tolcani colle di lor regole di ben parlare , cavate da quel che per lo piu scriffero i Testi.

Nomi ancora fatti Avverbj , si potrebber dire que' Nomi aggettivi, a' quali posta in capo qualche Particella , o fia Proposizione , o Segnacaso , o Articolo ; da Aggettivi divengono Avverby: fecondo dottamente avverti ancora Benedetto Menzini , nel trattato della Costruzzione irregolare della lingua Toscana, al c. o. Trattato veramente necessarissimo nella Lingua : e nel quale se se fosse piu diffujamente, e con maggior pensiero ( per così dire ) parlato di ciascuna figura, che a somiglianza de Latini . e de' Greci usa tal Lingua : e si fosse poi dette sempre qual' era, per vaghezza del parlare, da ufarsi , e qual da intralafciarfi ; non fi potrebbe defiderar cofa migliore, per ben profittare nella Toscana favella . E tornando al proposito, son gli Avverbi accennati, derivati da Nomi . Ad ora, A dispetto , Al dispetto , In dispetto , Per dispetto : A guisa , In guisa : A lungo , Di lungo, Al di lungo, Di gran lunga, A lungo andare: A feconda, Alla feconda: All'avviluppata: Alla

Alla rinfusa: ed altri in gran numero: de' quali alcuni non fono in-ufo, come A cheto, Al fegreto, per In fe-

greto , Ad una , e qualche altro.

Venendo alle voci accennate dal Bartoli; per Tanto, e Quanto Aggettivi, potea valersi dell' esemplo nella Nov. 9. dell' 8. Gior. Il macfiro diede Tanta fede alle parole di Bruno, Quanta si saria convenuta a qualunque verità: ed in Tanto desiderio s'accese di volere effere in questa brigata ricevuto, Quanto di qualunque altra cofa . E qui potrei anche dire , fe talento avessi di contrariargli , che Tanto , e Quanto , non fon veramente Nomi Aggettivi , ma piuttofte Pronomi , come avvertifce il Cinonio nelle Partic. al n. 20. de' cap. 212. 0 237.

Doveva ancora avvertire, che sì fatte voci han sovente forza di Sostantivi , stando da se : come nella. Nov. 5. della 3. Gior. Credonfi Molti molto fappiendo, che altri non fappia nulla. Nella prima, Pochi per ser Ciapperello il conoscieno. Nella 2. della 4. Gior. E dove ella non ti perdoni, io ci tornerò, e darottene Tante, che io, e c.

Affai ancora, ora è Avverbio, or Nome aggettivo; some nel Petrarca

Ch' Affai spazio non aggio

Pur' a penfar, com' io corro a la morte.

Che fece a' nostri Assai vergogna, e danno. Ed eziandio Sostantivo, come in Bocc. nell' Introduz. Ed Affai n' erano, che nella pubblica ftrada, o di di , o di notte finivano . Tardi ( che i Poeti differo ancor Tardo per Avverbio ) puo anche effer Nome . Solo (che piu vagamente dicesi in Proja Solamente ) ora è Avverbio , or Nome . Dolce , e Soave : dicendoft da' Poeti ,

E come Dolce parla, e Dolce ride. Come Soave parla:

per Dolcemente, Soavemente. E così di molti altri, sempre avvertendo ad imitar gli altri, e dove rendabuon suono, ma non all'orecebie di Paolo Beni.

Di certi Gerondi, che si pongono senza Affisso.

\*\*XC. P Proprietà dicono effere del Gerondio, il poterfi gittar d'addoffo qualunque fia delle particelle affife, che al verbo, in ogni altro tempo, fuor che nel Gerondio, fi dourebbe. Così il Boccae. N. 37. diffe: Forte defiderando, e non Attentando if sire più avanti: Dove poi Nov. 47. feriffe. E non Attentando di dir l'uno all'altro cofa alcuna. Così Nov. 97. Temendo, e Vergognando: Dove Nov. 46. hayeva detto Amendue Vergognando forte. E di fimili ve ne his molti.

Ma questa à me non pare licenza propria de Gerondio, ma del verbo; che può essere, hor semplice neutro, hor neutro passivo, e perciò prendere, o lasciar l'assisso. Che se non trovassimo, di cosi fatti verbi, altro che il Gerondio, senza Mi, Ti, Si, Ci, e simili particelle, potremmo ficuralmente dire, questa essere si aproprietà: ma il vero si e, che appena si troverà niun di cosi statti Gerondi, i cui verbi, in altri tempi, non siano liberi dall'assisso di adro qui alcuni pochi esempi per, non sare un vocabolario: e il primo sarà del Gerondio: il seguente del medessimo verbo in altro tempo, senza accompagnamento d'assisso.

Bocc. N. 37. Desiderando, e non Attentando. Past. fol. 221. A fare imprese, che non sanno, e che non Attenzano di sare gli altri. Dante Purg. 2. L'anime, cre. Maravigliando diventaro smorte. Gio: Vill. L. 10. cap. 166. Ma di cio non è da Maravigliage; e Fiam. L. G. num.

16, Con

16.Con tutto il Maravigliare, n' eran lietissimi. N. Ant. 65. Vna donna in pianto scapigliata, e scinta, e forte. Lamentando, &c. Petr. Son. 236. Giusto duol certo a Lamentar mi mena . Dante Inf. 31. Più , e più Appreffando in ver la fponda Fuggemi error, Jc. Inf. 24 Quando il cinquecentesimo anno Appressa . Cresc. L. 10. c. 8. Sà Rotondo fale . Dante Par. 12. A Rotar cominciò la fanta mola . Dante Purg. 5. Si che Pentendo , e perdonando fora Di vita nscimmo. Inf. 27. Assolver non se può chi non si pente, Ne Pentere, e volere insi eme puossi. Bocc. Fiam. L. 2. c. 64. Ella allora Sdegnando . G. Vill. I. 10. c. 58. Onde i Fiorentini Sdegnarono molto. Petr. Canz.9. Per iscolpirlo Imaginando in parte. Bocc. N. 21. Molte cose divisate, seco Imagino. Ein forma di neutro paffivo . N. 43. Imaginoffi di non dovere , Oc. e Filoc. L. 1. n. 15. Quello che già s' I naginava . Così Vergognando, Sbigottendo, &c. in gran moltitudine .

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

B Enedetto Menzini nel oapo undecimo di quel trate tato poco fa citato, volle, chel mancar gli Affiffi foliti a qualunque Verbo, o sia Attivo o o Neutro passivo, non fossi stata trasferrasgine, o ignoranza de Testi, ma buona imitazion de Latini. Poi dice, come l'Bartoli, Ed evvi chi ha seritto, che questa di gittarra gli Affisi è sola propietà del Gestundio. L'uegli, che intendono aver cosi seritto fu il Cosselvetro, nel principio della Partie. 93. della Giunta. Ma io dico, che l'Castelvetro non diffe, che nel Gerandio jolamente, si sia intralassitato i hisposi in que' Verni coel ricoliedoni; ma che nel Gerandio s'è intralassitato, e per lo piu da' Poeti, con qualche vaghezza. Imperovehe, non su huomo il Caqualche vaghezza. Imperovehe, non su huomo il Cae

stelvetro da non aver letti gli esempli riportati dal Bartoli, dal Cinonio ne' Verbi ale. 64, dal Menzini nel' accennato C.11. e da dalti, che si fossi nsito, sono de' Gerondi, ne' Ferbi Pentire, Muovere, Maravigliare, Shigortire, Lamentare, esimiglianti, lasciar gli Affisi; ma egli riputogli licenze da render poco grato il parlare, come le bo sempri o riputate. E sel Menzini chiamelle imitazioni; nel fin del capitolo serissi; or Veregono per Veregononii, Attristo per Attristomi, quantunque a tutto rigore della persente figura; inficine con afriche van lor di constero, fosse leciro usarit, mentedimeno vuolsi apertamente dire, che e' non istan bene. È perche più questi che quelli; l'orce-tho, e' l'oton giudicio ne fanno altrui la risposta.

# Della forza , che hà il trasporre l' Accento.

XCI. L'Accento in alcune voci (oltre à quel che ne fu detto più avanti) hà una tal forza, che patando d'una in altra fillaba, eaccia quella vocale onde fi parti, e un'altra in fua vece ivi ne ripone. A tal cambiamento fuggetti fono i verbi, Eloa, e Debbo, i quali mentre l'accento pofa loro si lappima fillaba, si ritengono la vocale E, dicendon, Efco, Efci, Efce, elicono, Debbo, Debbi, o Debbi, o Deb, e Debbono, «e. In paffar dalla prima à qualunque altra delle fuffeguenti, l'E nel verbo Vicire fi cambia in V, in Dovere hor in O, hor in O V; e si dice, Uscire, Usci, Uscivamo, Uscird Usciranno, «e. Dovere, Doveano, Dovro, Doveano, e confeguentemente Dobbiamo, che nel Paff, fol. 105, e 213, mal si legge Debbiamo,

Con la medefina regola, il Verbo Vdire, dove habbia l'accento su la prima fillaba, ritiene l'O.

Odo, Odi, Odono, Odano. In passar oltre l'accento, l'O si trassmuta in V; Udivamo, Udiranno, Udirò, &c.

La medefima forza hà l'accento in diffolvere alcuni Dittonghi, quando di sopra essi passa ad alcun' altra delle fillabe, che vengono dietro. Questi fono fingolarmente VO, & IE. Suona dunque, e Suonano, Cuopre, e Cuoprono, Siede, e Siedono, Gielo, e Gieliano,&c. cosi ben fi pronuntia, e fi ferive nelle prose, mentre l'accento prieme il dittongo; ma portandofi oltre, egli perde la prima vocale, e diciamo, non, Suonare, Cuoprire, Siedere, Gielare, &c. ma, Sonare, Coprire, Sedere, Gelare, e di così fatti ve ne hà fra' verbi gran moltitudine. Che fe il dittongo è di trè vocali, non v' hà regola, che si ostervi ugualmente, peroche Givoco, allo stile antico, perde l'O, e Figlivolo l'V: scrivendosi Giucare, e Figlioletto. Avvegnache nel Nov. Ant. 20. fi legga Givocaffe : e in Giochevole; Giocalare, Giocolo, &c. fi ritenga l'O; e nel Bocc. N. 16. 29. 30. &c. Figlivoletti.

Quefla è regola ottima, ma non universale, anzi ne pur regolata nel dittongo I E: trovandos fassa una cotal'eccettione, che le su data. Peroche diciamo Fiero, Fierezza, e Fieramente, Siepe, e Siepare, Tiepido, e Tiepidoirà, Mietere, e Mictitore, e altri simil, che dal latino non portano II, ol II, come Pietà, Pietoso, Pieno, Pienamente. Lieto poi per e và a regola, e parte no è perche diciamo Liettismo, ma non Liettia, e similmente certi altri.

Fuor di regola fi ritruova in Dante Conu. fol. 101. Suonato, e 5400nare. e fol. 31. Priovare e Bocc. N. 1. Rikunterai. N. 13. e 77. Nuovamente. Nov. 73. e 79. Truovare e, e Ritruovare. Nov. 18. Briebissimo. E

nel Paff. fol. 245. e in più altri luoghi , Brie vemente No 1. 92. Altierezza . Nov. 98. Leggierissimamente : e di cosi fatti altri in gran numero.

# OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

Ontra le prime regole , che son del Casicivetro nella → Partic. 20. de' Verbi , registrano i Signori Accademici Fiorentini nel Vocabolario, Dovere, e Devere. Verbo, e Nome. Ma voller (dich' io) accennare, o la parentela che ha la E coll' 0; o che ne Tefti truovisi eziandio Devere: non che lor venisse in pensiero di potersi dire, Devere. In fatti, in Dovere Verbo, non. portano esempio alcuno, che si sosse detto Devere, o Debbiamo , Debbiate , Devesse , c c. Ed in Devere Nome portano un folo esempio del Petrarea, che per avventura è scorrezzione : essendo le regole cosi del Verbo Dovere, come d' Ulcire, e d' Udire quanto belle tanto religiosa-

mente da offervarfi.

Intorno a' Dittongi , trascriverò quì qualche cosa di cio che ho detto fotto'l trattato de' Dittongi ne gli accennati libri Del ban parlare : ed è , che fra' Dittongi , o Diftest , o Raccolti che fino, ve n' è uno detto Mobile. a disferenza del Fermo, ch' è, per esempio nella voce Piego , che per accrescimento della voce in Piegai , Picgafti, Piegammo, e c. e per paffar l' Accento dalla. fillaba del Dittongo in altra, come in dette voci, e in Piego, jempre sta fermo il Dittongo nella prima filla. ba . Or questo Dittongo Mobile non resta nella Voce , nell' accrejcersi che fa: e per lo passaggio dell' Accento dalla fillaba del Dittongo in un' altra piu avanti, il Dittongo va via: Come nelle voci Priego, ftruova, Tuoni, Buono , e c. il Dittongo fopra le fillabe , Pris , Truo , Tuo , Buo , è Mobile , perche accrescendosi le parole ,

e passando l' Accento , ch' è nelle sillabe del Dittongo , all' altre fillabe avanti , se ne va il Dittongo , e serivesi Pregare, Pregherò, Troverebbe, Troveremmo, Tonaffe, Tonerà, Bonta, Bonissimo, ec. Così in. Cuopre, Nuota, Ruota, Suona, Siede, Giela, Scuola, Nuovo, Fuoco, Cuore, Puo, Suole, Muoiono, Muovere: ed in tante altre, che allungate, o variate, per modo che l' Accento passi piu avanti, e piu \* non posi nelle sillabe dov' è il dittongo, questo va via, e scrivesi, Coprire, Notando, Rotasse, Sonaste, Scdeva, Gelammo, Scolare, Novità, Focoso, Coraggio, Potevanio, Solevi, Moriffero, Movete, e c.

Ne è necessario che s' accresca la parola, acciocche vada via il Dittongo; bastando che passi l' Accento dalla fillaba del Dittongo avanti . Come in Buono, Cuopre, Pricga, Ruota, ed in altre molte, che non accrescendosi, ma passando solamente l' Accento dalla sillaba del Dittongo avanti ; il Dirtongo va via , e scrivesi Bonta,

Copri, Prego, Roto, e c.

Lo siesso avvicu ne' Trittongi, gittandosi l'V dal Trittongo lvo , per lo passaggio dell' Accento , con restar, semplicemente il Dittongo lo . Perciò Figliuolo , Usciuolo, Seggiuola, Cedriuola, Pagliuola, Tanagliwola , Cauriuolo , e c. ci dan Figlioletto , Usciolino, Seggioletta, e c. I derivati poi dalla voce Giuoco, lafcian non la V , mal' O: dicendo gli Scrittori del buon fecolo più volentieri Giucare, Giucherei, Giucheremmo, e c. che Giocare, e c.

Da queste due sorti di Dittongo, Fermo, e Mobile, si cava adunque la regola, quando si fatte voci s' ban da scrivere , o no , col Dittongo , e col Trittongo . Ma non è tale , che sia uni erfale, e ferma , particolarmente nel Dittongo le: postoche scrivesi Fiero, e ancor Fierezza, Ficriffimo , Fieramente : Bietola , e Bietolone : Fie-

vole,

vole, Fievolezza, e Fievolità, che non è in uso: Eieco, e Biecamente: Bicchiere, e Bicchieraio: Lievito e Lievitato: Siero, Sieroso, e Sierosofia: Muete, e Mieteva, Mietemmo, Mietesle, e e. Siepe, e Siepare: Tiepido (che parve, non so perche, tanto laida e porca voce al Behi nell' Antierusta) e Tiepidità: Pieno, e Pienotto, Pienamente: Piego, Spiego, e Pierage, Spiegare, Piegasti, Spieganuno, e e. Pietra, e Pietruzza: e molte altre, nelle quali il Dittongo è Fermo. Per Popposito nelle voci Cieco, Cielo, Piede, Lieve, Lieva, Brieve, Sieguo, Niego, Siedo, Gielo, e din altre molte, il Dittongo è Mobile: detendos Cechità, Celeste, Pedata, Pedone, Levità, Levare, Brevità, Seguire, Negare, Sedere, Gelare, e e.

Vi son poi altre voci, che or van colla regola, orn' escono: come Licto, dalla quale nasson Lictamente, Lietissimamente, Lictissimo, ch'escon di regola, c Letizia che sta alla regola: Fiera, che da Fieramente, Fierezza, e aucor Ferità, Feroce, Ferocissimo, e c.

Vedefi nondimeno quantofia pin generale, e migliore questa regola di quella del Bembo nel lib. 3. delle Profe, che diffe, i Dittongi nen potere sia mai col Gerundio, o Participio de' Verbi: non dicendos Tienendo, Vienendo, Siedendo, Suolendo, ne Tienente, Tienuto, Vienendo, Vienendo, Vienendo, Vienendo, viento, ec. Ove gli bastava dire, che pessiando l' Accento dalla sillaba del Dittongo, ad un' altra pin avanti, il Dittongo si perde. Oltreche, ne men la regola del Bembo in tutti i Gerundi, e Participi è sicura, dicendos pur Mietendo, e Mietuto.

N. meno è ficura quella del Pergamini, nella Gramatica, al Cap, del Dittongo. Anzi ne par che prendesse un grand' abbaglio, dicendo; che dopol Dittongo noruche una Consonante: dicendosi Acre, non Acrre: Aurara, non Auroria: Europa non Europa; eccettandone

ali-

folamente tre voci Latine Auspicio, Austero, Austro; quando non folamente doveva eccettuarne le composte da quefte , come , Aufterita, Auftrale , Auftrino ; ma. Autrice, Biacca, Ciascuno, Dianzi, Fiorto, ed altre molte.

# Medesimo Steffo, .

XCII. TRà Medesimo, e Stesso, insegnano essere la differenza, ch'è nel Latino, frà Idem, & Ipfe posposto, si fattamente, che dove error sarebbe il dire , Non modo Rez , fed neque Deus idem illi in pretio erat, così il dire, Non che il Re, ma Iddio Medesimo non gli era in pregio; dovendosi dire, Deus Infe , e Iddio stesso . E universalmente vogliono , che la voce Medesimo non s'adoperi, fuorche à significar

quello, di che già si è ragionato avanti.

Ma primieramente, dove altri parli di se, ò di cose sue certo è per mille esempi, che ben può usare l'uno, el'altro indifferentemente, e dire, lo stesso, lo Medefimo, Scco Steffa, Scco Medefima, Il mio cuore Medefimo, &c, avvegnache non habbia fatta menrione veruna di se prima d'allora. Poi , quanto à gli altri; eccovi adoperato il Medefimo, dove pareva convenirsi solamente lo Stesso. Bocc. N. 60. Haurebbe detto effer I ullio Medefimo , o Quintiliano : e Introd. I bovi , gli afini , &c. e i cani Medefimi , cacciati dalle cafe: Filoc. L. 6, n 43, Che vi poffo più di questo dire ? fe non , che infino il pavimento Medefimo è d'oro, e n. 126. Tu porgi più ardire, che la natura Medesima , Fiam. L. 1. n. 72. Giove Medefimo ( di cui non havea ragionato avanti ) coffringendolo cofiui , &c. c L. 4. n. 132, Non che eli altri animali , ma i venti Medesimi di dietro cor rendo fi lafceriano, Puff. fol. 130. E'Preti Parrocchian Medefini, Oc.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

Hisa l' Autore di tal disferenza fra Medesimo, e stesso, non ho potuto trovare: giacebe la Crujea, e tutti i l'ocabolari, spiegan Medesimo, con dir Lo thesso: e Stesso, dicendo, il medesimo. Ne la mette il Cinonio, che nelle Particelle parla disfusamente delle qualità di questi due Pronomi. Pur'io stimerei di potersi usare adabitrio, o l'uno, o l'altro, o ve s'attacamo a Nome, o ad altro Pronome, del quals'è già parlato: non che in tal caso s'abbia a dir sempre Medesimo. Masse s'unisse a Nome, o ad altro Pronome, del qual non se in tal caso s'abbia a dir sempre Medesimo. Masse s'unisse a Nome, o ad altro Pronome, del qual non se n'e s'atta ancor parola, piu regolatamente dirassi; Tulhio stesso, can ilesi, il pavimento stesso, so se caso disservo, por che imiteransi i Latini, che'n questo caso disero, spie, e non lelem.

Noto inoltre, che'l Verfo ba quafi fempre Medefino,

in luogo di Medelimo : come nel Petr.

Di me medefino meco io mivergogno. E così sempre in tanti altri luophi. Ma Medemo, che usanmolti Moderni, c in Prosa, c in Verso; non è, ne della Prosa, ne del Verso, ma voce de' Segretari Romaneschi.

Steffi nel primo caso del Singolare, in vece di Steffo, come Quetti per Quetto, Quegli per Quetto; l'ha usata Dante, e qualche altro de gli Antich: ma non, son da imitarsi.

# Egli, ed Eglino.

XCIII. E Glino, usato non poche volte dagli antichi, è continuamente in bocca d'alcuni, i quali credono, che ragionandosi di più, sia minife-

nifesto fallo il dire, Egli, ò Ei. Leggano Dante, e ve li troveranno amendue in gran numero. E nelle prose, forse altrettanti Egli, come Eglino. N. Ant. 92. Il più studiosamente, ch' Egli unqua poterono: Quando Egli l'hebbero armato, &c. Elli tornarono a dietro. N. 97. Colui cui Elli aspettavano. Aspettiamo ch' Ellisi fueelino. Omel. d'Orig. ove la Maddalena parla degli Angioli : Se Egli mi voleffero confolare, Egli faprebbero la cagione , per la quale io piango , e mi lamento. O s'Egli fanno la cagione del mio pianto, &c. Bocc. N. 72. Da cui Feli credono, son beffati, Nov. 79. Desinato ch'Egli hebbero . Filoc. L. 2. c. 43. Il giorno ch' Elli nacquero. Paff. fol. 36. Egli fon cicchi . e fol. 127. Eziandio s'Egli il contradiceffero . G. Vill, L.8. c. 23. Volle ch'Ei li rendessono la Città . M. Vill. L. z. c. 36. Con cui Egli si tenieno. L. 1. C. 75. Scriveffeno, ed Egli affermerebbono . L. 3, c. 99. Gli scorsono , ch' Egli erono troppo più che Egli non estimquano . Dante Purg. 5. Se cosa appar ond Egli babbian paura , &c. E il simile è d'Elle. Boc. N. 21. Elle no'l fanno delle fette volte le fei quello , che Elle fi vogliono , Elleno fteffe.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

E'l Bartoli avesse considerati eli stesse escepti, ch'egli porta d' Elli, aurebbe detto, estre si usato Egli nel namero del piu, anzi per ragione, che per capriccio. Dicevano i piu Antichi Ello al mascho, ede lla alla-semmina, derivati da Ille, Illa, de' Latini. E poiche aventi alla L' l'Imutasi in E, onde dicesi, Me le dicede, Me lo raccomandò, Me la portò, si che ho partico ell'accomana lettera in diseja del Signor Muratori; E per dar la terminazion del maschio a si stato Promote, elli care mone.

nome, disserve Ello per Ille. I meno Antichi poi han detto Egli, come' l sembo nel terzo libro avvertise: ma
oggi non è in nsoche nel simpolare. In quel della semmina
non simutò che l' I, per l'accemata ragione, e d' Illas
sece Ella; e nel numero del piu, Elle, ed Elleno. Dice
nell ultimo il Bart, che come Eglis è detto nel numero
del piu ne' massibili, così de' semminili s' efatto d' Elle,
ed' Elleno. E come Domines' aveva a dire alle semmine; sorse Ella nel numero maggiore?

### Protestare.

KCIV. P Rotestare stá bene da se, senza pronomi obliqui, ne sciolti, ne astisti, dicendos, lo Protesto, Quegli Protestano, &c. Non, Mi Protesto, o Protestomi, Si Protestano, o Protestansi, &c. E cost s'unirà col verbo Havere, non con l'Essere; Hò Protestato; non Mi son Protestato. Avvegnache il Dayanz. nella Seisma dicesse, ss protesso.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

Vi ancora come nel numero 32. confonde il Bartoli i Pronomi con gli Affifii: giacche quelle Particelle Mi, Ti, Si, Ci, Vi, Ne, 4 he mettonfi avanti al Verbo Protestare, son sempre Affiss, per dimostrare che tal Verbo s' usa Neutro passivo : come nell' accennato Numero abbiamo osservato. Poteva perciò dire in due parole, che Protestare s' usa per Neutro attivo, e passivo : il che registrandos ancor nella Crusca, non occorreva notaro.

Che

Che Articoli fi diano a' Sustantivi de' quali l'uno è cosa dell'altro.

XCV. C E due sustantivi si leghino, sì che l'uno sia Ocome cofa dell'altro, vogliono, che fe al primo fi dà l'articolo, Il, o La, al fecondo non fi dia Di, ma Del, ò della. Come a dire, Il Fiume del Pò: Il corfo dell'Arno: e della fortuna, L'acqua del Tevere, L'hora del vespro : Il vitio della lufluria: Il diluvio dell'acqua; La Pianeta del Saturno; La gente dell' arme. Ma percioche ad ogni paffo s'incontrano ne'buoni scrittori, esempi contrari à cotal regola, com'è de' sopracitati. G. Vil. L. 1. cap. 44. Il fiume d' Arno . L. 11. cap. 1, Il corso d' Arno . L. 12. cap. 40. Il corso di fortuna , Parad. 2. L'acqua di Tevere . G. Vil. L. 10. cap. 161. L'hora di vespro. Inf. 5. Il vitio Di lussuria. G. Vill.L. 10. ult. Il diluvio D'acqua . L. 12, cap. 83. Il pianeto di Mercurio , e Di Giove . M. Vil. L. 1. cap. 82. La gente D'arme, &c. Perciò si è ristretta da altri la regola, obligando all'articolo Del, ò Della, i secondi casi sol di quelle voci, che sono materia della prima: come à dire, La corona Del ferro, L'imagine Della cera, Le chiome Dell' oro, La statua Del marmo, La moneta Dell'argento, La berrivola Dello scarlatto, Il fiorin Dell'oro, La spada Dell'acciajo, La coperta Del Marmo, La insegna Dell'oro, &c. E v'hà di quegli, a'quali parendo questo effere un de' fegreti della nostra lingua , oltro che per tutto l'oro del mondo non parlerebbono altrimenti, van cercando come usar cotal forma le più volte che possano; così parendo loro esser creduti finissimi parlatori. Più saviamente fan quegli, che in ciò fi governano col buon giudicio degli orecchi,

fuggendo l'affettatione, e valendosi della libertà, che v'e d'usare il Del, o il Di, comunque si vvole. Non che sempre si possa : che chi vorrà hoggi dire, La rotondità Di terra, e non Della terra? Le Stelle Di Cielo, e non Del Cielo ? La luce di Sole, e non Del Sole ? Non ch'error foffe il dirlo. se non errò G. Vill. dicendo L. 7. cap. 34. Fit sì gran piova Da Cielo, che Cr. E cap. 38. Piovendo acqua Da Cielo. E quivi pure. Levò gli occhi A Cielo , e diffe . Patlau. fol. 244. Per la superbia fu cacciato Di Cielo. E fol. 325. Peccando, e rovinando Di Cielo . Dante Inf. 8. Da Ciel piovuti . E fomigliante à quetti , Passau. fol. 22. L'anima gli fil schiantata Di corpo, che stà ottimamente detto, e fol. 89. La Città Celestiale di Paradiso . E Gio. Vill.L. 9. cap. 3. A corte Di Papa, e Dell'avvenimento D' Antichirifto, Ge. Ben'e in ufo il dire , L'hora Di cena , e Della cena . L'acqua di Tevere , e Del Tevere : ma non Il Pianeta Del Saturno, avvegnache fi truovi più volte in G. Vil. Ma quali fiano le voci, che fenza l'articolo Del, e Della, fuonano un non fo che barbaramente, equelle che nò, altra regola non fe ne può, per quanto io vegga, prescrivere; suor che l'ulo, e il giudicio. Quanto poi a'fecondi cafi, che fono propriamente materia, eccone quafi i medefimi esempi apportati di sopra, non col Del, ò con Della, ma con Di. Petr. Son. 252. Le crespe chiome D'or puro lucente . G. Vill. L. 9. c. 14. La corona D'oro. Dante Conu. fol. 111. La ftatua Di marmo , ò Di legno , ò Di metallo. G. Vill. L. 6. c. 54. Fornire la moneta D'oro. L. 12. cap. 52. Tutte le monete D'argento. e L.8. c.68. L. 10. c. 196. L. 12. c. 96. c M. Vil. L. 1. c. 56. 11 fiorin D'oro. Filoc. L. 1. Il cappello D'acciajo . Cresc. L. 1. c. 91. Il coltello Di legno, G. Vill. L. 12. c. 45. La coperta di marmo. cap. 85. La'nsegna D'oro. c. 89. L'aguL'aguglia D'oro, &c. M. Vill. L.10. cap. 101. Il ponte del castello Di legname. E quivi appresso. Col castello Di legname, &c.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

A Ssai lunga questa Osservazion viuscirebbe, s' io volessi esaminar cio che dicono i Gramatici sul punto, Se dato! Articolo a un Nome, si debba dare eziandio a gli altri, che da quello dipendono: come doveva
essere il titolo del Bartoli. Perciò in grazia di coloro che
vogliono bene apparare il linguaggio, registrerò solamente,
con qualche particolarità tre regole accennate dal Bunon
mattei, nel G.8. del tratt decimo, il qual le pose sosminato ch' ebbe cio che disse in tal materia, il Bembo,
il Caselvetro, el Salviati: e' adattan (ch' è cio che
dessi principalmente tonsiderare) tutte all'uso de' buoni
Scrittori, non che del popolo.

La Prima; che sempre che'l secondo Nome non è particolareggiato, ma è cosa generale, c indistinta, se gli dà il Segnacaso, non l'Articolo: avvegnache si sia dato l' Articolo al primo Nome . Sian gli esempli, 11 mortajo di pietra, La corona d'alloro, La colonna di porfido: A Pietra, ad Alloro, a Porfido, non si dà l' Articolo , perche non fon particolari Nomi di Pietra , d' Alloro, di Porfido; ma i generali, e indistinti dall' altre Pietre, colle quali fansi i Mortai, da ogni ramo d' Alloro, da ogni Porfido . Perciò avendosi ad accennare qualche pietra pareicolare, della quale fosse fatto il Mortajo, qualche particolare. Alloro, col quale foffe inteffuta la Corona ; e qualche Porfido distinto da gli altri ; dirassi il Mortajo della pietra lucida: La corona dell' Alloro piu verde: La Colonna del Porfido orientale. E fe nel Decamerone truovasi Il mortajo della pietra,

La Corona dell' Alloro, Le colonne del Porfido, Nel vestimento del Cuojo, Nella casa della paglia, ec. fenza accemare particolar Pietra, Alloro, Porfido, Cuojo, Paglia; son modi di dir de gli Antichi, come arvertisse il Euommattei: ne oggi l'userebbe altri, se non affettando un parlar disustato. Così per l'opposito, se'l secondo Nome sara particolaregiato, aurà l'Articolo, quantun que non si sia da al primo, dal qual dipende. Come, Per forza d'Amore, Per licenza di Poeta, ben dicesi; essendo anore, e Poeta Nomi generali. Ma con sarsi particolari dirassi, Per forza dell' Amor mio, Per licenza del Poeta Pertaresce. E così sempre in infimiti esempli.

La seconda; che se'l secondo Nome accenna uso, o ossicio, siegue la condizion del Primo, nel ricevere, ono l' Articolo, Come Il magazzin dell'Olio, La cassa del pane, Il salco delle mele, Il serbatojo de' colombi, La gabbia de gli uccelli, La casa della paglia, La camera delle legne, e c. Poiche in disendos, Il magazzin d'olio, La cassa di pane, Il palco di mele, Il Serbatojo di colombi, La gabbia d' uccelli, La casa di paglia, La Camera di legne; parrebbe che si volesse intendere, Un magazzin pien d'olio, Una cassa piena di pane, Una casa fatta di paglia, com era l'accennata del Boceaccio, e c. E non Un Magazzino destinato a conservar' olio, Una cassa per tener pane, Un palco per mettervi le mele, e e.

Per bene intender la Terza posta dal Salviati, bisogna distinguer Materia di cosa, da Materia di Nome. Di cosa, è il Porssio nelle colonne, La pierra nel mortajo, L'Alloro nella corona, e co perche del porsido son fatte le colonne, della pierra il mortajo, Dell'alloloro la coro na. Di Nome, è il Grano nello sajo, il zendado nella canna, Le legne nella catasta, Le sascine

Q 3

nel carro; mentre si dice Lo stajo del grano, La canna di zendado, La catalla delle legne, Il carro delle f scine: dove il grano non è veramente materia dello stajo, ne'l zendado della canna, e c. ma lo stajo, la canna, son termini della quantità di quel grano, di quel zendado , di che si parla . Ed a questa materia di Nome sempre dee darsi l' Articolo , se s' è dato a quello che'l regge. Perciò, Lo stajo del grano val due fiorini: Il baril delvino costa due ducati: La libbra del sale val quattro foldi: La cacchiata del pane val quattro bajocchi: Il pajo de' polli costa una lira, e c. Ma se sarà materia di cosa, secondo l'uso presente, non si dà l'articolo al Nome , che dipende da un' altro , avvegnache all' altro fi sia dato: cioè non si dice, Il mortajo della pietra, La corona dell' alloro, Il vestimento del cuojo, L' immagine della cera, Il vello dell' oro, e c. ma'l Mortajo di pietra, La Corona d'alloro, e c. Ch' è la Terza regola accennata.

Parrà ad alcuno, che parte di questa regola s' opponga alla Prima: poiche, fe non dicest ancora secondo la. Prima, Il Mortajo della pietra, perche (arebbe un render particolare il Nome Pietra , ov' è generale , e indistinto da ogni Pietra; così non dourà dirsi, Lo stajo del grano, perchè non si parla di Grano particolare, ma. generalmente d' ogni Grano. Ma se ben si considera quell' effere il Grano nello Stajo materia di Nome , e non di Cofa, si vedrà che ben' avvertirono il Salvisti, e'l Buommittei , nel distinguer la Prima regola dalla Terza . Io nondimeno , che che sia di cio , ho una opinione , o buona , o erronea che sia , effer solamente ferma la. Prima regola: e che l'altre rice van mutazione, o generalmente dall'uso, o particolarmente da un buono orecchio, che talora appruovi piu un parlare, che un' altro. Se pur ragion non vorrà , e peravventura fuor delle. accen-

accennate regole, che talvolta si nieghi, e talor si dia si fatto Articolo. Come in Femmina di Mondo, nel Decamerone, e Donna di mondo in altri, si puo considerare . Poiche , dicendosi Femmina , Donna del Mondo , s' accenna semplicemente una Donna: ma volendosi parlar d' una Cantoniera , d' una Bagascia , dirassi Donna, Femmina di mondo. E qui mi ricorda di cio che diffe. Paolo Beni nella pag.95. dell' Anticrusca , ridendosi prima del Boccaccio, che aveva detto Femmina di Mondo, e Donna di mondo a Donne da partito ; e poi d' un pubblico dicitore, che ben venzei volte, e piu, aveva detto, movendo a rifo, o a recere gli ascoltanti, Donna di mon. 'do , per voler ricordare una di tai Donne : avendo dovuto dire, nell' opinion del Beni, e di quegli ascoltanti, se pur furono della medesima opinione , Donna del Mondo. Volend' io con questo additare, che sorta d' huomini si posero a chiamar bietolone , scioccone , e ridicolo scrittore, il Boccacio, e qualunque cercollo imitarc,

# Douria, Saria, e fimili, fono ben terminati.

XCVI. La terminatione in IA de' tempi paffati, seguia , Vorria , Ameria , &c. che che altri fi dica, fu molto ufata da' Profatori : massimamente nella terza persona : che nella prima rade volte s'incontra saria edel Bocc. Nov. 16. e Lab. n. 28. 34. 55. 111. 126. &c. Salia. Nov. 30. Verria. Filoc. L. 6. n. 14. Venia. Nov. 13. e M. Vill. L.8. cap. 88. Dormia. Nov. 22. e G. Vill. L.7. cap. 50. Peria , cioè Potria , ò Potrebbc. Lab. num. 55. 126. 136. &c. Hauria. Lab. num. 121. £ num. 151. Douria, Sentia. Nov. 18. e Lab. num. 24. Seguia. G. Vill. L.4. cap. 18. c L. 5. Cap. 90. M. Vill. Copria E così altri.

OSSER-

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

S'édetto (dice il Bembo nel terzo lib. delle Profe) Douria, Saria nella Profe; ma non Toscanamente. In fatti (che che dicesse il Papazzoni alla pag. 13. molto prima del Bartoli) Auria, Diria, Faria, e c. così nella prima, come nella terza persona, son voci della plebe; e Diria, Auria; Farcin ella prima; Direbbe, Aurebbe, Farchbe, nella terza, son del popolo civile, e de gli Scrittori. Non sarei nondimeno scripplos come alcuni, a non isfrivere Direbbe, Aurebbe, Parebbe nel Verso, ma ove talento me ne venisse initerci il Petrare a, che nel Sonetto, Mira quel coile, disse, Tempo sarebbe.

# Quello il quale , posto a guisa di Neutro.

XCVII. PAr dura cosa à udire, Quello, il quale, quod, che dourebbe voltarsi, Quello che. Pur non si può dire non trovarsene clempio, se Autori da recarne clempi sono il Bocc. e il Passu. Quegli dunque Filoc. L. 8. n. 80. Seguiravono, dice, si javno, si quale, essendo da soro, quanto più andavano, più chiaro udito, gli fasca certi, non deviare di pervenire A. Quello, Al quale dopò non gran quantiri di passi, licti pervennero e videro alquanti passori, cor. Past. sol. 80. Ripose il morto, Guai a me, che mi mancò Quello, che più me ra bisgono, e senza Il quale niuna altra cosa vate, cioè la contrizione del cuore.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

P Er opinione del Barcoli, nell'esempio del Bocc. dove si dice A quello, al quale, doveva dirsi secondo
la regola A quello che. E strabbe stato lo sesso, che metter la Chenel terzo caso, contra l'altra regola, che ove
la Che è-Relativo, o di persona, o di cosa, le riferisce
nel Retto: come si rasili altri inspessa il Cinnoin onel principio del c. 44. nelle Particel. Ne mi par che l'esemplo,
che l'medesimo Cinonio porta nel num. 2. di quel Capitolo,
chè del Bocc. amorayacila. Nov. 10. della 3. Giorisa contro a tal regola, per essersi la vidento, O figliuola mia,
questo cii Diavolo, di che io c'ho parlato. 4, si perche
avanti alla Che v'è il Segnatas so lis si si ancora perche,
sia in quel lnogo la Che neutralmente, per La qual cosa:
i Poeti abbian detto.

Ed io fon' un di quei, Che'l pianger giova. Ma voi, Che mai pietà non discolora.

Mayon, Con may need non uncolora.

Be così molt altre woise il Perrare. Ma son licenze, che pigliansi i Poeti. Se poi avesse voluto che l'a Boccaccio avesse dedeto, A quello, al che; savebbe stato un parlaremaggiormente sregolato. Perciò a me pare, che potendosi mattare quell' Al quale, non si potrebbe dire altramente, che Dove, cioè A quello, dove . . . . licti pervenneto. Fe peggio nel riserir l'esempio del Passav dove non potecad dissi in altra maniera, che Senza il quale; poiche dicendosi Senza che, sarebbe siato un porre l'Avverbio significante Ancora, in vece del Relativos, ch' era necessirio. Resis perciò la regola ferma, che la Che, e non Il quale nel Retto (ch' è quel che non intese il Barsoli) accenni il Neutro, choè La qual cosa.

## Bisognevole.

XCVIII. B Ifognevole non si dice di chi hà bisotempo, &c. ma della cosa, che ci abbisogna; Il tempo,il riposo mi son Bisognevoli. Bisognoso hà l'uno, e l'altro significato.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

P Resentemente non direi che di rado, Il tempo, il riposo mi son bisognovoli, e non mai ll tempo, il riposo mi son bisognosi: parendomi assertato l'uno, e assertatissimo l'altro: ma sempre, Mi bisogna il riposo, Mi bisogna il tempo: e piu leggiadramente senza l'Articolo, Mi bisogna riposo, Mi bisogna tempo.

# Vscire, col Secondo caso, e col Sesto.

XCIX. A L verbo Vsiire, certo, che si e sempre dato più volontieri il secondo. che il sesso volta s'incontra col sesso, che il condo volta s'incontra col sesso, che il sistema volta s'incontra col sesso, che il ssistema volta s'incontra col sesso, che il ssistema visuali parevano Vsiire, che Dalla sepositura risusti narevano Vsiire, che Dalla nave. L. 2. nui, 41. Vsiire Balla memoria. L. 6. n. 290. Vsiireno Dalla Città. L. 7, num. 47. L'animale Vsiiro Dalla crera, Fiam. L. 3, num. 46. Dalla tua bocca vsiire. M. Vill. L. r. cap. 80. Vsiendo Dal palagio. L. 5. cap. 16. Fece Vsiire Dalla bostier tutta sua sumiglia. L. 11. cap. 10. Chi intrasse, o Vsiisse Dal porto di Talamone. Dante Ins. 13. Che tante voci Vscisser sia que bost.

chi Da gente, Sc. Par. 1. Ma Da quella, Sc. Ffee congiunta. Petr. Son. 63. Lagrime omai Dagli occhi Vscir non ponno. Sc.

# OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

n è che Uscire siast detto, o sempre, o per lo giu col secondo caso, ma in certi modi di dire s' è ustato quasti sempre col secondo, come, y sicir di usa, y Uscir di se, y Uscir di senno, y Uscir di mente, y Uscir di senno, y Uscir di mente, y Uscir di senno, y Uscir di regola, y Uscir di affanno, y Uscir di pena, y Uscir di regola, y Uscir di prigione, e c. E usimalos col secondo, s' è ustato col segnacajo Di, come in questi esempli, non coll' Articolo Dello, o Della, o De gli, o Dele. In certi altri che s' usa coll' Articolo del Secondo caso, s'usa ancora col sesto, ma con gli Articoli Dallo, Dalla, Da gli, Dalle. Come, y Uscir della Città, e y Uscir dalla Città : y Uscir del laccio, e y Uscir della Città, c'uscir della Città, coll' citti della Città, c'uscir della Città, c

# Accrescimento a' Superlativi.

C. J. Superlativi con alcuna giunta di crescimento, furono appresso gli antichi in uso i hora appena vie chi gli adoperi, se non se qualche volta atà arte, dovestia bene il farlo. Nov. Ant. 8. Molta novissima cosa. N.43. Molto Bellissima. N.50. Molto Ricchissima. N.57. Molto Giussissimo. N.94. Era Si Scarssismo, e ssidato. N. 100. Molto Grandissimo desiderio. Buccace. N. 19. Così Santissima donna. N. 69. Così Ottimo parlatore. G. Vill. La12. cap. 72. Non si Si pessima ricolta. cap

104, Rimafe in più Fessimo stato . Filoc. L. 2. Si Turpissima, L. 7. n. 454. Tanto Bellissima, G. Vill. L. 7. cap. 100. Terra Molto Fortissima. c. 101. Mentagne Molto Altissime.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

On niego che à Superlativi, non folamente non bifogna accrescimento, ma posso che l' Nome Possivo
accenua semplicemente qualche condizione, il Comparativo qualche eccesso di tal condizione, el Superlativo
tutto l'eccesso possibile, o nel crescere, o nello scemar
della medessma condizione; malamente si possa accrescere
quel che s' è accresciuto al possibile. Pure, o sia la passione che bo alle cosso cos de gli Antichi, o perche mi pas actalora ad alcuno, o Comparativo, o Superlativo, siass
dato con grazia un qualche accrescimento suor dell'ordinarios dirò brevemente quel che usaron gli Antichi intorno a si statto accrescimento de' Nomi, e quel che mi par
da imitars.

L'odinario accrescimento de Comparativi, è sargli Superlativi; come di Maggiore sar Massimo, di Minore sar Minimo: nientedimeno truovassi ne gli Antichi
Maggioristimo, e Piu maggiore: come da tanti esempli che ne porta il Salviati nel lib. 1. della 2. par. de gli
Avvertim.al e. 4. Eda me veramente non piace Maggioristimo, el lascevei sempre a gli Antichi: ma Piu maggior l'userei, se talento me ne venisse: perche essi verrebbesi a dare un'accrescimento a Maggiore, ma non
santo che giunga as Superlativo. Come a dire, Nove è
un numero maggior di sette, ma dodici è piu maggiore. M spiegherebbe appunto appunto il concetto, il dire, Ma Dodici e maggiore: o pure, Ma dodici è maggior di Nove. Ne lo spiegherebbe niente, ne sarebbe

vero il dire, Ma dodici è massimo, o è il massimo.

Truovansi inoltre de' Superlativi usati colle Particelle Si , Cost , Molto , Tanto , Troppo . Ed in ci o direi , che fe i Superlativi fon di forma , cioè fon puri ,e naturali Superlativi , come Ricchiffimo , Saviffimo , Belliffima, Santiffimi , Lucidiffime ; debbafi ftar molto appertito a dir Si ricchissimo, Cosi savissimo, Molto bellissima, Tanto santissimi, Troppo lucidissime. Ma se i Superlativi saran di sentimento, e non di forma, cioè auranno il fignificato de' Superlativi, e non la figura, come Ottimo, Pessimo, Infimo, Estremo, Supremo, Massimo, Minimo, Primo, Ultimo, es' altri ve ne sono ; ben possa dirsi Così ottimo parlatore , Tanto pessimo Giudeo, Tropp' infimo, Si estremo, Molto fupremo, Troppo minimo, e fimiglianti . Perche effendo di fentimento, non di forma Superlativi, non danno quel mal suono, che dà il chiaro Superlativo accresciuto . Oltre che , a me par che si dica piu , nel dirsi, Era si ottimo parlatore, Era tant'ottimo parlatore, e c. che col dirsi semplicemente, Era un' ottimo parlatore. Ma non direi già Ottimissimo , come disse il Boccaccio , ma fuor del Decamerone .

Ne men mi guarderei di dar le medesime Particelle a gli Avverbi detti saperlativamente: cioè, Si levò suò, e molto teneristimamente l'abbracciò: E pensò di martoriare gli amici di Cristo molto crudelissimamente: Del tradimento di Catilina tanto verissimamente, quant'io potrò. Come da gli esempli che porta il Salviati nel cit. cap. 4. E questo per la stessa vicano.

di non render mal suono .

Così fe le accennate Particelle non fossero accanto al Suprelativo, tutto che di forma, Come, Etanto gli pareg dolcissimo, che dimenticava tutto l'altro male; che s'ha nella Storia di Barliagn.

#### 254 ... IL TORTO E'L DIRITTO

E finalmente userei di quando in quando dar la Particella Piu, e a' chi eri superlativi, e a quei di sentimento. Come, solea cavalcan e in su una giumenta, la piu vissimima che trovar potea: Giugurta, huemos sopratiti quelli, che la terra sostiene piu scelleratisimo. Ed in alcuni de molti esimpli, che porta il medesimo Salviati nel citi.lnogo. Ma egli potea riferime anche del Boccaccio, come fra gli altri son bellissimi, quel della Fiammetta al lib.4. Ed alcuno piu mansueto nel viso, e Piu che altro Ornatissimo; e quel del Filoc, al 4. lib. La miserabil fortuna che abbassato mi vede, singena con sollecitudine continua di mandarmi piu giu della Piu Insima parte della sua ruota. E Dante nel Can, 15. dell' Inst.

.... E domandò, chi fono

Li tuoi compagni piu noti, e piu fommi. Poiche, a dir vero, fi fatti parlari accrescono a maraviglia il sentimento. È poi (come dice in tanti luoghi Niccolò Villani, fotto'l nome del Fagiano , nella Difefa dell' Adon del Marino ) non delbiamo andar tanto rignardofi nell'usar di nuovo le voci, e le frasi intralasciate, ove fon leggiadre, e spicganti; perche talora sara bella una. voce , una frase , e non è dover che si perda per disujo : giacche quella orridezza, che dà a prima vista ad alcuni, a poco a foco la perde coll'uso: e se n'arricchisce la. Lingua , e ben coll'ufo mostra poi quella bellezza che tiene, Cosi Orlando Pescetti, o piu tosto i Signori Accademici Fiorentini , nella Risposta all'Antierusca , dicono ; che delle voci , e delle frasi , accade appunto come delle vefte ; che di quelle che usaronsi trecent' anni addietro . se ne ripiglia l'uso , e coll'uso pajon belle, e bellissime ; se toco trima parevano stravagantissime, e da mettersi in. dosso a qualche personaggio ridicolo in Commedia.

#### Suo , e Suoi , per Loro.

CI. Q Vella regola, che ci danno per tanto certa, e se non pochissime volte, dicono, rotta da' buom Scrittori, che dove si parla di più persone, ò cose, non si adoperi il Suo, che serve solamente al numero fingolare, ma il Loro, che e proprio del plurale; hà tanti esempi in contrario, che appena è che possadirsi regola. Vogliono, che il dire, Gli Apofloli col Suo maestro, Gli arbori co' Suoi fiori, in vece di Lor maestro, e Lor fiori, perche si parla di più, sia un grossissimo solecismo. Io per me non l'uferei, ma più per volontà, che per debito, che ve ne sia. Chi volgarizzò Pier Crescenzi, adoperò tante volte Suo, e Suoi, ragionando di molti, che citarne gli esempi, sarebbe un gran consumo di carta, e di tempo . Leggasene per saggio degli altri, il Quinto libro: e così ancora altri maestri di ben parlare. Ne addurro qui alcuni pochi, e prima del Sue, e Suoi, poidel Suo, e Sua.

Bocc. Introd. Co' Suoi prossimi, si ragunavano i Suoi vicini . Nov. 61. tit. Le bessi, che le donne hanno fatto a' Suoi mariti . Fiam. L. I. n. 77. Le nostre colombe a' Suoi colombi vanno dietro . Dante Purg. 8. Due spade Tronche , e private dalle punte Sue . Purg. 22. Detto n' havean beati in le Sue voci. M, Vill. L.I. cap. 23. I Fiorentini mandarono i Suoi foldati, Cresc. L. 5. cap. 23. I frutti de' datteri , non per li piccinoli pendono da rami Suoi. c.24. parlando de' pinocchi, Affermano, che co' Suoi gusci si conservano, c. 27. Altri sono, che co' Suoi picci uoli le colgono verdi , &c. E tanto balti del Suoi. Del Suo , eccone altrettanto.

Bocc. Nov. 24. Persone sono, che mentre si sforza-

no di confeguire qualche Suo intento. Nov. 42. Poiche gli arcieri del vostro nemico bauranno il Suo saettamento saettato , e i voftri il Suo. Lab. num. 119. I quali non s' accorgono , tutte quelle effere armi a combattere la Sua Genoria , e vincerla : Parla de' mariti . Dante Inf. 10. Suo cimitero da questa parte bannoCon Epicaro tutti i Suoi feguaci. Par. 28. . E del faper che tutti hanno diletto, Quanto la Sua veduta si profenda Nel ver. Par. 29. Che Motori Senza Sua perfettion foffer cotanto . Conu. fol. 90. Sono molti tanto di Suo ingegno, che credono col Suo intelletto poter misurare tutte le cose. Petr. Son. 311. Channo ivi il Suo tesoro. M. Vill. L. 1. c. 74. In perpetuo furono legati alla Sua giurifaittione (De' Fiorentini ) L. 9. c. 64. I Fiorentini sperando potere havere la quardia di quel luogo a Sua difesa. Cresc. L. 2. cap. 6. I fiori escono fuori per la sottilità della Sua sustanza.L. 4. cap. 3. Alcune (viti ) sono che molti il frutto Suo nel fore perdono. Alcune che il frutto Suo dal melume perdono. cap. 8. Allora i rami del Suo calor naturale privati fono. cap. 12. Itralci il Suo frutto difendono , L. 9. cap. 67. E mestiere, che ( le pecore ) habbiano il Suo ventre pilofo. E cap. 99. De parpaglioni, che del Suo fterco vermini fanno , &c.

# OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

Agli efempli il Bartoli contra la regola,GliAposto Di col suo Maestro, Gli Arbori co'suoi fiori; come avififi avuto a ben dire per regola , Gli Arbori co'lor fiori. Ma non considero, che'l Pronome Loro, quantunque siasi dato talora a cose innanimate; nientedimeno non dassi revolatamente, che ad Huomini, o a Donne. E chi si pone a censurar gli altri , massimamente i Gramatici , e i Signori Accademici Fiorentini, der fempre regolatamente parla-

re . Eoli è poi così certo che Suo Pronome sia del numevo del meno, che'l Muzio nelle Battaglie al C. x. censisrando lo scriver del Castelvetro, diffe; Suo ordinariamente serve al minor numero, & egli lo fa servire al maggiore, dicendo, Scrittori che publicano i suoi Poemi. La lingua Greca, e Latina con tutti i suoi libri. non sono lingue. Le scritture di coloro che scriffero nella lingua del suo secolo. Ne' quali luoghi tutti era da dir Loro, non, Suo, ne Suoi. Onde poi il Cinonio ( per lafeiar gli altri ) nel cap. 235. delle Particel. feriffe ; Suo Pronome possessivo Lat. Suus, Sua, e c. ha propriamente relatione alla terza Persona solo del primo numero. Aggiugnendo poi, S'e riferito ancora benche rariffimo, alla terza Persona del maggior numero, in vece del pronome Loro . E portandone un' esempio del Boccaccio, diffe; Poche altre volte ha trafgredito tal regola ne' fuoi migliori libri questo Srittore. Et affai meno il Petrarea, il quale non sò, fe da una volta in su, l' habbia rotta; che fu dov'egli diffe nel fon, 83. della 2. par.

Volo con 1<sup>5</sup> ali de' penfieri al ciclo Si fpeffe volte 3 che quafi un di loro Effer mi par c'hann' ivi il suo teforo. C'hanno ivi il Lor teforo. Che cosi p

Cioè, C'hanno ivi il Lor tesoro. Che così poi da regolati Moderni, come ancor da gli Antichis' è quasi inviolabilmente osservato di dire.

Questi , e Quegli primi casi del numero Singolare.

CII. Q Vesto in casa retto, posto affolutamente, in fenso di costui, o colui, si dà concordemente per fallo, dovendosi dire Questi.
Questi su figüuolo di Rè, Questi su che vinse la battaglia, &c. non Questo, che serve à quelle, che chiamano Neutro.

R Pur

#### 248 IL TORTO E'L DIRITTO

Pur v'è nel Nov. Ant. 68. Aspettava solecitamente, che venisse Quello, che havea meritato questa pena. E Dante Inf. 16. di Guido guerra , diffe, Quefto , l'orme di cui calcarmi vedi , &c. Si come al contrario , il medefimo. Par. 1. adoperò Questi in vece di Questo, . ragionando dell'Istinto naturale; Questi ne porta 'l fuoco in ver la Luna , Questi ne' cor mortali è promotore , Quefti la terra in fe ftringe, & aduna. E nell'Inf. cap. 1. d'un Leone che gli appari, disse, Questi parea, che contra me venisse. E Fazio nel Dittam. L. 5. cap. 16. descrivendo la serpe Anfisbena. Questi, hà duo teste. e Bocc. N. 31. Quegli (amore) vuole, ch'io ti perdoni, Questi ( sdegno ) vuole, &c. Ma' ritornando al Quello adoperato in vece di Quegli, hallo, ancora Dante nel Conu. fol. 97, Male trabe al segno Quello, che non lo vede . E fol. 102. Quello che mai non fosse stato in una Città. e di nuovo fol. 103. E Boccac. Amet.fol. 101. 0 quanto si può dir felice Quello, Che se in libertà tutto possiede, ed è in rima di Bello, e d'Ostello, tal che non vi può effere intervenuto errore di stampa. Brunett. Rett. Ma Quello, il quale s'arma d'eloquenza, &c. Questo mi pare huomo , &c. E appresso : Parendo che Quello, che havea impresa sola eloquenza, fosse più innanzi che Quello che, &c. Veggafi ancora il Paffau. fol. 267. e il Barberino, che appena mai adopera altro, che Quel, dove parrebbe da scriversi Quegli: il qual- medesimo stile tenne ancor l'Ariosto; e tanto prima il Petrarca.

Quegli, e caso retto del singolare, e serve al maschio. Avvegnache appresso buoni Autori si legga alcune volte adoperato in cass obliqui. Nov. Ant. 65, L'altro pane desse a Quegli, che diceva, &c. E Nov. 67 Messer, sammi diritto di Quegli, che a torto m'hae mor. 10 lo mio siglivolo. G. Vill. 12. c. 13.5i crano ribbel.

lati da Quegli , che tenea la Cicilia . E cap. 42. I parenti di Quegli, c'havesse fatta la mpetragione. E Bocc. N. 97. A Quegli , the mi tien tanto affannata . Pail. fol. 51. A questo medesimo ammaestramento si può recare quello, che è detto di fopra, del Cavalier d'Inghilterra, e del Conte di Matiscona , e di Quegli , che domandava indugio, &c. E fol. 91. La confessione, per la quale altri si rappresenta, per lo comandamento della Chiesa, a Quegli, che Vicario di Christo è nella Chiesa. E fol. 217. Fù Iddio scarso venditore della sua gratia, Quegli, che n' è larghissimo , e liberalissimo donatore . Creic. L. 6. c. 13. Si che si dice, che, se la radice sua s'appicche al collo di Quegli, che ha le scrofole, che gli vale. G. Vill. L. 8. cap. 37. Per haver concordia, mandaro Quegli, che havea fatta l'offesa. L. 11. cap. 69. Cacciaron di Bologna M. Brandalis Goggiadini, Quelli proprio, che fù il principale. Fazio Dittam. L. S. cap. 24. L'auro è buono a Quegli, che fel gode, c. Parecchi altri esempi ve ne hà, ne quali à me par vedere, che il Quelli, ò Quegli si accordi più tofto col Che suffeguente ( nel qual modo è caso retto ) che con quello, che gli và innanzi, e per cui farebbe cafo obliquo.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

Molto modestamente portossi il Bartoli intorno all' accennata regola di Questi, e di Questi; quando avendo seritro quesso tibro (come in piu luoghi abbiamadimostrato) per propia discla; in questo medessimo, cominciando dalle prime righe, a' lectori, disse; Sele parole, sopra la cui finezza, proprietà, e valore, v' ha di Questi, che tal volta s'azzustano. E con cio trasserdi la regola, avendo dovato dire; U' ha di Coloro. E cost meglio di cencinquanta volte in tutto questo libro.

R 2

La regola , colle parole del Buommattei , nel Cap. undecimo , dell'undecimo trattato, si è; Questo, e Quello non si metton mai per primo caso maschile sustantivo, che non sarà mai approvato per ben detto, quando fi parla d'un' huomo, o d'altra cofa futtantiva, Questo mi parla, Quello è huomo savio: ma fi de' dire, Questi mi parla, Quegli e huomo savio. Adunque Quello, e Quello fon semplici Neutri : e mentre si dice . Questo e buon patto . Quello mi dispiace; sempre s'intenderà per Quella cosa. E così quasi colle steffe parole, presso che tutti gli a!tri Gramatici , seguitando il Bembo nel terzo libro delle Prose all s pag. 106, e 107. nella impression di Napoli . Ma con pace di tutti, dovevasi aggiugnere; che Questo, e Quello non son solamente Pronomi Neutri, ma Pronomi eziandio maschili, che dansi a tutte le cose, che nominansi co' Nomi maschili , o animate, o innanimate che siano , pur che non fia un' Huomo . Onde dicefi , In quest' anno, In quell' anno : Per quest' amore, Per quell' amore: Di questo libro, Di quel libro: A questo cavallo, A quel cavallo: Da questo canto, Da quel canto: La punta di quelto strale, Di quello strale: Questo scudo . Quello scudo . E nel numero del piu , In questi anni, In quegli anni: Per questi amori, Per quegli amori : Di questi libri, Di que' libri, o di quei libri: A questi cavalli, A que' cavalli, o A quei cavalli : Da questi canti, Da que' canti, o Da quei canti : Di queflo strale, Di quegli strali: Questi scudi, Quegli fcudi.

Mi replicherà ognuno, che avendo detto il Biommattei, cheQuello, e Quello son Pronomi Neutri, e non si metton mai ser primo caso sustantivo; el Bartoli, che non s'usan mai nel Retto assouramente, ove il Bemboprima de gli altri aveva seritto, non mettersi mai per Nomi Nomi maschili che da le stanno; vollero con cio dire, che ove mettonsi in compagnia del Nome, come ne gli accennati esempli, In quest' anno, In quell' anno, e c. e non son posti come sustantivi , e assolutamente; allora. certamente non son piu Neutri , ma Pronomi maschili . Aggiugnendo, che espressamente nel cit. luogo del Bembo si legge; Deh a voi non gravi Giuliano, che Io un poco vi addomandi; come ciò sia, che voi detto avete, che, Quello, Questo, Cotesto voci del neutro sono? Quando c' si dice; Quel cane, Quell' huomo, e Questo fanciullo, e Cotesto uccello, e somiglianti; non sono elleno voci del maschio eziandio queste tutte, che Io dico? Sono rispose il Magnifico; ma sono congiunte con altre voci, e da se non istanno. E lo di quelle, che da se stanno, vi ragionava, delle quali propriamente dire si può, che in vece di Nome si pongono, il che non si può così propriamente dire di quelle, che l' hanno accanto.

Ma io rispondo primieramente; che'l Buommattei, il Bartoli, e gli altri, han parlato in quella maniera, per fareintendere, che'n quel caso si dee dir Questi, e Quegli: perche accompagnati con altro Nome, cioè non positi come susantivi; associate anche Cotesto; tuttoche si parli d'hoomo: come, Chi e questo Pietro, Dov'è quel giovane, Venne cotesto vecchio: e non mai Quequel giovane, Venne cotesto vecchio: e non mai Que-

sti Pietro, Quegli giovane, Cotesti vecchio.

Secondo, ri pondendo ancora all' Eminentissimo Bembo; che Quello, Quello, e Cotesto posson mettersi eziandio per ssistantivi, a ssolutamente, e da se stanti, e nel primo caso; e non esser Neutri, ma accennar qualunque Nome maschile. Come, in parlandossi del giorno di S. Matta, nel qual nacque il gloriossisso Carlo. Quinto, si dicesse; Questo gli su selice per quella victoria; Questo

R 3

gli fu avventuroso per quell'altra : Questo gli fu felicissimo , per avere avuto prigioniere , e c. Ecco come tre volte ho detto Questo, senza potersi dire altramente, Suftantivo , Affolutumente, Da fe ftante , e nel Cafo Retto . Così ove si fosse detto Quello, o Cotesto . Adunque la regola, a mio giudizio, dee effere; che Quefti, o Quegli suftantivi , che stan da se , ed affolutamente , fi danno ad Huomo, e nel caso Retto : perche ne gli altri obliqui si dirà Costui, Colui. Questo, e Quello, e Cotesto ancora, o non son posti, assolutamente, sustantivi, e da se stanti; e posson darsi ad Huomo, e a qualunque cosa maschile, in qualunque caso: come s' è dimostrato . O son sustantivi , da se stanti , e posti assolutamente; e posson' esfere in ogni Caso, così Nintri, come Mafchili di qualunque cofa che nominafi come mafchio, pur che non fia l' Huomo : giacche all' Huomo , dicest Questi , Quegli nel primo Caso ; Costui , Colui ne gli altri . E così diremmo di Cotesti , e Cotestui , se fossero presentemente un poco piu in uso.

Da tutto cio cavasi un' altra regola; che Questi; e Cottesti per coloro che vogliono usarlo; Costui, Quegti; e Cottesti psisantivi; e nel munero del piu Questi; Quegti; e Cottesti nel Retto, Costro, Coloro e Cottestoro, ne gli Obliqui; dansi solamente ad Huomo. Papesta ancora è stata quasi simpre in questo libro traspredita dal Bartoli. Come nel Num. seguente, parlando de Verbi dice. Di quegli che del tutto non escon di regola e poco appresso, son quegli, Peroche quegli, Quegli della quarta e dove aveva a dire Di que; o Di quei, son que, e e. che son Pronomi accorciati di Quelli, non di Quegli. Con questa occasione mi par ben di nostare pe' principianti, il modo di serivere, ed eziandia di proficrire i Pronomi Quegli, Quello; perche in Questi; Questo, Cottesti, Cottesto, Costui, Costoro

Cotestui , Colui , Coloro, non cade dubbio veruno . La regola è; Nel minor numero, avanti a Confonante, dicasi sempre Quel: non effendo ben detto, Quello tale, Quello giovane, Quello vecchio: ma leggiadramente dicesi, Quel tale, e c. Avanti a Vocale, Quell', con far che si prenunzi, non la vocale 0, ma quella. della voce suffeguente : giacche l' Apostrofo , non folamente è segno del mancamento della Vocale O; ma d'aversi a profferir la voce apostrofata colla seguente, come fossero una voce sola. Secondo puo sperimentarsi in questi estm-pli, Quell' amore, Quell' elmo, Quell' idolo, Quell' odio, Quell' utile. Avanti a due, o a tre Consonanti, delle quali la prima sia S, sempre Quello intero, cioè Quello fcudo , Quello firale , Nel numero maggiore , avanti a Vecale , o avanti a piu Confonanti, delle quali la prima sarà S, sempre Quegli: cioè Quegli amori, Quegli elmi, Quegli scudi, Quegli tirali. Ma se la Vocal seguente sara I, si scriverà, Quegl' idoli, per la ragione, che s'è detta nel Num.73. Avanti a Consonante, Que', o Quei; come Que' mali, o quei mali , e c. non Quelli mali. E questa è la presente buona Ortografia usata da' buoni scrittori; che che si truovi presso a qualche Antico, che usò ancora Quelli, per Quegli nel Retto del numero del meno: e Quellino nel numero del piu, danon imitarsi presentemente: quantunque veggasi imitata dal Salviati, in tutte le cose che scrisse, col nome dell' Infarinato , contro del nostro impareggiabil Torquato Taffo.

Vn' altra cosa han tralasciata que' Gramatici; che io ho letti sin' ora; ed è la decsinazione di tai Pronomi : qual' è, Quessia, e Quessi nel primo caso del Singolare : Di costui, e Di costui, e Di costui, e Di costui e la costui; Costui , Colui nel quarto: e Da costui, Da colui : Costui , Da colui : Costui , Da conhano il quinto. Nel Plurale,

### 2)4 IL TORTO E'L DIRITTO

Questi, e Quegli: Di costoro, Di coloro: A costoro, A coloro: Costoro, Coloro: Da costoro, Da coloro. Questo, ove è N.utro, è indeclinabile, ne ha che'l singolare. Ov' è maschile, ha il plurale Questi: e pure è indeclinabile nell' uno, e nell' altro numero. Ma così il Neutro, come 'l Maschile, si variano co' segni de' Cast.

## Dalla formation de' Preteriti.

CIII. T N quafi tutte le lingue, la Parte più mala-L gevole à regolare, sono i verbi, non solamente per le tanto anomalie, che fogliono havere una gran parte d'essi, ma etiandio per l'universal formatione delle persone, e de' numeri, e de' tempi, di quegli, che ordinatamente procedono. Perciò valenti maestri vi si sono adoperati intorno, facendone Canoni, e Leggi, per trarre successivamente l'un tempo dell'altro, con non piccola maraviglia di chi vede la pianta d'un verbo preso dalla sua prima radice, diramato, e steso, come si suote degli alberi della consanguinità, e dell'affinità, per trovare le generationi proffime, e le lontane, e i gradi della parentela di qualunque persona, e in qualunque tempo si vuole: accioche non avvenga, com e venuto ad alcuno, di formare il Preterito dal Futuro, cioè di far generar l'avolo dal nipote, con un orribile paracronissno. Chi in ciò habbia più sottilmente adoperato, per quanto io ne fappia, estato il Castelvetro nella fua Giunta al Bembo, e dopo lui, ma incomparabilmente meglio il P. Marco Antonio Mambelli, quel medefimo, ch'è l'autore del libro delle particelle della lingua Italiana, che và fotto nome d'Offervationi del Cinonio, Accademico Filergita. Vero e,

che

che questa sua opera de' Verbi, in cui è steso per ordine, e largamente provato, quanto può defiderarii. in così difficil materia, morto già da alquanti anni l'Autore, aspetta chi le sia secondo Padre, mettendola alla luce; il che quando avverrà che fia, la lingua nostra haura questa parte, secondo ogni suo esfere interamente perfetta.

D'altro parere, quanto alla formatione de'tempi, fono flati alcuni buoni scrittori, che nelle lor grammatiche, han trattato quello medefimo argomento; peroche parendo loro poco utile, molto incerto, e troppo faticofo, il produrre i tempi de'verbi, traendone l'un dall'altro, con torre, mutare, aggiugnere, fpeffe volte delle lettere à tanto numero, che appena rimangano le parti primigenie del feme che li genero, han creduto far più utilmente al bifogno di chi vuol apprendere à ben'usare i verbi, mettendo per isteso l'un presso all'altro, quegli ch'escon di regola, comunque fimili, ò nò, fiano gli uni à gli altri. Anch' essi ottimamente: e legga ò gli uni,ò gli altri chi vuol faperne, ò ne' sccondi, direm così, il Che, ò ne'primi, ancora il Perche. Io qui mi prenderò à dire alcuna cofa della formation de' Preteriti, che fono la più ampia, e la più fregolata parte de'verbi, e porrò brevemente alcune regole, che ne prenderanno, qual'una parte, e qual l'altra di quegli, che del tutto non escon di regola. È parliam qui de'verbi della seconda, e della terza maniera, che foli fon quegli, che fuariano; peroche quegli della prima, finiscono costantemente in Ai , Amai , Cantai , Studiai : quegli della quarta in Ij, Udij, Sentij, Servij: o come altri vuole, Udi, Senti, Servi, di che altrove e ragionato.

1 Primieramente dunque si vuol sapere, che v' ha de' verbi , della quarta , che anticamente erano al-

tresi della feconda, ò della terza maniera, e oggidì ritengono in buon uso alcuni lorltempi, massimamente il preterito. Ciò che non avvertito da alcuni, che ne confideran l'infinito, usato sol nella quarta maniera, fa lor credere, che sia errore il terminarli nel Preterito, altramente che in I. Di questi sono Aprire, Offerire, Proferire, Coprire, Convertire, Dispartire, Apparire, &c. i quali anticamente, hebbero nel primo lor tempo, Apergo, Offergo, Profergo, Copergo , Convergo , Disvargo , Appargo , &c. Di qui è , che ne' Preteriti, han doppia terminatione, hor come della quarta, Io Apri, Offeri, Appari, &c. hor'altramente, Aperli, Offersi, Profersi, Copersi, Conversi, Disparsi, che più communemente si è detto Disparvi, Apparvi, &c. E di ciò non ha mestiero recar qui esempi, peroche in tutti gli autori della lingua se ne leggono, nell'uno, e nell'altro modo, a migliaja. Bastimi solo accennare: che non è, come altri ha scritto, licenza sol della poesia, il terminare, ò tutti, o alcuni di così fatti verbi all'uso della quarta maniera in I . E percioche, chi publicò questa regola, riprovo nominatamente, Apri, e Copri, dicendo non trovarsene esempio in profa d'autorità, di lor due soli ci basterà dire. Apri dunque è nel Boccac. N. 39. . 40. 48. 62. 65.68. Filoc. L. 3. num. 194. Paff. fol. 62. e 230. M. Vill. L. I. cap. 81.L. 10.cap. 25. &c. Copri è nel Filoc. L. 6. num. 123.M. Vill. L. 8. cap. 1. e 47. E Scopri diffe il Boccac. N. 60. Fiam. L.4. e M. Vill. L. 4. cap. 45.

2 V ha de' verbi, che per alcun lor tempo, sembrano estere d'una, e veramente sono d'un'altra manierajond'e che hanno il Preterito differente da quello, che parrebbe regolarmente doversi. Tal'è Venire, che non è della quarta, traendosi da Venere an-

eico,

tico, non so ben se della terza, ò anzi della seconda maniera, e ci da nel preterito, Venni, come altresi Tenere, ci da Tenni. Fare, non è della prima, ma della terza, Facere. Del verbo Soffero, v'e fra' grammatici una gran lite, volendo alcuni, ch'egli sia della prima, altri della terza, e altri della quarta maniera. Egli veramente ha di ciascuna d'esse alcuni tempi , peroche ben si dice , Sofferare , e Sofferire , ò Soffrire. A me non foffera il cuore, diffe Bocc. N. 77. e Nov. 62. Credi tu ch'io Sofferi: che sono tempi della prima maniera . Soffrire poi e del medefimo , Nov.23. e 44. e d'altri communemente. Il fuo Preterito più usato, è come di quegli della terza, che poco avanti habbiam posti, cioe Soffersi: non però così strettamente, che Soffrij, s'habbia à condannare per fallo; e chi, per mal che voleva al Taffo, si malamente gli morie quel , Molto Soffri , che si legge nella prima stanza della sua Gerusalemme, dovea prima cacciare dal Paradiso di Dance, come un Angiolo nero, quel Soffriro, ch'egli pur vi pose, dicendo Cant. 14.0 vero sfavillar del santo spiro, Come si fece subito, & candente A gli occhi mici , che vinti nol Soffriro. E del cap. 16. Dal voi che prima Roma Sofferie. E dal Dittam. L. 3. cap. 13. Che qui Soffrio la gente, &c.e dalla Canzona che habbiamo d'Antonio da Ferrara amico del Petrarca. Deb pensa figlinol mio il grave dolore, Che Soffri l' alma mia presso la Croce.

3 Alcuni verbi della feconda,e della terza maniera,han nel Preterito la terminatione in Eigaltri in Erti,e altri han l'una, e l'altra indifferentemente; ne, à diffinguerli, v'e altra regola ferma, che l'ulo de gli ferittori. De' primi, fono, Empiet, Adiempiet, Riempiet, Godei, Pentei dall'antico Pentere, che poi fre detto l'entire, e quindi Pentij. Placei, e

Com-

Compiacci, Facci, e Fei, da Facere difusato: Conofeci, Discernei, Fendei, Disendei, Nascei, Vendei, Jascei, Prendei, Provedei, Chiudei, Pendei, Ricevei, Rompei, Solvei, e Risolvei, Splendei, Stendei, Tacei, Tendei, Vedei, &c.

De' fecondi sono Persuadetti, Combattetti, Seguetti da Seguete antico. Vsectti da Vsecre, ò Escere disusto. Cedetti, e Concedetti, Credetti, Discundetti, Procedetti, Opprimetti, Presumetti, da Staggere disustato, kistetti, Resistetti, Prove-

detti, Vivetti, &c.

Doppia terminatione, in Ei, e in Etti, hanno, Dovtre, Cadere, Concepere, Possedere, Fotere, Scdere, Temeré, Tacere, Battere, Dare, ò Daggere, che fà Diei, e Detti, Premere, Succedere, Solvere, co' suoi composti, Assolvere, Rissolvere, Diffolvere, Rendere, e Attendere, Proce-

dere, Perdere, &c.

Per ciò troviamo ufato variamente etiandio in fra poche linee, il medefimo verbo finito hor nell' uno hor nell'altro di questi due modi. Concepei , e Concepetti, Poffedei, e Poffedetti, Rendei, e Rendetti, &c. Si de'avvertire, che, avvegnache de'preteritidi tutti i verbi qui avanti registrati (e ve ne faranno per avventura non pochi altri-) fi truovino esempi in buoni autori, non si vuol però adoperarli indifferentemente tutti, ma quei foli, che veggiamo effer più in ufo, che non hanno altra terminatione, secondo la regola che qui appresso soggiungerò. E ben del poco favio haurebbe, chi ufatle Pentei, Nafcci, Piacei, e Seguetti, e Battetti, in vece di Pentı, Nacqui, &c. che diciamo oggidi. Pur chi fenza alcuna particolar ragione s'inducesse ad usarli, non potrebbe effer condannato d'error nella lingua, se altro è errar nella lingua, ch'è dell'arte, altro nell' ufo, che più tollo appartiene al giudicio.

4 I Preteriti, che finiscono in Ei, ci danno E accentato nella terza persona del numero minore, e nell'altra del maggiore Erono: E quegli che finiscono in Etti, nelle medefime terze persone, vanno in Ette, ein Ettero. Queste sole si mutano: le altre son le medesime in amendue le terminationi, Rendei: Rendesti, Rende: Rendemmo, Rendeste, Renderono. E in Ettero: Sedetti , Sedesti , Sedette ; Sedemmo , Sedeste, Sedettero, e così de gli altri. Usarono etiana dio i profatori di troncar le terze del numero maggiore, si di questa, e si delle altre maniere, comunque escano, in Arono, Erono, Irono, e farne Aro, Ero, Iro: Amaro, Potero, Fuggiro; e chi vuol che ciò sia conceduto solamente a'Poeti, mostra di non haver letto punto altro che Poeti, altramente, ne haurebbe incontrati ne' profatori migliaja d'esempil. Similmente le terze del numero maggiore, in una gran parte de' verbi, mutano l'ultimo Ro, in Nò; e fi dice, in vece di Pianfero, Rifero, Sedettero, Temettero &c. Pianseno, Riseno, Sedetteno, Temetteno, &c. o come meglio si uso da gli antichi, é i moderni l'han ricevuto più volentieri, Piansono, Risono, Sedettono, Temettono, &c. di che anche più avanti si parlerà.

5 In 51, finiscono molte maniere di verbi. Se la prima voce termina in DO puro (cioe, che avanti se-habbia vocale) la prima del Preterito và in SI puro. Di questi sono Chiedo, Assido, Conquido, Divido, Recido, Rido, Uccido, Rodo, Chiudo, Intrido: che ne' preteriti sanno, Chiesi, Assis, Chiusi, Divisi, Recis, Ris, Uccisi, Rosi, Chiusi, Intris. E's de' anche contare sià questi, Credo, che

appresso Dante, e il Boccac. nella Visione, fi truova col preterito in Cresi, allora in poco, e hora in niun uso de gli scrittori. Escon di regola. Cado. Godo. Siedo, Poffiedo, Procedo, Succedo, che non finifcono in SI.

Se la prima voce del verbo termina in NDO, TTO, LGO, la prima del preterito termina in SI. De' primi fono Accendo, Attendo, Afcendo, Difcendo, Comprendo, Intendo, Prendo, Riprendo, Offendo, Tendo, Stendo, Distendo, Sospendo, Nascondo, Fondo, Rispondo. Fra' quali però non han luogo Vendo, Pendo, Fendo, Risplendo. De' fecondi. Metto, Prometto; ma non già Batto, e Combatto . De gli ultimi Algo , Salgo , Scelgo , Suelgo, Divelgo, Colgo, Raccolgo, Dolgo, Volgo, Suolgo, Rivolgo, Tolgo, e per privilegio Caglio, e Vaglio, Questi altresi ci danno il Preterito in SI Accesi, Appresi, Posi, Rimasi, Misi, Promisi, che sono delle trè prime maniere, dalle quali la quarta è differente in ciò, che avanti il SI finale riceve la I. che havea nella prima persona, dicendosi, Alsi, Scelfi, Colfi, Calfi, Valfi, &c.

6 Se la prima voce del verbo termina in NGO ( trattone Tengo, ei suoi composti Astengo, Mantengo, &c. ) la prima del Preterito, termina in NSI, Piango, Frango, Infrango, Spengo, Cingo. Fingo , Dipingo , Eftinguo , Giungo , Pungo , Mungo ; che ne' Preteriti fanno , Piansi , Finsi , Giunsi . Eftinfi , &c, Fra' quali entra per gratia , Vinco . Confumo, e Prefumo; che anch' ein hanno, Confunfi, e Prefunfi, Ma Pongo, e i Composti d'esso. c Rimango, finiscono in SI puro; Posi, Opposi. Composi, Rimasi.

7 Se la prima voce del verbo termina in Ro. haven-

havente fra mezzo l' R, e l'O alcuna confonante, la prima del Preterito, fuor che fol nel verbo Difcerno, termina in RSI, Torco, Ardo, Perdo, Mordo, Spargo, Afpergo, Sommergo, Accorgo, Scorgo, o Surgo, Corro, Converto. E gli antichi, Pargo, Appargo, Dispargo, Apergo, Copergo, Offergo, Profergo, Soffergo ; che ne' Preteriti fanno, Torfi , Arfi , Afperfi , Offersi, &c. di Persi, da Perdo, si è ragionato altrove .

Se la prima voce del verbo termina in GGO. la prima del Preterito cade in SSI. Traggo, Leggo, Eleggo, Reggo, Figgo, Affliggo, Struggo, Diftruggo, che ( trattone Veggo ) ne' preteriti fanno, Tratti, Reffi , Struffi , &c. Trovafi alcuna volta Meffi , in. vece di Misi, dal verbo Mettere, sia scorrettione de' testi, come altri vuole, sia licenza de gli autori, sia. privileggio di questo verbo, non è da usarsi.

Parimente in SSi, finiscono i preteriti de' verbi

Dico, Cuoco, Conduco, Riluco, Opprimo, Scuoto, Percuoto, Riscuoto, Scrivo, Vivo, Muovo, anzi ancora, Concedo, Procedo, e Succedo, avvegnache certi il nieghino: perciò che oggidi diciamo più volentieri Concedei, o Concedetti, Procedei, &c.

9 Se la prima voce del verbo, và in CCIO, la prima del Preterito termina in COVI, trattone Faccio, che usarono i Poeti. Per ciò Giaccio, Piaccio, Taccio, Nuoccio, &c. fanno Giacqui, Tacqui, Noc-

qui, &c.

Queste sono le regole, che ci danno, per formare i Preteriti, non già di tutti i verbi, che non v' hà a qual d'esse ridursi possano, Caddi, Bevvi, Volli, Crebbi , Conobbi , Hebbi , Nacqui , Empiei , Parvi , Potci, Piovvi, Seppi, Ruppi, Tenni, Venni, Diedi , Dovei, &c.ridotti da alcuna terminatione latina;

ma quanto meno s'accosta Caddi à Cecidi, Bevvi a Bibi, Conobbi à Cognovi, Hebbi ad Habui, &c. che Finfi à Finxi, Diffi à Dixi, Scritfi à Scripfi, Percoffi à Percussi, anzi Arsi ad Arsi, Aspersi ad Aspersi, Sparfi à Sparfi, &c. Ma questi pochi verbi, che non fi fon potuti stringere sotto regola, non toglion la lode d'haverne ordinato il rimanente, il più strettamente che si è potuto in tanta moltitudine, e varietà di formationi, proprie fol della feconda, e della terza maniera de' verbi.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

D Ofto che'l P. Mambelli, col nome del Cinonio Accademico Filergita, b4 dopo Pietro Bembo , Matteo Conte di San Martino , Gianfrancesco Fortunio , Trifon Gabriele, Rinaldo Corfo, Alberto Acarifio, Lodovico Castelvetro, Giacopo Pergamini, Girolamo Ruscelli, ed altri , diffusamente parlato de' Preteriti de' Verbi ; e già che'l Bartoli non ha parlato , che delle Prime per sone de' Preteriti , che chiaman Rimoti ; dirò qualche cofa in. generale , così de' Preteriti , che dicon Propinqui , come de' Rimoti : e nella quale fuol di leggieri qualche buon' Autore errare , E qualche altra cofa ( in che si fallisco ancora ) in particolare, d'alcuni Verbi fre golati .

IVerbi di tutte e quattro le maniere, han due Tempi del Perfettamente Paffato, cioè del Tempo Paffato, Determinato, Propinquo, Proffimo , come i Gramatici di+ cono , e vuol dir Passato di poco tempo ; e del Tempo Pasfato Indeterminato , Rimoto , Lontano, e vuol dir Paffato da qualche tempo. Esempio del Primo farà, Pietro stamattina ha cenato con meco: accennando cofa fatta di poco tempo. Ne v' è chi direbbe ; Pietro stamattina cend con meco. Efempio del Secondo , Pietro giorni fa cend

con meco: accennandosi un fatto di qualche tempo. Non mai dicendosi; Pietro giorni sa ha cenato con meco.

Il Primo da qualche sossifico non è stato stimato veramente Verbo, ma Orazione: perchè, o accompagnandose col Verbo Avere, fà Ho amato, Ho temuto, Ho letto , Ho sentito ; o col Verbo Effere ne' Paffivi, e in molti de gl' Intransitivi, fa Sono stato amato ; Son' andato : Sono stato temuto, Son caduto: Sono stato letto. Son nato: Sono stato sentito, Son Partito . E intutte e due le maniere, Ho amato, Sono stato amato, Son' andato , e c. non son pure, e semplici voci de Verbi , ma. compiute Orazioni. Il che ha luogo ancora contro de'Latini , che ne' Preteriti , o Perfetti , o Imperfetti di Paffivi dicono Amacus fum , Fui , Eram , Fuiffem , e c. Ma questa difficoltà , dice il dottiffimo Cavalier Baldraccani nella ventunesima Annotazione al Tratt. de'Verbi del Cinonio , fe aveffe luogo , l' aurebbe ne' Preteriti piu che perfetti ancora , e maggiormente ne'Tempi del Desiderativo, e del Soggiuntivo, che fanno Volesse Iddio ch'io amassi, Quantunque io ami , e c. Nondimeno siccome dicendos Amo, vi si fottintende sempre il Pronome lo, cioè lo amo; dicendosi Ami , s'intende Tu ami, e pure sono stimate semplici voci de' Verbi , non compiute Orazioni , mancandovi , come i Logici dicono il Predicato , cioè la. cosa amata; così dicendosi Sono stato amato, non è compiuta Orazione, mancandovi il Subbietto, cioè la perfona, dalla quale sono stato amato . E cio basti in questa. offervazione, per cosa che poco, o niente rileva; e chi vuol piu ragioni a scioglier meglio la difficultà , vegga il citato Cavaliere, che vi risponde veramente da Filosofo, non da Gramatico.

Da quel che dice il Castelvetro nella Giunta de Verbi alla fin delle Partic. 57. e 66. cioè, che i Verbi accompagnati col Verbo Sono, cioè Sono amato, Son temuto, Son letto , Son sentito , sian del Presente ; Ho amato . Ho temuto , e c. del Paffato ; nafce un' altra difficoltà , ed è : perche Son' amato, Son temuto, e c. fian del Prefente; e Sono andato, Son caduto, Son nato, Son partito , sian del Passato ? Al che rispondo per ora , che i Verbi che si fan Passivi col Verbo Essere , ed Attivi col Verbo Avere, come Sono amato, ed Ho amato: Son temuto, ed Ho temuto, e c. sieguon la natura del medesimo Verbo Effere : e siccome Sono è del Presente , Sono stato , del Passato Determinato , Fui dell' Indeterminato , così faran del Prefente , del Paffato Determinato , e dell' Indeterminato, Son' amato, Son temuto, Sono stato amato, Sono stato temuto, e Fui amato, Fui temuto, e c. Ma quei che non si fan Passivi col Verbo Essere, perchè la natura d'essi nol comporta, non auran la condizione di tal Verbo, ma la propria de' di lor Participi paffati : come Andare , Cadere , Nascere , Partire , ed altri , non fi fan Paffivi col Verbo Effere , e perciò non sieguon la natura di tal Verbo : ma dicendosi Son' Andato, fon Caduto, Son Nato, Son Partito, ritengono il proprio significato de' Participi passati Andato, Caduto, Nato, Partito: e son del Tempo Passato. E questo mi par piu chiaro ( fe la passione al proprio trovato non m' inganna ) di quanto dottissimamente sottilizza su cio il medesimo Cavalier Baldraccani, nell' Annotazione ventesima al Cinonio.

Venendo prima (contra l'uso de Gramatici) a i Paffati Determinati, parlero d' alcuni d' effi confusamente, secondo mi è sovvenuto, ene quali (come ho detto ) se

fuol fallire.

Avere, e Ricevere han ne' Preteriti Determinati, Ho avuto, Ho ricevuto, con due V, il primo Consonante, il secondo socale: e non , Ho auto, Ho riceuto, come molti dotti Autori vergognofamente ferivono.

In Parere, dicesi da molti altri M'è parso, T'è parfo , Gli e parfo , e c. come pin volte nell' Apologia de gli Accademici di Banchi pel Caro, contra l Castelvetro: dovendosi dire, M'e paruto, T'e paruto, ec. Se cio fosse vero ( dice il Boccaccio nella Nov. 35 ) che nel fonno gli era Paruto. Nella Prima, Alcuna volta gli era Paruto migliore il mangiare. E, Chente v'è paruta questa vivanda. Se dura e crudele Paruta ti fono . E così sempre,

Piu volentieri dicesi in Prosa, Ho veduto, Hai veduto, e c. E nel Verso Ho visto, Hai visto. Di che wedi gli esempli nel Pergam.al Memor.e nelle Annotagioni d' Alessandro Tassoni alla Crusca, nella Voce Visto.

Solere, effendo col Verbo Avere, ha, Ho foluto, Hai foluto, &c. Ma meglio diraffi , Sono flato folito , Sei stato solito, e c.

Vivere, ha nel Preterito Determinato Vivuto, o accompagnato col Verbo Avere, Ho vivuto, o piu leggiadramente con Effere, come, Son vivuto, Se' vivuto, e c. E fe'l Boccaccio nel 3. della Fiamm. diffe, Ma me, che guari senza te Vissa non sono, ne viver fenza te saprei, si conviene aiutare; nel Decamerone , dove piu pulitamente scriffe, leggesi nella Nov. 1. Perciò che il buon' huomo, il quale già era vecchio & disordinatamente Vivuto : e nella stessa, Ne far ch' egli così non voglia morir, com' egli e Vivuto . Molto peggio fan quei che scrivono , Vissuto.

Da Mescere, a mio giudizio viene Ho misto, Hai misto, e c. Da Mescolare, Ho Mescolato, e c. Da Mischiare, Ho Mischiato, o Meschiato, Ma Mescere, ed Ho misto, non direi che nel Verso, Con cio par che'l Ruscelli ne' Comentari alla pag. 284. non ben dicesse, che,

Mescere non ha Preterito.

Intendere, ha Ho inteso, Hai inteso, ec. e fe in DanDante , ed eziandio in qualche Profatore antico truovafi, Ho intelletto, non sono affatto da imitarsi, ne in Verso,

ne in Profa.

Chiedere , dice il Ruscelli nel poco fa citato luogo , che fa Ho Chieduto, ed Ho Chiesto. Io nondimeno direi sempre , Ho Chiesto : e così il Pergam. nel Memor. Wella fteffa maniera fempre Richiefto, non Richieduto : o pur Richesto, come spesso truovasi ne gli Antichi, ed eziandio nel Decamerone. Ma oggi sarebbe affettazione il dirlo. E fe fi dice Richiedere, Richiefe, Richiedeva, ec. non Richedere , Richefe , Richedeva ; ragionevol. mente dirassi Richiesto, non Richesto.

Occidere, da Ho occifo. Uccidere, Ho uccifo. Ma direi sempre Uccidere, ed Ho uccifo . E così nel

Decamerone.

Da Accendere, Ho acceso: effendo Accenso fola-

mente della Rima.

Da Spandere, Ho spanto, ed Ho spaso: così il Ruscelli nel cit. luogo . Il Pergam. nel Memor. vuol che'l Preterito proffimo di Spandere, faccia Ho fparto: quel di Spargere , Ho sparso . Ma pruova cio che diffe il Ruscelli il Son. di Meffer Cino da Pistoja , che dice,

Messer , lo mal , che nella mente siede

E pone, e tiene sopra'l cor la pianta, Quand' ha per gli occhi fua potenza Spanta, Di dar se non dolor giamai procede. E'l Bocc. nel lib. 9. della Tefeide , dove , In Atene persona non rimase,

Giovane, vecchio, zita, o fatta sposa, Che non correffe là con l' ale Spafe.

E pur troppo sarebbe da dire contro del Pergam. e di coloro , che l' han seguitato; e molto n' ho detto ne' miei Libri del ben parlare . Per questa Offervazione basti accennare, che Spanto non è in ufa che per Aggettivo, come Span-

Spante nozze, Spanto convito: Spaso è della plebe, e valendo Spiegato, direi anzi Spiegato, Dispiegato, che Spaso. Sparto mi pare anzi del Verso, che della Profa: onde direi fempre , Ho fparfo , Hai fparfo , e c. E le di Sparso, se ne valsero i Poeti ; oggi l' uso de' buoni Scrittori, il qual (come dicono gli Accademici di Banchi nell' Apologia alla pag. 160. ) prevale a qualunque cofa , eziandio se fosse regola gramaticale , ammette nelle Profe , Ho sparso , Hai sparso , e c. Ove fignifica , Ho versato, Ho gittato, mandato in piu parti.

Da Ascondere viene, Ho ascoso: e da Nascondere, Ho nascosto . E non senza sconvenevolezza si dice da molti, Ho ascosto, Ho nascoso: tuttoche si truovi

ne' Tefti.

Cedere, Verbo disapprovato dal Castelvetro nella. Canzone d' Annibal Caro , perche non usato dal Petrarca: ma ben' ufollo Dante , l' Ariofto , e prima Masseo Villani , come dalla Crusca : ed oggi è in uso di qualunque. scrittore . Nel Preterito ha Ceduto, non Cesso , ch' è il luogo per deporre il peso del ventre. E così ne' composti Concedere, Procedere, Intercedere, Recedere, dicesi Ho conceduto, Proceduto, Interceduto, Receduto , e c. E se truovasi Concesso; sarà nel Verso , o in . Matteo Villani , da non imitarfi . Per lo contrario Mettere . Commettere , Rimettere , Dimettere , Permettere , Intermettere , Intramettere , Inframettere , Scommettere, Sommettere, Sottomettere, Tramettere , han tutti Metlo , Commeffo , Rimeffo , e c. non Mettuto , Commettuto , Rimettuto , e c.

Da Perdere, dicesi Ho perduto, non Ho perso:

come altrove abbiam detto.

Suggere, usato da' Poeti, non ha il proprio Preterito , Ho futto, ma , Ho fucchiato , e pinttofto Ho fucciato: giacche Succhiare propriamente val , Bucan col succhiello. E Succiare, Suggere, Tirare a se il sugo.

Pingere, che dicesi in Verso, e Dipingere, o Dipignere, che dicesi in Prosa, hanno, Ho pinto, e Di-

pinto : non Pitto , o Dipitto .

Conducere, Inducere, Producere, Introducere, te, che piu legiadramente diconfi Condurre, Indurre, Produrre, Introdurre, hanno in tal Preterito, Ho condutto, Indotto, Prodotto, Introdotto: e folamente.

nella Rima , Condutto , Indutto , e c.

Giungere, o Giugnere: Ugnere, o Ungere: Mugnere, o Mungere: Fungere, Pugnere: Congiungere, Ingiungere, Sopragiungere, Trapungere, Sogiungere, Raggiungere, Aggiungere, Aggiungere, Ocompungere: o Congiugnere, Ingiugnere, e.c. hanno, Son giunto, Ho unto, Ho munto, punto, congiunto, e.c. E se truevasi Son gionto, Ho onto, Ho monto, ponto, e.c. for voci de' Sensi, come dal Dizzionario d' Adrian Politi: ma sempre son migliori le prime.

Rimanere, nel Preterito fa piu volentieri, Son rimafo, che, Son rimafo; giacobe me Tefli leggef fempre Rimafo; come da gli ejempli che ne porta il Pergamnel Memor. Ma oggidì è in ufo ancora, Son rimafto.

Permanere, nanel Preterito Indeterminato Permafi, Permale: ma non per tanto nel Determinato dire. Son permalo, Se permalo, e c. ma uferei il Verbo Rimanere in luogo di Permanere, che val lo ftesso.

Lucere, Rilucere, Tralucere, ( e Stralucere, fe alcun volesse usarla, per trovarsi ne' Testi Stralucen-

te ) non han Preteriti propinqui.

Appartenere, Partenere, e Pertenere, ma non Appartenere, han nel Preterito Appartenuto, Partenuto: ma a mio giudizio da sfuggirsi, ove si puos

Arrogere con un G secondo la Crusca, e non con due 3 come santi scrivono, dice il Gagliari nell' Ortopra-

fia Ital. alla pag. 298, avere Arrolo: e'l diffe peravventura, per aver trovato piu volte ne' Testi nella terza del Plurale, Arrosero: ma nell'esempio della Crusca in tal voce, io leggo Arroto. E nella Voce Arroto Addiett. Fuvvi arroto. Pur' leggend' io in Dante,

.... Et arrosemi un cenno

Che fece crescer l'ale al desir mio:

così portato dal Castelvetro sul verso del Petrarca, Nella Canz. Nella stagion: cioè ,

E duolmi ch' ogni giorno arroge al danno; non so che fermamente determinare . Perciò dico , che. checche sia di cio , non è ben' usar , ne l' una , ne l' altra: cioè non dire , ne Ho arroto, ne Ho arrofo: ma lasciarle a gli Antichi .

Da Porgere, Ho porto. In luogo del qual Preterito, molti non sappiendolo, hann' usato, ed usano Preteriti d' altri Verbi , o non propri al significato , o troppo generali : come Ho prestato, Ho presentato , Ho dato.

E alcuni Curiali ridevolmente , Ho porretto.

Attendere ( che non molto Tofcanamente dicefi, per mantener la promessa, dovendosi piu tosto dire Attenere ) nel significato di Dar' opera , Stare attento , Aspettare , ha'l Preterito propinquo , Ho attefo . Atteneres all' incontro , o che significhi Mantener le promesse , o Sostenersi, o Avere attenenza, parentela; ha in tal Preterito, Ho attenuto, Mi fono attenuto, Ti fono attenuti, de.

Empiere, Riempiere, Compiere, Adempiere, coll' Accento su l' antepenultima, non su la penultima. sillaba, come vole il Bartoli nel num. 208, doze gli si rispondera; banno, Ho empiuto, Hai rimpiuto, Ha empiuto, Abbiamo adempiuto, e c. non Empito, Riempito, Compito Adempito, come molti dicono.

Calere , Verbo difettivo , ba , M' è caluto , T'è

### IL TORTO E'L DIRITTO

caluto, e c. ma non molto da ufarfi.

Credere, Ricredere, Discredere, Scredere, banno, Ho creduto, Mi fon ricreduto, S' è discreduto, Screduto. P cosi Miscreduto; e non come alcuni che dicon Creso, Ricreso, Discreso, e c.

Quantunque dicasi Concepire piuttosto che Concepere; nientedimeno non si dice Ho concepito, ma Ho conceputo, Son conceputo: e talora, Son concetto: come da gli esempli de' Testi portati dal Pergam. nel Me-

mor. e dalla Crufca .

Da Divellere, Svellere, Ho svelto, Ho divelto. Prefumere ( con una M , non con due , come voole il Pergamini nel Memor. ) dice il Ruscelli nel citato luo. che non ha 'l Preterito propinquo : e perciò sconciamente si fosse scritto, Ho presunto, o pure Ho presumito. Ma avend' io letto nel Proemio de dottisimi Deputati alla. correzzion del Boccaccio stampato nel 1573; E di tali ci fono che quel che l'Autore haveva disteso in sette, o otto versi, hanno presunto di ristrignerio a tre, o quattro ; non mi guarderei punto d'imitargli . Se poi in Giov. Vill. portato dalla Crufca nella voce Prefumere, leggefi Avea prefumito; non vedo che i Signori Accademici C abbian mai imitato.

Da Mordere , dice il Gagliari nell' Ortogr. alla. pag. 309. viene Ho morduto, e morfo: ma egli s' inganna : poiche nel M.mor. del Pergam. e nella Crusca io

nontruovo, che, Ho morfo, Hai morfo, ec.

. Premere , non Priemere come'l Rufcelli , e alcuna volta in qualche Testo, e Spremere, danno Ho premuto, Ho spremuto. E per contrario, Deprimere, Reprimere, Opprimere; danno, Ho Depreilo, Repreffo, Oppprello.

Scuotere, Percuotere, Ripercuotere, Riscuotere, han nel Preterito propinguo, Ho scosso, Hai per-

cof-

cosso, Abbiam ripercosso: e c. Ne dicest, Ho sco-

Da Radere, dice il Gagliari alla pag. 312. che viene Ho raduto, e Raso. Ma pure prese abbaglio: poiche non dicesi che, Horaso, Hai raso, e c.

Da Potere, viene Ho potuto, non come molti dicono, credendo piu toscanamente parlare, Ho possuto.

Capere, colla penultima lunga, come ben' avvertifee il P. Spadafora nella Profodia, ha intal Preterito E:
caputo. E se'l Buommattei vuol nel trat. duodecimo, al
Cap. 30. che Capire si dica oggi più comunemente: e
perciò dicass Ho capito: e che Capire non abbia Participio; egli y salvo jempre l'onor che gli bo, in questo
adombrossi, come dimostreremo al Num. 242. dove parlerem de significati di Capere, e di Capire

Ne Verbi difettivi Andare, Gire, ed Ire, che una ainta l'altro, il Preteterito determinato fa, Son andaro Son gito, Son'ito: ma fempre la prima è la migliore: e Son'ito, Se'ito, per lo piu diconfi in senificato di, Soa

perduto, Se perduto.

Da Affolvere viene Ho affoluto, Son' affoluto a non come molti dicono, Ho affolto, Son' affolto. E fe-Involvere, Rivolvere hanno, Ho involto, rivolto; è perche fon Preteriti d'Involgere, Rivolgere, che diconfi eziandio Involvere, Rivolvere, per fratellanza she ha

il G , coll' V confonante .

cofferere, da Offerto, e Profferere, Profetto: Offerito, Profferito, Profferito. Ma non direi, ebe, Ho Offerto: e per contrario, Ho profferito. Così Pentere da Pentuto: Pentire, Pentito: ma quest' ultimo è in uso. Con cio diciamo, che i Perbi della quarta maiera tutti fusicono in lico in stal Pretrioscio è lo sentieto, Servito, Son partito, Son'udito, e c. Eccetto Son Venuto, Ho Compiuto (intralasciando Fertuto agli Mili-

### IL TORTO E'L DIRITTO

Antichi ) che vengon da Venere antico , e da Compiere . che son della terza maniera.

Dicesi finalmente Ho tronco, per Ho troncato, Ho cerco, per Ho cercato, Ho tocco, per Ho toccato: ma

di ciò nel Num.137.

Venendo a' Preteriti Indeterminati, dico generalmente , che nelle quattro maniere fanno Amai , Temei , non Temetti, Leffi, non Leggei, e Scntii, che prima si diffe, e si dice ancor da qualcheduno Senti . Nella Seconda perfona Amasti, Temesti, Leggesti, Sentisti. Nella terza. Amo, Teme, non Temette, Leffe, non Legge, Senti non Scriette . Nel numero del pin, dove volentieri s'erra da molti, si dice , nella prima per sona , Amammo , Tememmo, Legemmo, Sentimmo : non Amassimo , Temessimo , Legessimo , Sentissimo: o pure Amaimo , Temeimo, Leggeimo, o Lessimo, Sentiimo. Nella. feconda Amaste, Temeste, Leggeste, Sentifte: non. Amastivo, Temestivo, Leggestivo, Sentistivo, come. in non pochi Moderni si truova . Ne Amasti , Temesti ; Leggesti, Sentisti, come in alcuni de gli Antichi . Nella terza Amarono, non Amorono, o Amorno: di che s'è parlato nel Num. 18. e folamente nel Verfo, Amaro, Temerono, non Temettero, o Temerno: Leffero non. Leggerono, o Leggerno: Sentirono, non Sentettero, o Sentirno. Truovasi nondimeno in molti Testi, Temetti, Temette, Temettero.

In grazia de' Poeti notiamo , che le terze persone del numero del meno , che finiscono accentate , posson prender nel verso la E di piu, o l'O. Il che fecero anche gli Antichi Profatori , per non far terminare accentate le voci. Avversendo che quei che finiscono in E , o in I , prendon l'o : e di Pote, fan Poteo : d' Usci , Vicio. Ed acciocche non se ne guardino i Moderni, porterò gli esempli dell' Eminen. Bembo, e di Monf. della Cafa . Diffe il Bemba

nella

nella terza st. della maravigliosa Canzone in morte di Carlo Bembo suo fratello,

Ne mai volli al suo scampo altro riparo, Mentre haver si Poteo, che la tua fronte.

Ed altrove,

Del pregio, per cui Troja arfe, e Cadeo: E sc 'l Mondo v'havea con quei che Feo. Il Cafa nel Commiato dell'inimisabil Canzone, Amore io piango,

Pur ch'ella, che di noi

Si lungo strazio Feo, con le sue piaghe. Enel Sonetto La bella Greca,

Per cui l'Europa armossi, e guerra Feo. Il Bembo nel Son. Se delle mie ricchezze, dirizzato a Bernardo Cappello, non a Francescomaria Molza, come registra il Cavalier Basile,

Lasciata la sua donna Useio di vita. E in quello a Lisabetta Gonzaga Duchessa d'Urbino, In cui vera honeità mai non Morio:

Dal tuon che qui si grande si Sentio. Il Casa nella Canz. Come suggir per selva.

Donna Sentio fermarfi
A mezzo il corfo.

E nell'ultimo verso del bellissimo Sonetto fra gli air tri, Dolci son le quadrella;

Questi servo d'Amor visse, e Morto.

Ne quali efempli si vede, che non solamente l'usarono in Rima, ma eziandio nel mezzo de Versi: in che taiuno varitenuto

Ma quei che finiscono in O, o in V, prendon la E: e d'Amo, Canto, Flu sussi Amoc, Cantoc, Fuc. Mª d' Amoc, Cantoc, e simil, non se ne teggono esempi che... presso a gli Antichi: ue to gl'imiterei. Di Fuc se ne leggon

212

### 274 IL TORTO E'L DIRITTO

gli esempli in Rima: estretto da necessità direi ancor io col Casa,

Tu'l fai, cui lo mio cor chiuso non Fue. Che tosto ogni mio senso ebro ne Fue.

E col nostro Torquato Tasso,

L'Egizzio Capitan lento non Fue.

Paffando a' Verbi in particolare, dico che i Preterit i remoti di Do, e Sto ( che per aver nell'Infinito Dare , e Stare , son creduti della Prima maniera, quando vogliono i pin eruditi, sian della Terza, e vengano da Daggere, e da Staggere , degli Antichi ) fon , Detti, Stetti , colla E aperta : Defti, Stefti, colla E chiufa : Dette , Stette , coll'aperta: Demmo, Stemmo: Defte, Stefte, colla chiufa : Dettero, Stettero coll'aperta. L'ufo nondimeno ( come avverti il Buommattei nel C.38. del tratt.12. ) nel Verbo Dare , fa piu volentieri , Diedi , Diede , e Die : e nel Plurale, Diedero, Diedono, Diero, Dierono, e talor Denno diffe il Petr.ma'l Bem.alla pag. 194.del to. 2.diffe, non effer voce Tofcana. Dicefi ancor Dier , fenza l' O: dicendo il Bocc. Fer vela, e dier de'remi in acqua, e andar via. Ma non già Diedeno , come spesso nella Risposta all' Anticrusca, e particolarmente nella pag. 59. Ne a somiglianza di Diedi , Diede , e c. dicesi Stiedi , Stiede, Stiero, Stiedero, e c. come leggefi in molti. Solamente ne' buoni Scrittori truovasi anche Stei nella Prima , e Ste nella Terza del Singolare. Non dicesi inoltre Dafti, Stafti: non Dammo, Stammo : ne Dafte, Stafte , com'eziandio fer von parecchi .

In Cadere, il Preserito fa Caddi, non Cadei, coone nota finifiramente il Pergam. mettendo ancor Cadercii: e Altobello Gagliari alla pag.270. Cadeli, Cadde, non Cade, e Cadette. Non negando, che 'n qualche Tefta truovifi alcuna volta, e Cadei, e Cade. Nel Plurale..., Cademmo, Cadeste, Caddero, e Caddono, e alcuna...

velsa

volta Caderono: ma non già Cadettero. Di che veggasi

il Bembo alla pag. 193. al to.2.

Parere, ba Parvi, non Parfi, o Paretti: Parefti: Parve, non Parfe, o Parette: Paremmo, non Parfimo: Parefie: Parvero, e Parvono, non Parettero. Apparere, ed Apparire, tuttoche diversi fra essi nel significato, pur si regolanone' Preteriti col Verbo Parere, nella Prima persona del fingolare: dicendosi nell' uno , e nell' altro Apparvi: ma nella seconda, nell' una, e nell' altra Apparitti : e nella Terza Apparve. Nella Prima del plurale Apparimmo, nella Seconda Appariste : nella Terza Apparvero . Ne perche le voci sian del Verbo Apparere , si dird Appareiti, Apparemmo, Appareite; ma tutte regolansi come venisser da Apparire. Nel Passavanti leggest piu volte Appari: ma noi direm , come s' è detto , Apparve. Comparire, e non Comparere, regolasi ne' Preteriti come Apparire: perciò non diraffi Comparfi, Comparfe, Comparfimo, Comparfero: ma Comparvi, Comparve, Comparimmo, Comparvero. Sparire poi ha piu volentieri Spari, che Sparve. E per contrario Disparire, ha Disparve. Come da gli esempli nella. Crufca .

Sapere, ha Seppi, non Sapei, o Sapetti: Sapeffi: Seppe, non Sapei, o Sapette: Sapemmo, non Seppimo, che dicono alcuni: Sapeffe: Seppero, non Saperono, o Sapettero. Così Rifapere, Sopraffapere, Strafapere. Ma Affapere non bà che tal voce dell' Infinito, quale unita col Verbo Fare, dicefi in tutti i tempi, Tel fo affapere, Me facevi affapere, Vel feci affapere, Cel faceffi affapere, e c. Notando che la Crusca non registrò tal voce: e su peravventura, perché dove il Pergamini (che registrolla nel Memoiale situto la voce Sapere) lesse Affapere; si sginori Accademici lessero, A sapere. Ma se nol Decamerone del 1573. nella Nov. Venturressima, alla pag. 153. leggos;

Ma pure mi son rattemperata, ne ho voluto fare, ne dir cosa alcuna, che io non v'el faccia prima a Sapere: e così in quel del 27. Nel secondo, Vel faccia prima Adfapere; nel Terzo, Vel faccia prima Sapere; nientedimeno in quel del Mannelli , e del Salviati fi legge , Vel faccia prima affapere. E poco appresso in quel del Mannelli , e'n quel del Salviati , lo non fo qual mala ventura, gli facesse Assapere, che'l marito mio, e c. E nella 71, in quel del Salviati alla pag, 403, Ed allora ella gliele farebbe Affapere , e manderebbe per lui . E così in qualche altra parte . Son dunque certo , che nella nuova edizion del Vocabolario, che farassi senza dubbio, come dice il dottissimo mio Signore Anton-Maria Salvini, nella cinquantesimaterza Lezzione, fra le sue colme d'ogni dottrina, e d'erudizione, e graziatissime Prose Toscane : ... come m'avvisa in una sua favoritissima l'addottrinatissimo Signor Conte Lorenzo Arrighetti ; dourassi aggiugnere , o fotto'l Verbo Farciftandosi al Testo del Decam, del 1573, e a gl; altri riportati da Giovanni Stefano da Montemerlo nel Tesoro della Lingua Tojcana, alla pag.407. ) Farc a fapere : e così, appresso alle voci A sangue, A santà, allogare A sapere, fe piaceffe a' Signori Accademici ; opure, standosi a gli accennati Tests del Mannelli , o del Salviati, registrare, Affapere,

Tenere, ha Tenni, Tenefti, Tenne: Tenemmo, Tenefte, Tennero. Così Sostenere, Trattenere, Contenere, Ritenere, Rattenere, Ottenere, e qualche

altro.

Dovere, Dovetti, Dovesti, Dovette; quantunque in qualche Teste si legga Dove, Dovemmo, non.
Dovettimo, come barbaramente dicon parecchi: Doveste, Dovettero, non Doverono.

Potere, ha Potei, e Potetti, non Potti, come alcuni dicono. Potessi, Potè, e Potette, non Potte, come dicon gl' istessi . Potemmo , Poteste , Poterono , e Potettero , non Pottero .

Solere, non ha Preterito indeterminato : onde non fi puo dire Solei, Soletti, o con altra voce barbara Solfi, jecondo il Gagliari alla pag. 270. Vien perciò aiutato dal Verbo Effere, e dal Participio Solito: dicendofi, Fui .

folito, Sono stato solito, Fosti solito, e c.

Volere, ha Volli, Voletti, Volle: Volemmo, Voleste, Vollero, e talora Vollono. Di che s' è parlato nel N.41, al quale aggiugniamo quel che diffe il Buommattei alla pag. 290. Volfi, e Volfe fi truova appresso a' buoni autori: ma tanto di rado, ch' è giudicato inavvertenza. E non farà lodato chi l'userà. Volsero è di peggior condizione.

Pascere, ban creduto molti, e forse i Signori Accademici, non aver Preterito remoto; ma l' ba, e son Pa-scei, o Pascetti, Pascè, e c. come nelle Annotaz. del Tas-

foni .

Il medesimo Buommattei alla pag. 291. vuol chc. Vedere abbia Veddi, o Vidi: Vedesti: Vedde, o Vide: Vedemmo, Vedeste, Veddero, o Videro. Ma son pace d'un tant' huomo , se Veddi , Vedde , Veddero, leggonsi in qualche Testo; oggi son voci dell' insima plebe . Perciò direm sempre Vidi , e con un D , Vide , Videro . Lo stesso diciam di Rivedere , Avvedere , e c.

Capère, nel fignificato che ha d'Aver luogo, Effer capace, ha nel Preterito lontano Capei, Capeiti, Cape: Capemmo, Capelte, Caperono. Capire, che val comprendere coll' intelletto, ba Capii, Capitti, Capi : Capimmo , Capiste , Capirono : ma se queste debbansi ulare eziandio nel significato di Capere, vedrassi nel Num. 242.

Fare, creduto ancor della Prima, quando è della Terza; essendo la voce intera Facere, che oggi non si dice ; ha Feci, e Fei nel Verso: Facessi: Fece, che'n prosa diessi pin volentieri Fe: Facemmo non Fecimo: Faceste: Fecero, e Fero, e Fer, come'l Bocc. Fer vela, e dier de' remi in acqua. E colla slessa regola ordinerai tanti Verbi compossi di quesso: come Dissare, Confare, Rifare, Soddissare, Soprassare, ec.

Dire, ch'è fitmato oulgarmente della Quarta, ovi è della Terza altresì, vonendo da Dicere, che non è in nso della Fiorentina lingua, come servise il Bembo alla pag. 194. del luo. cit. ha Disti, Dicesti, Disse, Dicemmo, Diceste, Dissero. E così regolansi i juoi compossi Dissero, Ridire, Contraddire, Predire, e c.

Ponere, che presentemente dicesi Porre, ha Posi, Ponesti, Pose: Ponemmo, Poneste, Posero, e talora Posono: e secondo gli Antichi Posero, e Puosono. Nella stessa amaiera tanti composti di tal Verbo: come. Comporre, Disporre, Proporre, Frapporre, Pospor-

re, Riporre, Interporre, e e.

Sciogliere, oggi comunemente con piu leggiadria... Sciogliere, ba Sciogli Sciogliefi, Sciofle: Sciogliemo, Sciogliefie, Scioflero. E così diciam di Torre, Corre, Ricorre, Raccorre, Diftorre, ed'altri composti: chepur dicevansi, e dicest talora d'alcun d'esta Togliere, Cogliere, Ricogliere, Raccogliere, Diftogliere.

Volgere, ha Volsi, Volgesti, Volse: Volgermo, Volgeste, Volsero. se adanque truovasi Volgesi in qualche Poeta, quantunque di rado, non è del Passava indeterminato, ma dell'Imperfetto, cioè in luogo di Volgevi: come dissero ancora i Poeti Potei, Solei per Potevi, Solevi. Emche il Bembo, che nelle Prose alla pag, 162. al to.2. disse, essero poi mairera da non usarsi spessionante nel Perso, cantò poi nelle Rime,

Deh perche si repente ogni valore,

Ogni

Ogni bellezza infieme hai sparso al vento: Ben Potei tu de l'altre ancider cento, E Lei non torre a piu maturo honore.

E così regolerai i composti Avvolgere, Rivolgere, e c.

Adduccre, che per sincopa dices Addurre, in tal Proterito ha Addussi, Adduccri, Adduscre, Adduscre, Adduscre, Condustre, Adduscre, Condustre, Adduscre, Produrre, condustre, Adduscre, Produrre, condustre, Adduscre, Condustre, Adduscre, Conduscre, constanto la natura de Primitivi Adduscre, Conduscre, co. fa Rilussi, come avverti il Casictvetro al Bem. alla pag. 166. nel t. 2. Luccre poi, non credo che abbia... Preterito Remoto, come non l'ha Propinguo: perche l'Casictvetro aurebbe poso l'esemplo in Lussi, se vi fosse siato, ch'era il Primitivo, e non nel composo Rilussi.

Spegnere, ba Spensi, Spegnesti, Spenseris, S

si parla in alcuni tempi , come nel Petro.

Spenga la sete sua con un bel vetro.\*

E in Spengono, e in qualche altra.

Spingere, o Spignere, ha Spinfi, Spingesti, o Spignesti, Spinfe: Spingemmo, Spignesmo, Spingeste, o Spignesto, Spinfero. Cosi in Dipignere, e Dipingere: Tignere, e Tingere: Cingere, e Cignere, e Strignere, e Stringere. Di qua Verbi, e quando legia dramente: santeponga il G alla N, vedi nel fine del fol lazzevole non men che dotto Dialogo del Fosso di Lucca e del Serchio, del mio Signer Matteo Regali, sotto nome d'un Accademico dell'Anea.

280

Bere, che s' è detto talora Bevere, come dalla. Crusca nella voce Bere , ha Beyvi , Beesti , Bevve: Beemmo, Beefte , Bevvero. O purc Bevvi , Bevefti , Bevve: e Bevette appresso i Poeti: Bevemmo, Bevefle Bevvero , o Bevettero, ne' Poeti medefimi . Il Bembo dice nella pag, 192. che Bebbe, e Bevve è nelle buone feritture , per la parentela che ba l' V Confonante col B: e cost potrebbesi anche dir Bebbi , per Bevvi , Bebbero , per Bevvero. Ma io sempre userei Bevvi, Bevve, e Beyvero; e col Caftelo, alla pag. 167, uferei Bebbi, Bebbe nel Ver fo.

Porgere, dà Porfi, Porgefti, Porfe: Porgemmo, Porgeste, Porsero, Così Sporgere, e qualche altro si-

mile .

Rendere, ba Rendei, o Rendetti, Rende, Rendette , Renderono , Rendettero . Non Refi , Refe Resero . E non ha molto fu censurato un sonetto del dol tissimo Signor Salvini , com' egli narra nella sec. Lezzione fra le Prose Toscane , perche in Rima si trovo Rese : quando si truova tante volte nel Verso, non che in Rima nel Toscanissimo Bembo .

Empiere, ba Empiei, non Empij: Empiesti, non Empifti : Empie, non Empi : Empiemmo , Empiefte, Empierono, non Empimmo, Empific, Empirono. Così i Composti Adempiere , Compiere , Riempiere.

Credere , Credetti , non Crefi , o Credei : Credefi , Credette : Credemmo , Credefte , Credettero . E nella steffa maniera i Composti Ricredere, Discredere.

Miscredere.

Piacere, ba Piacqui, Piacefti, Piacque: Piacemmo, Piacette, Piacquero. E nella fteffa forma i Composti Compiacere, Dispiacere, e c. Così Nascere, ha Nacqui ,e c. Nuocere , Nocqui. Tacere , Tacqui : quaniunque ( come avvertifce il Caffelvetro alla pag. 165.det

2. 2. ) fi diceffe talor da' Poeti , Facetti .

Di Cedere, non parla il Cassevro, per la ragione dettadi sopra, ma di Succedere: e dice, che sa Succedetti. Ma'l Pergamini vuol che saccia Succedei: Onde direi che si puo dire nell'una, e nell'altra maniera: ma piu si curamente Succedeit: perche avendo il Pergam. scritto Succedeit nella prima, s serivo poi Succedette nella terza, che per regola doveva esser Succede: Casi ditiata di Cedere, di Concedere, di Procedere, di Perfuadere, di Sedere.

Dividere ba Divisi, Dividesti, Divise: Dividemno, Divides, Divisoro. Così Ridere, Ris, ec. Rodere, Rosi: Assidere, Assis: Chiudere, Chiusi: Radere, Rasi: Chiedere, Richiedere, Chiesi, Richies: Uccidere, Uccisi: Conquidere, Conquisi: Intridere, Intrisi: Arrogere, Arrosi: Mettere, Dimits, Rimettere, Rimettere, et altri simili, Misi, Disnis, Rimisi, Commiss, Intromiss, ec.

Affolvere, Affolfi, Affolvefti, Affolfe, e e. Scernere, Scerfi, Scernefti, Scerfe, e e. Suellere, Suelfi, e e.

Scuotere, Scoffi, Scoteffi, Scoffe: Scotemmo, Scoteffe, Scoffero. Così Rifeuotere, Percuotere, Muovere, Commuovere, Rimuovere, Sommuove-

re , Cuocere , Promuovere , ed altri.

\*Affiggere, Affidi, Affiggefli, Affiffe: Affiggermo, Affiggefle, Affiffero. E nella fleffa mamera., Trafiggere, Affliggere, Figgere, Crocinggere, Prefiggere. E Dire, Ridire, Predire, Vivere, Serivere, Traferivere, ed altri composit, han Disti, Ridisti, Predisti, Visti, Seristi, Soscristi, Sottoscristi, Reseristi, e.e.

Piovere, dice il Castelvetro nel cit.luo.che ha Piovvi , e Piovve . Ed avendo Piovve nella terza del numero del meno, ha da aver Piovvero in quella del piu. Nondimeno truovasi così spesso ne si sertitori, Pioverono, e Piovettero, che ormai per nso si spesso mono in provettero, che ormai per nso si portebbe dire. Tanto piu che per diligenza che ho sata ne Testi, non ho potuto trovar Piovvero: e all' incontro ne' Morali di S. Greg, nel cap-5, del lib. 27, luogo portato dal Tassoni nell' Annotaz, alla voce Piovero, si legge; Iddio quando tolse via i Prosetti, in loro cambio mandò gli Apposibili, i quali in similitudine di tium Pioverono molta acqua. Anzi nel cap. 15. del lib. 29. si ha; Dico che egli Piovette sopra la terra disetta. Im modo che l'citato Tassoni disfe; è per quell'illogni si vede, che'l Preterito è Piovvi, ed anche Piovei, e Piovetti; ancorache io dicessi piu volentieri Piovvi, come Dan. Inf. can. 24.

. Il Duca il dimandò poi chi egli era: Perch' ei rispose ; l' Piovvi di Toscana,

Poco tempo e , in questa gola fiera.

Giov. Vill.nel cap. 84.del lib. 12. serisse; Come a Sibafiia Piovoono genaddima quantità di vermini grandi quanto un sommesso. In tanta varietà di Testi i oregolerei sempre il Verbo Piovere, come s'è detto avere il Preterito il Verbo Bere. E così consiglia ancora il Tafsoni.

Spandere, secondo I Memoriale del Pergamini, the vuol che nel Preterito Propinquo dicass. Ho sparto, Hai sparto: parche debba regolarsi come Spargere: e perciò nel Preterito Remoto, abbis, Sparsi, Spandessi, Sparse, e c. Ma avendo detto il Petiarca,

Quanto piu desiolo l' ali Spando; thi mat direbbe nel Preserito, L'ali io spansi ? Etanto men si direbbe, quanto Spandere s' usasse, come già s' usa piu nel significato d' Allargare, Dilatare, che di Spargere. La Crusca all' incontro par che roglia, che'l

Pre

Preterito remoto, faccia Spandetti, allegando il luogo di Dant'e nel C. 24. del Parad.

.... Perch' io Spandetti

L'acqua di fuor del mio interno fonte. E pur resta la cosa in dubbio, se offervandosi il luogo di Dante, truovasi, che disse,

Poi mi volii a Beatrice; e quella pronte Sembianze femmi; perche io Spaudessi L'acqua di fuor del mio interno fonte.

L acqua di tuor dei mio interno tonte. Il che è così chiaro (come avverti il Taffoni nell' Annotaz, ) che Spandesti, accorda colle due Rime de Versi seguenti, ch' io bo voluto trascrivere, e sono,

La grazia che mi dà, ch' io mi confessi, Comincia' io, de l' altro primipilo; Facea li miei concetti essere espressi.

Dour a per tanto emendarsi quella citazione, nella nuova edizion del Vocabolario. Toglie nondimeno il dubbio il Tassoni, facendo restar sema l'opinione de Signori Academici, col testo che porta di Spandette, ne' Morali di S. Greg, ehe ben' aggiagnerassi in quella nuova edizione,

alla voce Spandere.

Vi son poi molst che dicono, che la maggior parte de Preteriti suddetti che sinisconi ni Ei, possa si marca e ciandio in Etti, come Battei, e Battetti .E nella Terqadello stessioni ne e accentata, possa terminare annora in Ette, come Battè, e Battetta, possa terminare annora in Ette, come Battè, e Battetta, Enella Terqa del numero del piu, i terminari in Etto, possa terminare anche in Ono: cioè Piansero, e Piandiono: e i terminari in Etrono, possa siniscono: e i terminare in Ettono, possa siniscono: come Sedettono, Sedetteto, e in Ettono: come Sedettono, Sedetteto, e si ettono i diogena avere giudizio a regolaris secondo le autorità, secondo l'uso, e secondo il buon suo quale, a dir vero, nasce dall'uso.

Interno a quel che fu notato dal Bartoli, dico, che T ? pur

pur' egli motteggiò il Castelvetro; nell' istesso tempo che stava trascrivendo, e compendiando le regole del Castelvetro . E se qui pose qualche cosa del suo , piglio de granchi groffiffimi . Come vedefi dove diffe ; Doppia terminatione in Ei ,e in Etti hanno, Dovere, Cadere. Se Cadere, ba Caddi, come volle che avesse Cadei, e Cadetti ? Almeno avesse detto col Pergamini nel Memor. che Cadere, ha Caddi, ed anche Cadei, e Cadetti . Ma poine gli esempli non porta il Pergamini, che Cadde, Caddero, e Scadde. Peggio diffe appreffo, allogando nel numero de'Verbi di quella doppia terminazione, Taccre: il Preterito Remoto del quale non fa Tacei, o Taceiti, ma Tacqui . E in fatti nel num. 9. dimenticatosi di cio che aveva detto prima , diffe che Taccio dava Tacqui . Il che mi conforma nell' opinione che in cotefto luogo trascrisse; e prima aveva parlato di sua testa. Ma quel che m' ba fatto ridere è stato, il leggere appresso; Date, o Daggere, che fa Diei,e Detti. E dove trovò egli Dici ! Che aveffe trovato, Dei, per Dij, o pinttofto Dia, del Soggiuntivo, come nel Bocc. del 1573. e'n quel del Salviati, al Proc. della 6. Gior. E perciò farai, quando finite fieno le notire novelle, che tu fopr'effa Dei fentenzia finale: il qual luogo non so come citandos nella Crufca , in , Dare tentenzia , fi legga , Dea ; ma Diei , per Diedi, non m' è accaduto leggere in alcuno . Bisogna nondimen credere, ch' egli l' avesse trovato in qualche testo scorretta. Perche mi par ben di ripeter qui cio che, non ha guari scriffe il mio addottrinatissimo Signor' Anton-Maria Salvini, nell' undecima Lerzione, cioè; La mancanza di questi Testi, cil non servirsi di emendate edizioni fa; che Ferrante Longobardi nel fuo l'orto, e Diritto, e nell'Ortografia; el Cinonio anco talora, non fieno ficuri . E nella Lezzione trigefimaterza; Quindi e che mal ficuro e Ferrante Longobardi nel fuo

no Torto, e Diritto, e nella Ortografia, per opera degli clempli, che non da i Tefti a penna, ma da feorrette frampe egli tragge, quantunque acutifimo, ed utile ancora egli fia.

Ne ho voluto tralasciar d' avvertire, che se'l Cinonio nota, trovarfi in alcuni Tefti, Cade, Cader, per Cad. dero : Avei , Ave : ed anche Hei , Piacei , Piace , Piacerono: Tacei, Tace: Tenei, Tene, Tenerono: Vedei , Vede , Vederono : Chiudei , Chiude , Chiuderono: Conoscei, Conosce, Conoscerono: Nascei, Nasce, Nascerono: Piovei, Piove, Pioverono: Ricevei, Rompei, Sentei , Stendei, e c. con altri si fatti; egli nondimeno, non ha tai Preteriti per ben formati, ma vuol che si dica Cadde , Caddero : Ebbi , Ebbe : Piacqui , Piacque , Piacquero : Tacqui , Tacque : Tenni, Tenne, Tennero: Vidi, Vide, Videro: Chiufi, Chiuse, Chiusero: Conobbi, Conobbe , Conobbero: Nacqui, Nacque, Nacquero: Piovve, Piovve, Piovvero : Ricevetti , Ruppi, Sentij, Stefi, e c. E fe'l Bart. accennò lo flesso di Pentei , Nascei , Piacci , Seguetti , e Battetti ; il doveva uncor dire spezialmente di Cadei, Cadetti, Tacei , Tacetti : o almen registrar que' Preteriti , che appruova l'ufo , e particolarmente Caddi , e Tacqui.

E tanto basti per questa Osservazione, che pur m'è viuscita piu lunga di questo io immaginava. Replicando, che m'è paruto meglio in questo leceto (per così dire) del Preteriti, notarne molti, ne' quali di leggieri si sarve ciola, e come ho pouvo meglio alla rinsula, che metter mi a registrar regole non serme, con innumerabili eccezzioni, così ne' Verbi Regolari, come ne' Disertivi: e con

eccezzioni d' eccezzioni in mill' altri .

### Quantunque Avverbio.

CIV. C Erti credono, e ne citano autore un cotal Grammatico, che Quantunque, già mai non fia stato avverbio, in senso d'Avvegnache, Benche, Ancora che, &c. ma sempre nome aggettivo. Ma l'una delle due convien che fia , ò che il maestro habbia mal'infegnato, ò che i discepoli l'habbiano mal' inteso; si chiaro è in ogni buon'autore, che Quantunque è cosi ben'avverbio come nome : e ve ne ha à gran moltitudine testi, che in pruova di ciò potrebbono allegarfi: ma il folo Boccacci fodisfarà al bifogno, se v'è chi pur anche ne dubiti. Introd. Quantunque da fede degno udito l'havessi, Nov. 5. Quantunque alquanto cadeffe d'alto . N. 36. Quantunque i Jogni pajano favorevoli, niuno se ne vuol credere: Nov. 37. Quantunque volentieri le case de' nobili buomini habiti. Nov. 98. Quantunque tu ciò non esprimi . Lab. num. 134. Quantunque il ver dicono, e n. 333. Ogni gravifsimo peccato, Quantunque da persida iniquità di cuore proceda , toglie via. Fiam. L. 5. num. 39. Le cofe liberamente possedute , sogliono effer reputate vili , Quantunque elle sieno molto care oc.

# OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

Hi Domine è cotesto Granatico, che insegnò Quantunque, esser sempre Nome aggettivo? E chi son mai cotesti, che seguitandole così credettero? Eb, ch' è ben... certissimo quel che bo altre volte accennato, che 'l Bartoli appropiò sassammente molte cose in generale, a' Gramatici Toscani, o in particolare, a qualcheduno, a certuni, sas alcuni, senza dirne (per non aver potuto) i nomi : quai cose

cose poteva egli di leggieri fur vedere discordanti, o dalla ragione , o da' Tefti, o dall' ufo. Come evidentiffinamente vedesi qui: imperocche il Bembo nel 3.lib.delle Pro è, alla pag. 286.del to. 2. feriffe , Quantunque , che vvole propriamente dire Quandomai : ma io , fe avessi l'autorità che si piglian parecchi direi, che deesi ammendar, Quantomai : e dopo aver portati gli ejempli d'effersi usata per si fatto Avverbio, porto g i esempli d'essersi detta pel Nome Quanto , Quanti , Quanta , Quante . Il Ruscelli ne' Comentari, al C.12. del lib. 2. avendo detto , che Quantunque si fosse usato ancor dal Boccaccio per Pronome, aggingne; Ufa il Boccaccio quelta parola Quantunque, oltre al già detto fignificato, per Benche, e molto spesso: e cosi ancor Dante. Il Petrarca nonmai in tal modo, ma sempre nel modo avanti detto, cioe, ò per Quanto, semplicemente, o Per Quanto si voglia; e per Quanto si sia, E sempre per pronome. E lo stesso disse nel Vocabolario . E je per lo cotal Gramatico inteje il Bartoli parlar del Ruscelli, per atter questi detto, che 'l Petrarca usò , Quantunque sempre per Pronome ; non è che così avesse il Ruscelli insegnato: poiche citando poi il Ruscelli'Il suo idolo, cioè Lodovico Ariofto, foggiunfe; L'Ariotto in quel fuo miracololo poema, adornate, come altrove s'è detto di tutti i modi della nostra Lingua , usò spesso tal voce Quantunque per Ancor che,

Quantunque debil freno à mezo il corfo Animolo destrier spesso raccolga. Et altri molti. Ed in cio mi sia lecito aggiugnere ancora a me, che 'l

Ed in cio mi fia lecito aggiugnere ancora a me, che l Rufcelli passò troppo inavvedutamente per Pronome, la... Quant unque, anche in questi versi del Petrarca,

Chi vvol veder Quantunque puo Natura. Ne trovar puoi Quantunque gira il Mondo. Dove certamente è Avverbio, Composto di Quanto, e d'Un-

declinabile;

e d' Unque , cioè Quantomai. Dico, certamente , perche ne gli altri luoghi io stimo, che eztandio l'usasse il Petrarca per Avverbio, come appresso dirassi: ma in questi due , è certo appresso tutti. Se poi il Petrarca l'avesse usata per Benche, Ancorche, Avvegnache, io non bo tempo davederlo: ma ben mi ricorda, che 'l Bembo , detto da tanti la Scimia del Petrarca, diffe,

E si'l mio cor del tuo desio riempi, Che quella, ch'in te sempre hebbi speranza, Quantunque peccator, non sia di vetro.

P'l Cafa pulitissimo Scrittore , non che Poeta nobilissimo , Poiche varia ho la chioma, infermo il fianco,

Volgo, Quantunque pigro, indietro i passi. Tornando al proposito, il Salviati nel 2. vol. al lib. 1. del Nome, al C. 5. diffe altresi, effer Quantunque, Avverbio, e Nome. P dell' effersi usata per Ancorche , Avvegnache, Tuttoche, porta quel del Decam.nell'Introduz. ch'è il piu bello , e chiaro di quanti portonne il Bartoli, effendovi le Particelle corrispondenti, Non è percio: ed è; Donne, Quantunque cio che ragiona. Pampinea sia ottimamente detto, non è perciò così da correre, come mostra, che voi vogliate fare. Il Cinonio nel C. 213. alle Particelle , diffe, Effere Avverbio , che vale Ancorche , Benche: portandone molei esempli del Decam. E poi dice, effere ancor Nome. Or chi fu mai , torno d'dire , il cotal Gramatico , che diffe , effer sempre Nome ? La Crusca registra, che sia Nome , e.

Avverbio . Il Signor Giovambatista Strozzi alla pag.39. feriffe ; Quantunque , non credo che in Dante , o nel Petrarca ii trovi per Benche, ma per Quanto, ed è in

> Chi vuol vedere Quantunque può Natura-Tra Quantunque leggiadre donne, e belle.

diffe il Petrarca : e in Dante fi legge,

Cingefi con la coda tante volte,

Quantunque gradi vvol che in giù sia messo.

E poi sognimis, averta il Boccaccio usata molte volte nel significato di Bonche, il mio Signore, e Macsiro Signor Anton-Maria Salvini nella Lezzione 19. spiegando nella Carz, del Petr. Amor te vuoi ch'io totti, sov'è al

Verjo ,

Ne trovar puoi Quantunque gira il Mondo; dice cosi; Quantunque qui vale, Quanto unque, Quanto mai, ficcome nel Boccaccio, Quantunque volte, vale, Quante unque, Quante volte mai : ma le ultime vocali del Quanto, e del Quante, sono mangiate dalla prima dello Unque, onde cosi quelta voce frigando il suo significato vien netto, e spiccato. E 4 dir vero non si poteva spiegar meglio si fatta vote . Mas tanti grandi huomini han tutti bavuto la Quantunque per Nome, o per Pronome , eccetto che ove significa Aucor che, Benche; come nell' accennato esempio del Boccaccio, Donne Quantunque cio che ragiona Pampinea , e c. Ed io , fe non prendo abbaglio, l bo per Avverbio in Quantunque puo Natura, in Quantunque gira il Mondo, del Petrarca: e in molti esempli de gli Antichi portati dal Salviati , e da altri, ne' quali , dicon tutti , effer Nome . M' induco a così credere dal confiderare, che quella parte dell'Orazione, ch' è indeclinabile, e fi mette col Verbo , e per lo più accanto al Verbo , per ifpiegar gli accidenti , e la forza del Verbo , e non per variare i casi, come fa la Preposizione; quella parte el Avverbio . Ed in cio non v'e Gramatico , che contraddica . Or se dicendosi, Quantunque puo Natura, la Quantunque è indeclinabile , fta accanto al Verbo , e fpiega la forza. del Verbo Puo , cioè , Quanto mai puo Natura ; perche non s'ha a dir che fia Avverbio ? Così in , Quantunque

gira il Mondo , spiega la forza del Verbo Gira , cioè Quanto mai gira il Mondo . E così potrai discorrere in tanti esempli portati da que grandi huomini . Ove poi si dice , Quantunque volte , come nel Boccaccio, o Quantunque gradi , come in Dante : tuttoche paja la Quantunque indeclinabile ; nientedimeno non è così : perchefla in luogo del Nome declinabile, cioè Quante mai, nel Boccaccio, e Quanti mai, in Dante. Ne spiega quivi for-Za di Verbo ; ma s'unisce a' Nomi , col pigliare intrinsecamente il Genere , e'l Numero di quelli . Nella fteffa. maniera, Piu, Assai, sono Avverbi, perche indeclinabili , e spiegan per lo più accidenti, e forza di Verbo . Ma dicendosi , Piu giorni , Affai volte ; divengon Nomi . E adunque in mia opinione , Quantunque, di sua natura. Avuerbio: e si fa talora Nome , come di molti Avuerbi avuiene . E per Nome, nel modo che s'è detto, io non. l'userei, avendo dell'antico.

### Fallire, e Fallare.

CV. T Ra' due verbi Fallare della prima, e Fallire della quarta maniera, fi e notata una tal differenza, che Fallare, habbia fempre fignificato di Mancare, e non mai d'errare; Fallire, l'habbia d' Errare, e tal volta ancora di Mancare. Altri vuole, che l'uno, e l'altro, fignifichino di loro natura Mancare, e che quando s'adoperano in fentimento di Errare, fi debba fottintendere, Al dovere, Al debito, Al che fo io? Ma che che fia di cio detto, certo è che fi è ufato Fallare, per Peccare, Errare, e fimili. Dante Conu. fol. 104. A questa et à encecsfiario espe penitente del fallo, si che non s'ansi à Fallare. E quivi appresso si come vediamo nelle vergini, e nelle donne buone, e nelli adolescenti, che tanto sono pudici, che non solamente la supersona e la come pediamente de la consideratione de la consideration del consideration de

dove richiesti, e teutati sono di Fallare, &c. E fol. 72. E Mutto, la sia mano propria intendere, perche Fallato havea il colp. E Puttg. 9. Quandanque lesse chiavi Fallato, Che non si volga dritta, per la toppa. Discessi à noi, non s'apre questa calla. G. Vill. L. 11. C. 3. Figlino mio, non gittar li disciplina del Signore, e non Fallare, quando da lui se corretto. Bocc. Fiam. L. 5. num. 81. Chi tratta divui si condo che gli è trattato, sor for e non falla di soverebio. Pass. 61. 338. Fallano, in voler si pere, che non debbano.

## OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

🔽 Gli è vero che l'Eminentissimo Bembo alla pag. 149. L' disse, Quantunque se pure si è egli, per alcuni posto Fallire, in sentimento di Mancare; ma Fallare in sentimento di Peccare, e di Errare non mai. E Matteo Conte di San Martino nel fine della pag. 57. Et è Falla per terza persona del Verbo Fallare, cioè Mancare, E non bastare: E Falle per quella del Verbo Fallire, che è l'ar' errore, e inganno, havendo tra se diversa terminatione, et senso: benche talhor si pone Fallire in fenso di Mancare, ma Fallare in senso di Peccare non mai : copiando appunto quel che diffe il Bembo . Ma fe'l Bartoli vide il Castelvetro nella Giunta, che affai saggiamente diffe ( che che a lui ne pareffe , con quello, Al che fo io) così Fallire , come Fallare valer Mancare; e che fe fovente par che vagliano Errare, de perche l'Errore dal Mancamento non è molto di jcofto : e perciò mettendosi in sentimento di Errare, s' intenda ancora Mancare, e vi si sottintenda, Al dovere, Al debito ; perche , dico , avend' egli veduto il Castelvetro , non si valle de belliffimi esempli dal Castelvetro portati , di Fallare in fentimento d' Errare , di Peccare ? Poteva. ancor

ancor vedere Aleffando Taffoni , sopra'l Sonetto del Petrarca,

Amore io fallo, e veggio il mio fallire. dove ancora aurebbe veduti altri esempli piu propri, e di Fallare, in significato d' Brrare; e di Fallire in quel di Mancare. Ma io dico, che tutti potevan valerfi del chiarissimo esempio del Petrarca nell' accennato Sonetto tanto lodato (il dirò pure) con qualche paffione al Petrarca, dal mio fignor Lodovicantonio Muratori : e poi flanno alcuni a dire, che'l Signor Muratori non prezzò il Petrarca! In quel Sonetto dicendo il Petrarca,

Amore io Fallo, e veggio il mio Fallire; ecco che confonde Fallare con Fallire ; perche Fallo è la prima voce del Verbo Fallare , della prima maniera : e poi forgiunge , E veggio il mio Fallire . E poi così lontano dal vero, il dire, che i Signori Fiorentini voglian che Fallare non significhi , Errare ; che han quel bellissimo ed antico proverbio, Chi fa falla, e chi non fa sfarfalla: che vuol dire, che s'erra, o s'operi, o no. Oltre a gli altri, Chi non fa non falla, e fallando s' impara : Chi falla ed ammenda, è buon pezzaruolo: Proverbio non falla. Misura non cala, Superbia non dura: Chi falla la feconda volta merita un cavallo . e c.

Varie offervationi per accordare, dove ha voci di più generi, e numeri,

P Onendosi due voci, l'una di femina, l'altra di mafchio, vogliono, che il nome, d il verbo, che siegue, si accordi nel genere col maschio, hor fia egli più vicino, hor più lontano. Boccac. Nov. 16. Convitati le donne , e gli huomini alle tavole. Nov. 50. Effendofi la donna col giovane Posti a Tavola. Nov. 63. Egli con la donna che il fanciullin suo havea per

per mano, se n'entrarono nella camera, e dentro Serratisse. Il che sia detto parlandosi di persone. Ma dice
cose, y sia molti esempi in contratio. Bocc. N. 54.

Haurebbe così l'altra coscia, e l'altro piè suor Mandata;
parla della Gru. L. num. 7. Ritornatomi alle Lagrime,
e al primiero rammarichio, tanto in Esse multiplicai. G.
Vill. L. S. cap. 89. Lasciando la Città, e il contado interdetta. L. 9. cap. 305. Essi medesimo, e Sua oste en
Mancata molto. M. Vill. L. 7. c. 72. Fece stare nel porto quattro galee armate, e due legni, Le quali assenta
vano la città per mare. Anzi dove il medesimo. L. 3.
cap. 77. disse Molti micidii, incendii, violenze, e prese,
Avvennti in quello: haurebbe per avventura servito
più all'orecchio, e alla natura dicendo, Avvenute.

CVII. Che se si porranno insieme suggetti di numero l'un minore, l'altro maggiore, ò il nome, ò il verbo che siegue, potrà accordarsi come si vorrà, col primo numero, o col secondo. Bocc. Lab. n. 176. Non so se per lo mio peccato, o per celessi forze che si secsse. Nov. 60. Essendos Dioneo con altri giovani Messo a giucare a tavole. Nov. 96. Il Re co suo compagni Rimontati a cavallo, &c. Anzi ancora, se due cotali nomi, ò verbi, si aggiungano, potrà, secondo il bisogno, darsene l'uno all'un numero, l'altro all'altro. Nov. 47. La donna con la sua compagnia, accioche il malvagio tempo non La cogliesse quitti, si Misero in via, e Andavano Ratti quanto potevano.

CVIII. Evvi ancoro una tal maniera di dire propria della lingua, e molto ufata, ch'è, d'accordare in diverfi numeri i nomi, e i verbi, come questi foffero affoluramente posti. Boccac. Filoc. L. 7. num. 389. N. Avanzò dodici fporte. Fiam. L. 5. num. 131. Corfevi il caro marito, Corfevi le forelle. Dance Conu. fol 94. Kiluce in essa Le intellettuali, e le morati virtii.

### 294 IL TORTO EL DIRITTO

Riluce in effa le buone distrositioni da natura date, Riluec in effa Le corporali bentadi . G. Vill. L. 8. c. 2. Alla detta pace Fir Lucchefi, e Senefi. Equivi appresso: A chiunque Fesse per a dietro Occupate possissioni . Crefe. L. 3. C. 2. Per ciafeuno di questi si Corrompe Le biade. L. 4. c. 62. Nel tino Le nere ( vvc ) fi Ponga prima. L. 9. c. 69. Si de' ecreare il luogo dove Spiri i Fenti australi, cap. 02. Centinuo fi tenga netto i Loro abitacoli . Cap. 07. ITempi che questo far si possa, E da ragguardare, e i Luoghi dove sitrasportano E da provvedere . E quivi apprello. Aspettisi, che v' Entri dentro le Pecchie, e come ve ne Sarà entrate, &c. 1.10 c. 26. Ficcbist in terra due ò tre Verghe . e cap. feguente: Sia Spazi piani. M. Vill. L.2. c. 62. tit. Come Fuin Firenze Tagliate le telte à più de' Guezzalotri. L. J. c. 1. Al qual ( nome imperiale ) Solea ubbidire tutte le nationi del mondo. L. S. cap. 87. Ne Fu morti oltre a trecento. L. 10. c. 75. Era nella cit-. tà di Perugia Molti cittadini , e gentil buomini . L. 8. c. 58. S'abbatte i palazzi, &c. Queste medefime forme uso mille volte Fazio nel Dittam. L. 1. cap. 17. Diverfe opinion ne Fu fentito . cap. 18. Ben de' come qui Tullo effer accorti I gran Signor . L. 5. cap. 1 .- Dodici Relle ne i lor membri Luce . c. 5. Lifo la nominò gli antichi . cap. 12. Si Nacque Le prime genti di questo pae fe. cap. 24. Fuor de la fronte due gran carne gli Efce . cap. 28. Certo difs'io; gli Demoni el Infegna: e cento altre non molto fofferibili all'orecchio.

CIX. I nomi poi, che abbracciano molcitudine, come Popolo, Efercito, Città, Commune, &c. prendono, se loro si dia si verbo nel numero del più, ed criandio mutan genere; e si dice, il Popolo, il Commune, la Città, si adunarono, Furono uccisi, &c. di che v'ha mille sempi, Pure, 32. L'homo che caustis gente allbor Cantaro. G. Vill. L. 7. cap. 21. La

Gen-

Genteche v Erano Rinchiusi. L. 12. cap. 33. Ne Moriro Molta di loro gente. Bocc. N. 60. Come desinato agni huomo Hebbero. G. Vill. L. 7.c. 75. Nella quale, innumerabile Cavalleria Furono morti. cap. 103. La quale (città) sentendo la sconsista di Loro signore. M. Vill. L. 10. cap. 33. La famiglia della Signoria, &ct. la quale Apersono l'uscio. cap. 65. Caddono parte delle mura. 11 Bocc. N. 16. Il popolo l' Havean tratto. Malcsp. cap. 32. Di cossu, e di costei, Discesono la Schiatta de gli Ormanni. &c.

CX. Finalmente, v'hà alcune voci, che han forza ancor d'altro genere, che di quello che mostranot tal che si possion prendere come un non so che Neutro, ò Masculino, ancorche grammaticalmente nol siano; si come appare dall'accordarsi che sanno con genere diverso dal loro. Boccacc. Nov. 13. Tu vedi che ogni cosa è Pieno. Nov. 55. Vevgendo ogni cosa ossi disborrevole, e così Disparuto. Nov. 41. Ogni cosa si romore, e di pianto Ripieno. Nov. 80. Comprate da venti botti da olso, & empiutele, & Caricato Ogni cosa, & c. Non è già che non si possi dire altramente, onde in più altri luoghi delle Novelle, e nella Introduttione. disse il Bocc. Ogni cosa di sono ; e giamchi giannesta.

### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

No v'è dubbio che'l Bartoli non faccia qui una confusion di cose; poiche nel primo esempio, Convitati le Donne, e gli huomini alle tavole, ha che sare, quello che si è esaminato nel Num. 87, cioè; se i Participi assoluti, com'è Convitati, non retti espressimente da' Verbi Avere, ed Essere, debbano, ono, accordar co' Nomi: e perciò il dubbio giusso era, se in quel luogo del Boccaccio, poteva dirsi, Convitato, e s. Nel Secondo, trovandovisi il Verbo Essendo, poteva dirsi così Posta, come Posti: ma non mai Poste: come par che prejupponga potersi dire ( secondo la regola che accenna ) il P. Barsoli : giacche il maschile comprende il femminile, e non per l'opposito, E ben si puo dire, Molti figliuoli, per otto femmine, e quattro mafchi; ma non Molte figliuole , anche per dicci femmine , e due foli mafchi . E intorno a gli accordamenti de' Participi paffati, retti dal Verbo Avere , ha che far l' esempio della Nov. 54. cioè , se poteva dirsi Mandato, non perche avesse ad accordar con Pic, ma s' era neceffario in quel luogo accordare il Participio col Nome,

Intorno a gli esempli della Nov.50. cioè, La Donna col giovane : della 63 , Egli ( cioè M. Rinaldo , o quegli di cui si parla in tal Novella) con la Donna: della 60., Dioneo con altri giovani: Della 96. Il Res co' suoi compagni ; e della 47. La Donna con la sua compagnia; dico che'n si fatti parlari , il primo Nome cioè La Donna, Egli, Dionco, Il Re, dan legge al Verbo, e non gli altri Nomi dipendenti da' primi ; e perciò ordinariamente si dice, La Donna col giovane Pofa : fenza necessità veruna , perche si parla di piu persone , di dir Posti ; dipendendo il Verbo ( come s' è detto ) dal primo Nome che'l regge , e non da altro dipendente da quel primo . Così , Egli con la Donna ferratofi , non di necessità, Serratifi , Così , Dioneo con altri giovani messo a giucare, non già necessariamente Messi. Il Re co' fuoi compagni rimontato , e c. Ch' è ciò che devevasi ne' due primi Numeri avvertire.

Inoltre, o fian Verbi, o Nomi addiettivi, o Pronomi , retti principalmente da un Nome ; douran tutti accordar nel Genere con tal Nome ; non oftante che questo sia accompagnato da altri Nomi di Genere diverfo . Come , Il Re colla moglie, e colle Figlivole, tutto pietofo

accol-

accolle il peregrino. E questo, ove quel primo Nome è maschile. Ed essendo semminile, puo divis, La Reina col Re, e co i Figlivoli tutta piecosa accolle il peregrino: ed encora, Tutti pietosi accollero il peregrino: e per la ragione accennata, d'essendi se il semminile compreso dal maschile. Ma se suran piu Nomi, e di maschio, e di semmina, che reggeranno i Verbi, gli Addiettivi, i Pronomi; altor sempresi douran questi accordare co' Nomi maschili: ch' è la vera regola accennata dal Bartoli, da doversi inviolabilmente osservare. Come, La Moglie, e'l Marito sur seppelliti: senza potersi mai dire, s'ur seppellite. I Cavalieri, e le Dame venner tutti alla sesta: non già, Venner tutte. I giovani, e le Donne pietosi de' casi della giovane: e non mai, Pictose.

Di cio che s' accenna nel Numero seguente n' ho parlato nella Difesa al mio Signor Lodovicantonio Muratori , dalla pag. 108. E di quel che si dice ne' Numeri 100: e, 110. veggafi Rinaldo Corfo nella Gramatica, alla pag. 423. dove parla delle Figure di questa lingua: Gio: Stefano da Montemerli con gli esempli, dalla pag. 160. e Benedetto Menzini, nel trattato della Costruzione irregolare, al c. 25.; il quale al c. 2. alla pag. 9. dà su cio quest ottimo consiglio; Di queste dunque (cioè di queste formole di parlare ) egli non si vuol prender briga di farne troppo più, di quel che se ne ritruovino appresso de' buoni : ne deesi essere così ardito ( dico anche in... istile poetico( che ad ogni tre, o quattro versi vi se ne pianti qualcuna. E chi non è dilicato, e molto ben penetrante, qual sia per piacere, o no, meglio farebbe per mio avviso, a lasciarle del tutto,

y :

Del non accorciare la prima voce di niun Verbo.

CXI. T Rattone Sono, che ne ha particolar privilegio, a niun'altro verbo è lecito gittar l'O finale della fua prima perfona, innanzia a confonante. E fe Guitton d'Acezzo scrisse Piango, e Sospir di quel ch' bo destato; egli n'è ripreso da Grammattie, come di grande ardimento. E il Tasso; a cui era fuggito dalla penna Cant. 12. st. 66. Amico hai vinto: io ti Perdon, perdona Tu ancora, ve. posseia nell'altra sua Gerusalemme, così emendò, Amico hai vinto, e Perdon' io, perdona Tu ancora, ve.

## OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

Ssendovi regola ( come diremo al Num. 118. ) di scemarsi con leggiadria le parôle in fine , eve posson serbar nell' ultima lettera una delle liquide L, M, N, R; e perciò leggiadramente dirfi , Suol venire : Vuol fare : Abbiam detto : Andrem cauti: Tengon fermo : Faran chiaro : Fecer dimora : Veder parmi ; prima Guitt. d' Arezzo inciampo a dire , Solpir per Sospiro , Verbo : e poi il nostro impareggiabil Torq. Taffo, ad ufar Perdon, in luogo di Perdono, eziandio Verbo. E forse che'l fecero ancora , per aver veduto troncarfi Sospiro , e Perdono ove fon Nomi . Ma non avvertirono , che ne' Verbi cammina (come s' è detto ) la regola ; ma fe n' eccettua la prima voce d' ognuno : tranne Sono , che di sua natura s' accorcia sempre, dov' altra regola non s'opponga. E pel nostro Tasso mi sia lecito dire , che je l' avea fatto Guitton d' Arezzo in un Sonetto; perche non perdonarlo i Signori Accademici Fiorentini al Taffo, in così bello, in-Inperabile , e maravigliofo Poema ? Ma riportò il Talio (dice

( dice il dottissimo Signor Marchese Orsi nella Maniera di ben pensare, alla pag. 491.) un decreto d'assoluzione, ancora in materia di lingua dall'Accademia stessa della Crusca, la quale è del Mondo letterato così riguardevol parte. Pronunziollo tacitamente alloraquando al Tasso medessimo diede onorevole luogo fra gli scrittori, che dalla sua approvazione hanno ricevuto accrescimento di gloria.

Avegnache, Conciosia cosa che, e altri simili, col Dimostrativo.

CXII. A Vegnache, o come ancora fi diffe, Avveana che, e Avvegnadio che, non obliga sempre il verbo al Soggiuntivo, ma ben s'accorda col Dimostrativo, massimamente se non siegue Nondimeno, Pure, Tuttavia, o altra fimile particella, che continui il fenfo, che si è cominciato da Avvegnache : e pur nondimeno quando anche ciò fosse, potrà accordarsi col Dimostrativo: di che percioche non v'e chi molto il contradica, basterà notar solo un pajo d'esempi . Pass. fol. 202. Ne non si debbono havere à vile i peccati veniali: che Avvegnache il peccato veniale, e molti peccati veniali non Tolgono la grazia, e la carità, la quale folo toglie il peccato mortale, Tuttavia la intiepidiscono, &c. E fol. 288. Dove è da sapere , che Avvegnache per la gran simiglianza, che hanno insieme questi due vizij, speffe volte nella Scrittura , e da' savi dottori si Piglia l'un per l'altro, Nondimeno consider andogli, &c. E fol. 58. Avvegnache alcuna cofa Sottrae il foccorfo . Nov. Ant. 35. Avvegnadio che elli per se non Haveva havnto impedimento

CXIII. Conciosia cosa che, d come hoggi dicono più speditamente Conciosia che, de s'unisca col Dimo-V ? strativo, come sa molte volte, o col Congiuntivo, com'è più suo proprio, massimamente ove si continui il senso, come poco avanti dicevamo d' Avvegnache si truova dato à tre tempi, Presente, Preterito imperfetto, come dicono, e perfetto. Bocc. Nov. 32. Conciosia cosa, che io vivendo ogni bora mille morti Sento. Nov. 71. Conciosia cosa che la donna Debbe effere bonestiffima . Fiam. L. S. num. 67. Conciosia cofa che in me maggior pena tutta insieme Truova che in quello, Oc. Pati. fol. 130. Conciosia cosa che molti Sono che lascerebbono innanzi la Confessione, che, &c. E fol. 257. Conciosia cosa che Iddio si è umiliato per te. E fol. 300. Conciosia cosa che , come dice Boezio , agevolmente si Perdono, che, &c. G. Vill. L. 4 cap. 19. Conciofià cofa che fà divulgata . Bocca. Fil. L. S. Conciofia cofa che voi venendo , in grandissima quantità , la nostra festa Multiplicaffe. Paff. fol. 350. Conciofia cofa ch'elle Furono feritte,

Concio fosse cosa che, par che richiegga V Imperfetto, ò il Più che persetto del Congiuntivo; cosi ordinariamente si e aftero pur v'ha ciempi etiandio nel Dimostrativo. Gio: Villani L. 6. cap. 45. Concio fosse cosa che esti Havea novelle, chi suo nepote Curradino era grave infermo. Boccaccio. Fiam. L. 4. nurr.
30. Conciososse cosa che essentiale vi qui presente, non mio
ma d'altrui Dimostavi. Nov. 59. Conciososse cosa
ma d'altrui Dimostavi. Nov. 59. Conciososse cosa
quivi dove esma non Haveano essi afar più che , C. c.

e spirate dallo Spirito Santo.

Si potrebbono aggiungner qui molti, e diversi altri modi di dire, che à chi non se, parche non se debbano unire col Dimostrativo, e pur ottimamente vi si accordano. Come à dire Bocc. N. 77. Maravigia è, Come gli occi mi Sono in capo rimas. Cresc. Prol. 1. 7. Diremo Come si Fanno, e come si procurino, e rinuovino. Bocc. Nov. 48. Io non So chi uni se. Novell. 190.

to non So chi voi vi fiete, Sc. ma chi che vi fiate. Nov. 31. Princ. Io non So che voi vi Dite, ne perche queste fiano mala cofa. Laber. num. 134. Quantunque il ver Dicono. Novell. 98. Quantunque ta ciò non Esprimi. G. Vill. Lib. 11. cap. 67. Non sono selle segie, Benche selle Paiono. Boccac. Fiami. L. 4. num. 31. Ma Qualunque ella E, perdonimi. Nov. Ant. 3. Domandollo Dove egli Andava, Se. M. Vill. L. 6. cap. 41. Di soco fallò, che non Entrarono nella terra. Cresc. L. 9. cap. 1. Può essere che certi cavalli n' Hanno più, Sc.

#### OSSERY'AZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

D Erche'l P. Mambelli nel n. 3. del C. 37. nelle Par-I tic. e nel n.3. del C. 39. aveva detto, che Avvegnache, e Benche, ove ad effe non si contrapponeva altra Particella espressa o tacita , potevano usarsi eziandio nel Dimostrativo; volle il Bartoli far vedere, che ancor feguitando Pure, Nondimeno, Tutravia, valera Particella corrispondente ad Avvegnache, Avvegnadioche , si fosser queste usate nel Dimostrativo . Ma'l Mambelli parlo del , Per lo pin & e i Gramatiti avendo detto, e dicendo tuttavia, che Avvegnache, Benche, Concioffiacofache, richiedano il Congiuntivo; parlarono, e parlano, di quel che s' è usato odinariamente, per la maggior parte , e secondo la natura di tai Particelle . Alle quali appiungo la Come che, usata pur talora nell' Indicativo, come da gli esempli presso'l medesimo Mambelli al c. 57.: el' Ancorche, della quale s' è fatto le stefforcome dimostra il Tassoni nell' Annotaz, alla Crusca, in tal voce . E così diciam de gli altri modi di dire , ne' quali era piu proprio il Congiuntivo, che'l Dimoftrativo.

#### Per lo , e Per il.

CXIV. DEr, riceve dopo sè più volentieri Lo, che Il. Per Lo timore; Per lo troppo domandare, &c. Oggi da certi si da nell'un'estremo, da . certi altri nell'altro. Quegli, sempre serivono per Lo, ancorche l'orecchio tal volta a fentirlo se ne lamenti, e hanno frequentemente alle mani quel loro Per lo che, del quale, chi ne ha cerco affai, giura, che non se ne truova buon' esempio. Gli antichi in sua vece han detto Il Perche, e ne son pieni Matt. e Filippo Villani: e di Matteo basti leggerne i capi 22. 24. 26. 28. 38. &c. del libro 9. Hallo ancora il Bocc. Nov. 17. Anzi dove pur il Cresc. L. 10. 11. disse, Perlo più. G: Vill. L. 12. cap. 40. ftimo più foave il dire, Per il più si vive a corso di fortuna. Del medelimo è Per il di-Levio . L. 11. cap. 12. e di M. Vill. L. 5. cap. 22. Cofe fatte Per il Re d'Inghilterra. Lib. 3. cap. 61. Per Il Marchefe del Monte . Lib. 11. cap. 45. Il muro Per il quale. E cap. 51. Per il Senato . N. Ant. 35. Per il più cortese signore del mondo. Altri poi , a' quali scrivere , o dire Per Lo, par che fenta dell'afferrato, il ributtano, e amano meglio d'usar sempre Per il : comunque difpiaccia, ond, a' Grammatici . Ma il troppo de gli uni , è il poco degli altri , dourebbe ridurfi à mediocrità, e secondo il savio giudicio dell'orecchio, e la qualità del componimento, sublime, ò dimesso, usarlo qui sì , e qui no discretamente.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

S'io volesse qui trascriver le parole di tutti i Gramatici, che mantengono aversi a dire Per lo, e non Per il ; troppo lunga riuscirebbe questa Offervazione . Bastera riferir quelle d'un' Antico, com' è il Ruscelli, e d'un Moderno, com' è il P. Mambelli. Diffe il Rufcelli, ne' Comentari alla pag. 516. Per il, non si truova mai detto , nè in profa, ne in verso da alcuno Auttor antico. Ma Per lo, hanno detto sempre i Moderni dotti, et intendenti di quetta lingua . Il Mambelli nel C. 106 , delle Partic. avendo parlato della Preposizione Per, conchiude; Vogliono quasi tutti gli Osfervatori, che fe gli feriva dopo l' articolo Lo, e non Il, quand' uno di questi due gli fi debba scrivere . E questo per quel che tocca all' autorità: per quel che riguarda alla ragione, diffe il Salviati nel to. 2. alla pag. 369. Coi da Con, e I: Pei ha l'effere da Per e I, della prima la N, e la R, dell' ultima fuggitafi di queste voci. E ciò per un' oca culta proprieta della lingua nostra:la qual non sofferche gli articoli I, ed Il, a Vicecafo posposti, appresfo a lettera non vocale a feguir vengano immantenente . Onde Con i , ne Con il , ne Per i , ne Per il , de' quali oggi fi veggon le carte de' Segretari, non troveresti forse in libro del buon tempo della favella . E poco appresso conferma lo stesso. Ma a me pare, che la ragion di doversi dire Per lo, e non Per il, sia chiarissima : imperocche è ben certo appresso tutti ( eziandio appo'l Ruscelli, che nel citato luogo volle in certi casi, e solamente in profa, potersi dire Per il ) che non si puo dire nel plurale Per i, dovendosi dir Per li : e presentemente, che s' ufa piu Gli, che Li , dee dirfi Per gli . Or fe Gli è del plurale dell' Articolo Lo , ed I, è plurale d' Il ; se non puo dirsi nel numero del piu Per i , non si potra ne men dire Per il nel numero del meno . E fe s' ba a dire nel maggior numero Per gli ; nel minore hassi necessariamente a dire Per lo . Previde peravventura tal ragione il Bartoli nell' Ortografia al S. 2. del C. 14. nel fine; e per-

ciò fu a viva forza firascinato a dire , contra l' opinione, e l'ufo d' ognuno, ch'egli non s' obbligava pina Per li, che a Per i : ne aurebbe mai detto Per li libri , Per li · loro: parendoeli brutti que' Li Li, Li Lo. Ma perche non gli pareva bruttiffimo quel Per i? Oltre che, dicendofi oggidi Gli in vece di Li, come usavasi ancora a' suoi tempi , ed egli in quel luogo accennollo ; poteva sfuggire quel malfatto suono a' suoi oreechi , e dire , Per gli libri, Per gli loro.

Altri . e Altrui : in Cafo Retto . e Obbliquo.

CXV. . Ltri , posto assolutamente , è pronome, che da se vale quanto, Altr'huomo, Al. tra persona. E qui nascon tre dubbi; Se in questo sentimento si possa dire Altro: Se Altri possa adoperarh in cafi oblique; Se Altrui fi truovi in cafo retto.

Quanto al primo, tutti s'accordan del no; e quel testo del Boccac. N. 8. Et da questo innanzi ( di tanta virtu fu la parola da Guglielmo detta ) fu il più liberale, & il pin gratiofo gentile huomo, & quello più forieftieri , & i cittadini bonoro , che Altro che in Genova fosse a tempi (noi ; Chi il conta fra le scorrettioni de' copiatori, chi vuol che debba fottintendervifi Alcuno, overo, Gentile huomo; il che se fosse, aprirebbe una gran porta ad Altro, per entrar nelle feritture in vece d'Altri : potendofi dire , che vi fi fottintende, come ad aggettivo, alcuna persona, hor determinata , hor no.

Altri, in cafi obliqui, certi fi fanno cofcienza d'ufarlo, e sempre scrivono Altrui, per non dare, d con del capo in un folecismo. Ma non v'e che remere, fe fi và dierro al Boccac, che scriffe, Nov. 56. E accioche voi non intendefte d'Altri. Nov.42. Per non

sidarmene ad Altri, io medesima tel son venuta a signisicare. Nov. 59. Sentendo la Reina, che Emilia della sua novella s' era deliberata, e che ad Altri non restava a dire. Nov. 80. Il che la donna non da lui ma da Altri sentì. Fiam. L. 5. num. 25. Mi l'ha tolto, e datomi ad Altri. G. Vill. L. 12. cap. 4. Si vestieno una cotta, che non si

potea vestire senza ainto d'Altri , &c.

CXVI.Ben'e firano scrivere Altrui in caso retto, ne io altro farò, che recarne qui gli esempi, che leggendo ne ho trovati. Pass tol. 203. Non solamente i peccati veniali, ma ciiandio i mortali, i quali Altrus avosse altrusi ma ciiandio i mortali, i quali Altrus avosse altrusi come si dee studiare, e cercare la divina scienza, si è, innocentemente, e cioè a dire, che Altrusi viva sanamente, cre. Boccacc. Fiam. L. 7. num. 3. Avvegnache Altrus; tenga ch'ella in sone si convertisse. Dante Int. 33. Breve pertuggio dentro da la muda. Ea qual per me ba'l titol della same, En nebe convien ancor ch'Altrus si chiuda. Diteam. L. 4. cap. 15. E ciò si ver se Altrusi si chiuda. Diteam. L. 4. cap. 15. E ciò si ver se Altrusi non m'inganna.

### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

A forza della verità mi fa dire, che inciampò quì il Bartoli in due errori, da non potegli su fircada utti gl' innumerabili suoi addottrinatissimi, e ingegno-sissimi Compagni. Il Primo d'aver' egli, craduto, che nell'essamo della ottavaa Novi del Boccaccio, Altro fosse stato detta contra regola, per Altri, assouramente, che Altr' huomo, Altra persona. E per sur conoscer chiaramente ch'egli abbagliossi, trascriverò due altri verse di quella Novellaza quali siegue immediatamente l'esmoio da lui portato, cioè, lo ce la strò dipignere in maniera, che mai, ne voi ne Altri con ragione mi potrà piu dire, che io non l'habbia veduta, ne conograpiu dire, che si che si della conograpia di conograpia di che della conograpia della conograpia della conograpia della conograpia della conograpia.

,2010

#### 7 105 IL TORTO E'L DIRITTO

sciuta. E da questo innanzi ( di tanta virtù su la parola da Guiglielmo detta ) fu il piu liberale, & il piu graziolo gentil'huomo, e quello che piu e' forestieri, & i cittadini onorò che Altro, che in Genova fosse a' tempi fuoi . Ecco che Altri nel principio, sta seconda la regola, posto assolutamente, nel primo caso, per, Altr' huomo , Altra persona : paiche rispondendo Messer' Ermino de' Grimaldi a Meffer Guiglielmo Borsiere, che gli aveva detto di dover far dipignere nella di lui sala la. Cortesia; diffe, che voleva farvela dipignere in modo, che ne Meffer Guiglielmo , ne Altri ( cioè , ne Altr' huomo, ne Altra persona) potesse poi dire., ch' egli non l' avesse veduta : come gli era stato rinfacciato da Messer Guiglielmo . Altro , che sta posto appresso , chi non vede, che non puo significare indeterminatamente Altr'huomo, Altra persona; ma significa determinatamente Altro gentilhuomo . Imperocche non ogni huomo , non ogni persona , poteva effer liberale , per onorare i forestieri , è i cittadini ; ma solamente un' altro gentilhuomo Genovese. Laonde, col fottintender Gentilhuomo alla voce Altro; non fi corre il pericolo, che dice il Bartoli, d' aprire una gran porta ad Altro, di potersi usar per Altri: potendovisi sempre sottintendere alcuna persona , o determinata, o no . Poiche in quel luogo vi si fottintende determinatamente Gentilhuomo, ne vi fi puo fottintendere indeterminatamente Altr' huomo, Altra persona: e nel Pronome Altri vi si soccintende Altr' huomo, Altra persona indeterminatamente fiafi qualunque huomo, qualunque perfona fi voglia ; nel Pronome Altro , determinatomente un' buomo di tal forte , di tal condizione : com è nel cafo del Boccaccio, un Gentilhuomo da potere onorare i foreflieri , e i cittadini.

Se poi mille volte diffe il Boccaccio Altri, fecondo la regola, e così avea fatto due versi prima; come vole-

307

va uscirne così subito , cioè due versi appresso:

Ripeterò, per maggior chiarezza, cio che diffe sia questo il Mambelli, nel c.20. nelle Partic. da chi pigliò l'esempio il Bartoli. Vogliono (disse alla pag. 53.) che questa voces' habbia da terminare in 1, per regola-ferma, e che non possa diris salta pas. e pur detto inqualche modo egli ancora. E portando l'esempio del Boccaccio, spiega Altro, cioè Altr' huomo. Ed ecco che'l Mambelli, avendo odorata (per così dire) la vera interpretazion di questo dorata (per così dire) la vera interpretazion di quel luogo; parlò molto guardingamente, dicendo, S'e pur detto in qualche modo: E per metters al sicuro di cio che aveva detto, interpretò Altro, Altr' huomo. Mas se per Altr' huomo no puostare, starà (com' abbiam detto) per Altro Gentilhuomo:

nel qual cafo dicesi Altro, non Altri,

Il secondo errore fu di credere , effersi nsato tante volte Altri contra la regola ne' cafi obliqui , secondo gli esempli che porta; quand' Altri in que' luoghi è del numero del piu: come avvertiscono, il Mambelli medesimo nel cit. luogo, e i Signori Accademici Fiorentini . O almeno ( secondo questi ancora accennano ) poteva essere nel numero del piu . Ed effendo in tal numero, com' io fosten-20 , e dee ogni buom jostenere , per doversi presupporre , che'l Boccaccio principalmente, in tanti luoghi del Decamerone, aveffe scritto secondo le regole; come pote fenza errore dire il Bartoli , che si foffe ufato tal Pronome , in que' luoghi contro alle regole ne' casi obliqui ? La Declinazion del Pronome Altri, secondo i Gramatici, è Altri, D' Altro, Ad altro, Altro, Da Altro: e nel numero del piu Altri , D' Altri , Ad Altri , Altri , Da Altri . Se adunque Altri in tutti quegli esempli è nel numero del piu ; come domine doveva dirsi ? Almen daveva dire , ch' effendo Altri in que' luoghi del numero del me-

### 308 IL TORTO E'L DIRITTO

no, fosse stato usato contra regola. Ma dicendo così assolutamente, che si sosse su contra regola, quando in, que 'luogii, puo almen' esfere nel numero del piu', pur che (direbbe un' altro che non gli avesse austripetto che gli ho io) non seppe, ne men la declinazione di questo Pronome.

D' Altrui non ho che dire; giacche gli siessi signori 'Accademici confessano, essersi talora usato da qualche. Tesso nel setto. Ma se un milion di vulte' (dich io) truovasi ne' Tessi medessimi ne' casi obliqui; perche non s' ha a dire, che'n due, o tre luoghi, per abbaglio, o de' Copiatori, o de gli Stampatori, sia corso Altrui per Altriì.

#### Ci Avverbio,

CXVII. L'Avverbio Ci fu anticamente usato in vece di Ne, Da, o Di, a desprimere movimento da luogo, hor vi si truovi chi parla, hor no. Dante Inf. 23, Non vi dispiaccia, se vi lice adirci S'à la man destra giace alcuna soce, Onde noi amendme possimo Vscirci. Bocc. Lab, num. 47 Che chi per le suo poco senno ci cade, mai, se lume celestiale non nel trae, uscir non Ci può, E num. 68. In sino che lume apparisca, che la Via da Vscirci i manisfesti. E nu. 246. Che à non lasciarci la Via da Vscirci; vedere, &c.

### OSSERVAZIONE DEL SIG, NICCOLO' AMENTA.

Dove trovò mai il Bartoli che Ci Avuerbio,e siasi pur Pronome, potesse niarsi per Di, o per Da: quando queste Particelle, son sempre Segnacasi, tuttoche in vari significati : e solamente unite ad altre Particelle possono esfere Avverbi? Come Di subito, Di leggieri, e e. Da poi, Da doveto. Serisse il Mambelli, di questa Ci parlando,

al C.48. ne numeri 6. e 7. usars, or co Verbi di moto al luogo, dove chi parla; or co Verbi di moto al luogo, dove mone chi parla; e portundo gli esempli traspritti que d'. Uscirci, spiega ottimamente la Ci d'Uscirci, cioè Di questa Terra, Da questo luogo. Ed io scommetterei, che 'l Bartoli si vulsi ed questi esempli; e mettendo la regola, the Ci s'usa per Ne, la quad vale, Di là, Di questo luogo, Da quella Terra, come ogni buom puo conoscere, se in vece di Uscirci, dirà Uscirci, dissi alle ancora usars se per Da, senz'avversir di dire, Di là, Da quelluogo, e e.

Delle voci , che non ammettono Troncamento.

CXVIII. T Oce terminata in A, e molto più se in Ra, mai non si usò di troncarla innanzi à consonante, fuor che Hora, e l'altre che di lei si compongono, Allora, Ancora, &c. E Suora non in fignificato di Sorella, ma di Monaca. Alcuni n' eccettuano anche Leggiera, forse perche nel Bocc. N. 34. leggono Leggier cofa: ma chi ha lor detto, che questo troncamento sia della voce Leggiera, e non più tosto dell'altre due , Leggieri, e Leggiere , che sono altresi primi casi di femina? onde Leggiamo, Cosa Leggieri, Condition Leggiere, &c. Hor quanto all' altre; mal si dirà Una picciol parte, Una Mal femina, &c: Anzi al ben sentir di molti, ne anche Un'amar' erba, Una fier'ira, Una scur'Ombra, e simili. Il dir poi come molti fogliono inavvedutamente, Una fol volta, Una fol parola, Una fol cofa, &c. vien da Giudici condennato di folecifino: peroche quivi dicono, il Sol troncato non può stare altro che in maniera d'auverbio; e varra quanto, Una folamente volta, Una folamente cofa : che come chiaro fi vede,e mal detto. E pur

E pur bene, ò mal detto che sia, il Davanzati nel lib. 16. de gli Annali di Tac. ha Vna sol volta, e Vna sol vesta.

Intere fi ferivono tutte le parole, che han l'acento fu l'ultima fillaba, Verrà, Pote, Mori, Andò, Uirth. Intere le voci d'una fillaba fola, hor fiano accentate, hor nò, fecondo la varietà che n'e fira gli autori. Dà, verbo, e prepofitione, Ma, Fa, Sta, Sa, Fra, Tra, Va, Ne per Neque, Se pronome, Me, Te, Ci, quafi fempre innanzi à ogni altra vocale che non èl: e cofi anche Gli, pi per giorno, Prò, Stò, Vò, Dò, Fò, Pò, Nò, Gru, Su, Tu, Fu.

S'accorcian però Che, Se, per Si latino, La, Le, Lo articoli, e i composti, Alla, Dalla, Della, Colla, &c. e Di, Mi, Si, Ti, Vi, Ne; D'armi, M'erano, S'al-

za , &c.

Intere si serivono le voci dell'infinito d'ogni maniera di verbi, quando siegue vocale. Cosi pare che meglio siia, e sia consiglio il farlo; non iscrivendo, Cercar'altrui, Legger'alto; Saper'assai, Fuggir'inseme. Che se all'insinito vien dietro consonante, egli si può sicuramente troncare. Cercar libri, Legger bene, Saper mosto, Fuggir tosto; peroche le quattro consonanti, che chiamano liquide, L, M, N, R, se altro non l'impedisce, ammettono il troncamento.

Intere fi ferivono nel plurale quelle voci, che han l'Lultima lor confonante; Amabili, e Servili, Parole, Soli, &c. Non fo fe vorran che fi poffa ferivere Gențil huomini in due voci. Cofi l'hail Boccace. Novell'; 2, avvegnache gli antichi habbiano più volentieri feritto Gentile huomo, e Gentili huomini. Non concedono glà, Gl'Immortal trofei, I Giovanii furori, l'Fatal colpi, ufati da non fo chi, dicono fuor

di regola. Pure il Boccac. nella Vis. cap. 20. ci lasciò scritto, In Tremol cannaflebile, e sonora. E cap. 29. Le Tremol frondi risonar per vento, che sono due regole in pezzi: l'una di non accorciare una voce di genere feminile terminata in A; l'altra di non terminare in L una voce del plurale. Tutto ciò non offante, Fazio nel Dittam. L. r. cap. 12. non fi guardo dal dire, Hora wedendo le Mortal ferute . L. 3. cap. 11. E più finmi Real da lui si spande. L. 4. cap. 15. Donne Gentil con voce di calandra . C. 13. Ch'oon hor ne' ben Temporal più ti fidi. L. 5. cap. 8. Le qual vedrai . cap. 24. Tal mugli sona . L. 6. cap. 9. Orribil venti , Oc. Alle quali voci, che tutte finivano in Li, tolse la vocale loro giustamente dovuta: peroche av vertono, che il numero plurale riceve troncamento più fuor di regola, che il fingolare. Del medefimo Fazio è quell'altro nel lib. 4. cap. 14. Dur folo a' lor nemici: durezza intolerabile anche a gli amici di questo Poeta.

Intere fi Étrivono le vocí, che han più confoinanti diverse avanti l'ultima vocale; e ben fi vede, che male stà Seamp', Corp', Frest', Cerc', e forse anche, Dott' Tropp', Vegg', &c. Non però tutte sono obligate à questa legge, e direm bene Senz'altro, Altr huomo, Quest'anno, Bell'anima, &c. Ancor

qui hà luogo il giudicio.

Quì è da aggiungere una regola, che certi danno, quando avvien di troncare alcun verbo, che termini in M., che fe la parola sufficiente incomincia da B, da P, o da M, la M finale dell'antecedente si ritenga. Studiam Bene. Dormiam Poco, Saprem Molto. Così naturalmente dicono si passa dallo stringimento delle labbra, che richiede la M, a quello, che similmente si fa, pronuntiando il P, e il B. Qualunque altra consonante non è alcuna di queste tre, seguendo, muta

#### 312 IL TORTO E'L DIRITTO

muta la M in N . Possian correre , Cerchian diligentemente, &c. Non però si che non fiate per trovar ne eli antichi ( come altresi in ogni altra maniera d'ortografia ) non picciola varietà; e leggerete nel Bocc. Nov. 76. Facciamlo. Nov. 31. Che Direm noi, Nov. 36. Mettiamlo qui. Nov. 38. Potremgli. Nov. 43. Vogliam. telo dire . Nov. 76. Vogliamgli. Nov. 77. Diamgli, c. Leviamci . Nov. St. Pooniam , che, Crc. Nov. 10. Havem fatto . Nov. 42. Habbiam già letto . Nov. 89. Vogliam dire . Introd. Crediam la vita nostra. Cresc. L. 2. cap. 23. Acconceremot, e legheremoi una pezza: E fimili in maggior numero; che del contrario. Talche v'ha di molti, a' quali cotal legge, che fi è faita fenza l'autorirà de' Principi della lingua, non piace, e'l han per nulla, e a'verbi, almen dove sono disgiunti, danno il loro natural finimento in M, e ben fanno. Chè fe la voce tronca termina in N, e dopo se unito riceve l'affisso Mi, ò altra voce cominciante da M, ben fi fa a cambiar I'N in M. Cost il Bocc. Nov. 21. diffe, Davammi tanta seccaggine. E indi à due versi, Sommene . veruto: In vece di Davannii, e' Sonmene, Paff, fol. 346. Sommi molesti . Benche ivi pur anche dicesse. Impaccianmi ne' fatti loro; nulla curando di cotal regola. Come altresi fuor de verbi, Gio: Villani, sempre a un modo scrisse San Marino, San Martino, San Miniato, e M. Vill, San Piero, nomi propri di Castelli : e benche d'una voce fola, pur così meglio espressi, conie fossero le due divise, onde han l'origine, e son composti. Che se la voce seguente cominciata da M, non e affiffa, ma difgiunta dall'antecedente, che fimifee in N, questo N finale, non si muta in M, ne scriveremo Verram meco, Saram molti, &c. e avvegnache il B, e il P, non si vogliano vedere avanti l' N, ma I'M, nondimeno, se la voce che termina in N, è

quella, che comincia da B, ò da P, fono flacare quell'N finale non fi muta in M, ne diremo, Saram buoni, Torneram prefu, &c. E quefto forfe varrà non poco à provare, che più regolaramente ferivono quegli, che come di fopra ho accennato, non cambiano l'M ultima, e naturale, in N, quando la voce, per cui altri dicono doverfi mutare, e flaccard.

Queste in brevita sono le regole universali, che si preservivono all'uso de troncament. Altre incinute, che danno nel superstituto, non e punto utile il raccordarle. Gli antichi usarono di ferivere; anzi diffesso, che accorciato, e se si l'eontrario di sinozzicare, come alcum fiamo, quanto più possono; si che se loro serviture semprano un lavoro a musaico, di pezzera di parole insieme con messi un un opera. Il buono, e dilicato orecchio, che si rifente a ogni socco di qualunque asprezza di fuono, che non sia necessaria o messa per elettrone, e ad arte, egli sia a dire alla mano, tronca questa, e non quest'altra voce, e quella, che cola su troncasti, qui riponta intera, che meglio siona, e più dolce.

### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

I L'ottilissimo Cavaliere Alessandro Baldraceani, nelle Amotazioni che sa al Cinomo, suelle osservazioni se l'erbi: intivola la dictiamovesima Amotazione, Disterenza dell'Accorciamento, e Troncamento. E ettendo prima il Pallavieni dello Stile, e Cap. 5,65, e 66, d'avere acute si satte voci per due cose assintiate dicepoi; che l'Accorciamento sa restar la voce in Pocale, come in Amatono, Parlatono, sacendosene Amato, Parlato. Il Troncamento la fa restare in Consonance, ove diessi X 2.

Amor, Cuor, d' Amore, Cuore. E finalmente censura il Bartoli quì , che confuse l' Accorciamento col Troncamento. Ma quantunque dall' etimologia della voce Accorciare, portata da Ottavio Ferrari , e da Egidio Menavi , poteffi dire , che tanto val l'una, quanto l'altra ; nien tedimeno dal comun' ufo del parlare vi si conosce la differenza: perche Accorciare una Diceria, un Proemio, un' Episodio, un Periodo, e che so io; non è lo stesso, che Troncarlo ; valendo questa voce lo stesso, che Levarne qualche parte, o nel principio, o nel fine . Perche ftimo, con pace d'un tant' buomo , che l' Accorciamento , faccia si reftar la voce in Vocale, come puo farlo ancora il Troncamento; ma con questa differenza, che l' Accorciamento sminuisca la parola nel mezzo, come di Fecero , Ponere , Valerà , facendosene Pero, Porre , Varra: e'l Troncamento il faccia, o nel principio, o nel fine, ciat, fe d' Il , In , si faranno L , ed N , apostrofate di dietro : come Tra'l padre, Che'n terra, e c. fe d' Amore si farà Amor : e se di Delli, Dalli, si farà De, Da'.

Venendo al Bartoli, egli disse in prima, che le voci terminate in A, non si troncano: e maggiormente se saran terminate in Ra. E doveva dire tutto il contrario, cioè, che le terminate in A, non si troncano, eccetto alcune che sinissemo in Ra: come Gra, che dicessi Or, e i svoi composti Talora, Ognora, Ancora, Allora, Qualora, Qualonquora, Tuttora, ed altre se ve ne sono, che diconsi per maggior vaghezza, Talor, Ognor, Ancor, Allor, e c. V e Fuor, come Fuor di casa, Fuor di strada data data mente il Bnommante in el. a. d. del tratt., non si tronca la A, ma l' 1: nondimeno la Crusca registra prima ruora, poi Fuore, e nell'ultimo: Fuori, così per Preposizioni, come per Avverbi. Mai non v'è dubbio, e che l'uori e la migliore, come dice il

Euommattei.

Aggiugne il Eartoli, che troncasi Suora nel signisticato di Monaca, non in quel di Sorella. E non disse bene perthe non puo dirsi. Di quella Suor ch'io v'ho parlato: cioè, di quella Monaca chio v'ho parlato. Ne men, La Suor levata a mattutino: per, La monaca. Ilevata a mattutino. Ne, Cara mia Monaca. Ed all'incontro ben diessi, e con vaghezza Suor Maria, Suor Cherubina, Suor Scrasina. Doveva peresò dire, che'l Nome Suora, mentr'è sustantivo, o vaglia Sorella. O Monaca, non puo troncassi della A: come ne' primi esempli, o che Suor si voglia intendire per Monaca, o per Sorella. Massando per Aggiuntivo, puo troncassi, secondo gli ultimi esempli, ne'quali jolamente puo siar per Aggettivo.

Dree inoltre, che truovasi nella Nov. 34. del Boccaccio, Leggier cosa; ma egli sima, che siasi troncata la
coce Leggiere, o Leggieri, che diconsi eziandio del semminio; non Leggiera, che sarebbe siato contra la regola.
Io nondimeno leggendo, non ma volta nel Decamerone
Leggier cosa; ma molte e molte; nel trovando, che una
volta sola nella Nov. 41. Quello che mi mosse, ce a me
grandissima cosa avere acquistata, e a voi cassa Leggieri a concederlami i e nella 4. Huomo di condizione assi teggiere; qualti esempli sorse, e neza sorse nosono
sono al caso; mi muovo a credere, che Leggier cosa si
sia detto, e dicasi pintioso per cecezzion della regola;
che perche s' accorci Leggiere, o Leggieri. Tanto piu
che dopo aver cio servitto, so trovato nella Nov. 96. Leg-

gier ghirlandetta.

Paffic a dire, che per ben fentir di molti, non fi troncan le terminate in A, ne meno avanti e Nocale. E chi mai (dich'io) ha feritto, o detto A buona ora, Inbuona ora, In una ora, Alla erra; Mada erba a Bella anima, Stretta e simina, Grara orecchia; ed altre infi: 'te? Avendo tutti detto, e dicendo tuttavia, A buon' ora, In buon' ora, In un' ora, All' erra, Mal' erba, e c. E quella che mi par veramente marchiana, si è, ch? egli nello stesso tempo che diede la regola, uscinne: poiche nel primo esemplo diffe , non ben dirfi , Un' amar' erba: ed ebbe l'occhio ad Amara, ne guardo che avevatroneato Una. Per la qual cosa doveva almeno eccettuar dalla regola la voce Una . Ma meglio aurebbe fatto a dire, che la prima regola s' intende avanti a Confonante: perche avanti a Vocale; ove non contrastaffe grandemente l'orecchio, sempre è lecito troncar la voce . Salvo se finisse la voce in Dittonzo, come Cambio ; non dicendosi Cambi' illecito, Vecchi'avara, Doppi' entrate, Vog! i entrare, e c. O se la voce terminasse in C, o in G, e la fequente non cominciasse da I, o da E . Perciò non fi ferive , Lanc' alte , Piagg' amene , face' ornate, Freg' oneshi, Vederc' uniti, Preg' unichi . Ed all' incontro ferivest Dole' imenei , Freg' illustri , Dole' elettuaro, Piagg' erbole. Perche 'l G, e'l C avanti alla A, all'O, all'V, non aurebbero il suon chiaro, ma muto, e ottufo, che dicono . E per questa seffa ragione l' Arzicolo, o Pronome Gli, come s' e detto nel Nim. 73., non s' accorcia che avanti a voce cominciante da 1. O pure non si troncherd ne gli altri casi accennati dal Bartoli: tranne qualcheduno, che non eli farem buono.

Nota poi , che non ben si dice , Una sol volta , Una fol cosa, eziandio col presupporre, che s' incenda Una solamente volta, Una solamente cosa . In che bisogna, ch' io dica, che la copia che bo in mano del Bartoli, fara mancante, o scorretta in questo luogo. Perche chi ferive, Una fol volta, Una fol cofa, fi fensa con dire, the tronca l' O da Solo Avverbio, non da Sola Nome. Ch' è cio che dovevasi spiegar dal Bartoli, per mio avvifo , in st fatte ministie della Linous . Tanto piu, ch'e

eosì cresciuto l'uso di scrivere Una sol volta; ch' io non issuggurei di sarlo, se m' occorresse, Ma non già direi Una sol cosa, Una sol parola; Una sol grazia; e c. perche ad Una sol volta, s' è già un poco assurato l'orecchio; e non a gli altri casi: ne' quali; o ressite la regola; se s' intende troncato il Nome Sola; o troppo sunevole riussiriobe il parlare, in dicendoss, Una solo cosa; "Una solo parola; e c. intendendoss troncato l'Avverbio solo;

Dice appresso, non troncarsi i Monosillabi : e'l primo, che registra e Da , o Verbo , o Preposizione: e doveva pinttofio dire , o Segnacafo . Ma non avverti , che'l Boctaccio, particolarmente nel Decamerone, scriffe piu volte Da , Vicecafo, fenzala A, fostituendovi l' Apostrofo . Come nella Nov. 19. Ambrogiuolo da una parte, e d' altra spaventato . Nov. 43. Biasimarongli forte cio ch'egli volca fare, e d'altra parte fecero dire a Gigliozzo Sauli . Nella 34. D' altra parte, era, fi come altrove , in Cicilia pervenuta : e così tante volte: e nel Petrarea ancora, e nell' Ariosto, nel Bembo, e in altri, come dal Montemerli alla pag. 159. E che fian. troncamenti di Da, enon di Dalla, oltre alla regola, che dicendosi, Da una parte, come nel primo esempio, dee corrispondere Da altra, e non Dall' altra, che si direbbe qualora foffe preceduto, Dall' una parte : oltre al non troncarse la voce Dalla in tal maniera, vi è l' antorità del mio Signor Lodovicantonio Muratori, che sul Sonetto del Petrarea ,

I' ho pien di fospir quest' aer tutto,

D'aspri colli mirando il dolce piano; notò, D'aspri colli, è posto per, Da aspri colli. Trovandosi adanque tante volte. D'altra parte nel Decamerone, e in tanti pulitissimi serietori; trovandosi ancora D'altrove, D'altronde, come da uli esempli del cit. Montemersi, alla pag. 1751. dove mi par meglio dire;

### 318 IL TORTO E'L DIRITTO

che's intenda, Da altrove, Da altronde, che Di altrove, Di Altronde; e parendomi che meglio si dica D'altra parte, D'altrove, D'altronde, son d'opinione, che avantira queste voci leggiadramente si faccia il troncamerto, e con piu vaghezza si dica, Da una, e d'altra parte, e assolutamente, D'altra parte; che Da una, e da altra parte. Da altra parte. Pe osi piu vagamente, D'altrove, Da altronde, che, Da altrove, Da altronde,

Vuol che yl' Infiniti de'Verbi fi ferivano interi, avanti s Vocale. E a chi mai piacerà il dire Farc'alto, Darc ombra, Stare attento; Accendere ira, Cavare utile, Prendere animo", o Leggere alto, th' è un de gli efempli da lui posti? Certamente che ognun profferisce, Far'alco, Dar' ombra, Star' attento, Accender' ira, Cavar' utile, ec. E così per consequente si dourd scrivere . Chi non vede quanto languido, e affettato riufcirebbe il parlare, fenza sfuggir quello feontro delle Vovali ? E fe i Maestri di questa lingua si sono ingegnati quant' ban potuto a sfuggir l'incontro naturale delle vocali, ch' è quel che si fa nel corpo d'una parola, o nel principio, o nel mez-20, o nella fine, come dal Salviati al to. 1. nella pag. 172. quanto maggiormente si dourd sfuggir l' accidentale, ch' è quel che accade fra parola, e parola? Paolo Beni col nome del Cavalcanti, nella Risposta ad Orlando Pescetti, alla pag.92. ebbe per un parlar più vivile Far' ale. to, Dar' ombra, 'e c. che Fare alto, Dare ombra: anzi in questa maniera, diffe, rendersi il parlare languidissimo, e suervato. Perció mi maraviolio come l Bartoli , che fu dalla parte del Beni , nell' odiare i Boccacciani (com egli parla) e gli Accademici Fiorentini; non aveffe detto la fteffo . E wero che ducent' anni addiesto, a poco meno, ferivevanti encora per lo piu le parole intere, perche poto era in ufol' Apostrofo, introdotto non malto tempo prima; ma verso la fine del accimosallo fecalo, comin-

20%

cominciossi ad usare spessissimo, a fin di rendere, e piu robusto, e pin leggiadro il parlare. E a' tempi nostri Francefco Redi , Aleffandro Marchetti , il P. Paolo Segneri , Anton-Maria Salvini , e presentemente i Signori Marchesi Orfi , e Maffei , il Signor Bernardo Trivifani , il Signor Muratori , e tanti altri grandi buomini , hanno feritto , e Cerivono el Infiniti avanti a Vocale, or tronchi, or' interi, secondo meglio loro è paruto, e pare. E così diciamo doversi fare per iseriver leggiadramente: senza por mente a tal regola del Bartoli: il quale in si fatti troncamenti fu così ritenuto, che parlando del froncamento dell' Infinito de' Verbi avanti a Conjonante, diffe, Si puo ficuramente troncare : avendo dovuto dire, Doversi nacellariamente lare, se non contrastasse con forzal' orecchio , come generalmente abbiam detto ; o altra regola . Non potendofidare ( per mio avvijo ) cofi, pegoiore della noftra Lingua, che'l dire , Aniare tanto, Seudiare fenipre, Crofcere pena, Dare bere, et. in luogo d' Amar tanto, Studiai lempre, e ca.

Interno alla regola de non doverse troncare i Nomi plurali, che ban la L., penulcima confonance, a me pare che dovevadir così; che, o tai Nomi son Mischili, o. Femminili : fe Mafchili, è da distinguer di niovo, cloe, o fon Sustantivi, o Aggettivi . I Sustantivi non si troncano, nein profa, ne in verfo: non ben dicendofi Spedal grandi, I mal patiti, Gh augel volando, I vol repentini, e c. Ma je faranno Addictivi , fon tanti gli ejempli, che truovanfene preffo i Poeti, particolarmente l'Ariosto 3 che mi par dire , possan comportarsi nel Ferjo , I giovanil furori, Gi' immortal trofci, I gentil modi, e tanti altri si fatti . O jou femminili , c. Aggiuntivi , o Sustantivi che siano, sconcisimi mente la profa, e in berjo si troncano: avvegnache ne Poeti se ne truovi un qualche ejempro. Però sfuggir decli fempre di dire Parol compofte. 420 ch

poste, Viol pattide, o Mortal scrute, Crudel maniere, e e. Potrei arche dire, che alcuni de gli esempli del Bartoli, non leggonsi così nel Vocabolario, che si valse de Testi miglior: come fra gli-altri quel di Fazio Vberti, che si leggenella Crusca,

E nel forte spirar ta' mugghi suona: non ceme legge il Bartoli, Tal mugli suona. Ma puo star che nel suo Testo così stesse. Pure è ben di notarlo

per esempio, in cosa di maggior rilevo.

Non e poi wero, che intere si serivano avanti a Vo-cale, le voci che restano in più Consonanti, o diwerse, o simili : come Scamp', Corp', Frest', Cerc', Dott', Tropp', Vegg'; perche ben si serve Scamp' avere, Corp' adusto, Prest' csendo, Cerc' andare, Dott' huomo, Tropp' alto, Vegg' ogni cosa. E poi chi mai direbbe Anche io, Questa ora, Quanto ella, Duccneto anni : e mille, e mill' altre? E perciò doveva dir da prima, senza statisti a tegola, quel che disse nell' ultimo; che ne cio ha luogo l'erberrio, el giudrio: salva la regola, che abbiam data, se appresso al C, o al G, venisse E, ca 1: non potendosi servere Cerc' effere, y Vegg' cila; o Cerc' io, vegg' intanto: per quel, che'n tal regola abbiam detto.

Chi finalmente ha feritto, Possian correte, Cerchian diligentemente, e.e., per Possiam correte, Cerchiam diligentemente è E vero che l'Salviati disse nel 10. Italia pag. 198. Nelle parole le quali troncate resilito col fine in M, la M solamente, quando percuocte in P, o in B, o in se sissa, cioe quando le vieno appresso un altra M, si rimane quel ch'elle è, Andiam presso, Crediam bene, Pogniam mente: ma incontrandos in altra consonante vien trassormata in N, Huondice, Possian torre, Sappian dire, e e. E. fin qui eredo avesse letto il Bartoli: ma non vide, che immediatamente.

te appresso, trovo il Salviati difficoltà, ove feguisse F, o V consonante ; non ben dicendos Postian fare, Credian vedere; per non comportare ( come si sperimenta ) queste due lettere avanti di fe la N. E che poi a lettere di fcatoloni scrisse; Cangerassi dico ( cioè la M, in N) nella pronunzia, e per conseguente cangiar dourebbesi anche nella scrittura. Ma perchè cio apparirebbe nuovo a chi legge; è troppo gualte dalla lor prima forma gli sembrerrebbono le si fatte parole;dalla nvecchiata usanza, in questa parte per avventura, non è da di scostarsi : e con la M le dette voci potranno scriversi, come s'usa comunemente : facendo ragione; che l' arbitrio dell'ufo, a quella lettera, in questo fatto; abbia mutato il valore! Con sì futo abbaglio portò il Bartoli gli efempli, contrari all: regola di Direm noi, Pogniam che, Havem fatto, Hibbiam già letto, Vogliam dire , Crediam la vita nostra : de' quali ne poseva portar milioni : poiche sempre così s' è scritto, come l Salviati dite, e ognun puo offervare: fenza poterne porear uno di Voglian dire, d' Abbian letto; the pur troppo confonderebbero ancora chi legge, fe si parla della prima persona, o della terra in quelli esempli . E piore il Bartoli motteggia il Salviati, che pose la regola. senza l'autorità de Principi della lingua.

Ove poi i Verbi fon congionti co i Pronomi, s' è ufato di variare: e chi ha fiviti o meglio, i cegndo la pronunzia, Faccianlo, Notianlo, Potrengli, Diangli, Levianci, Acconcerenvi, Legherenvi, altri, racciamio,
Notiamio, Futrengli, e e, come ha notato il Barroli si
confondendo troppo impinifatamente un cajo coli altro a
Perebe voe la Mein una voce fiparata dalli altra; non
fi mata in N, che in pronunziandofi come ne' primi cionpii di Ditem noi, rognian che e e Ma fela Menella fleffa;vance, fi mune leggiadramento in N, come ne' fe-

condi csempli di Faccianlo, Notianlo, e c. Ed è ciò tanto viero, che lo stesso de cada per l'oppsito, mutandos la Nin M. Imperocche se la Nè nella voce separata dall' altra, non si muta in M, tutto che avanti alla M, al P, o al B; come in San Miniato, San Piero, e San Bermardo, San Bartolomunco: ma s'è nella stessa avanti a una delle accennate tre lettere, mutassi in M; come in Buommattei, Sommene venuto, Davanuni tanta noja, Fichi Sampieri, Buompane, Cospassione, Giovambatila, Cantambanco, Saltambarco, e c. Così in sirvivendo separatamente il None del mio Signore, Anton-Maria Salvini, o dell'altro Giovan-Mario Crescimbetti, non sisrivo Anton Maria, ne Giovam Mario, ma servicandogli uniti, muto la N in M, cio Antonimaria; Giovanimaria;

#### Che Che.

CXIX. He Che, si è dato non solamente a'veabi, Che che sia, Che che ne facciano, &c. Ma pur alcuna volta a'nomi. G.Vill. L. 11: c.134.Che che pericolo ne corra.

# OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

M I piace friegar la natura del Che che in altra maniera; e, o dire, che vale il Quicquid de La
tini, e conforme i Latini, ditono, Quicquid che, Quic
quid agit; Quicquid id fit, e Quicquid pecuniarum;
Quicquid molte; cosi gl' Italiani, Che che fia, Che
che fofic; e Che che pericolo ne corra, Che che male ne posta avvenite; o pure dir così, ch'l Che che, o
vale Qualinque cosa, e s'accompagna col Verbo, avendo
con fe il nome Così; come Che che fia, Che che dica;

ioè, Qualunque cosa sia, Qualunque cosa dica; oval folamente Qualunque, e dicefi, Che che pericolo ne corra, Che che danno n'avvenga, accompagnandosi col Nome : ch'è quanto dire, Qualunque pericolo ne corra. Qualunque danno n' avvenga.

Della S in principio di parola, seguente altra consonante.

CXX. L A S in principio di parola, fe le vien die-tro immediatamente alcun altra confonante, ha privilegio particolare ; di metter questa servitu alla parola antecedente, che non fi tronchi, ma termini in vocale, se l' hi : Se non l' hi, che si muri in altra parola, che l'habbia, se v'e. Attrimenti, ella può prendere un'I avanti la S; e tutto ciò, per fuggire l'asprezza, che si sentirebbe, facendosi altramente.

Dunque non s'haurà à scrivere, Nel Stato, Un Scoglio, Gran Scempio, Bel Studio, Effer Storto, Viver Scioperato, &c. Ma Nello Stato, Uno Scoglio, Grande Scempio, Bello Studio, Effere Storto, Vivere Scioperato, &c.

Perciò anche muteremo l'articolo del maschio Il, in Lo, si come altresi nel numero maggiore, Li, in Gli, per più dolcezza: e non diremo Il Scrigno, ne Li Scrigni; ma Lo Scrigno, Gli Scrigni, &c. e cosi degli altri compolti, Degli, Agli,per chi gli scrive uniti.

Similmente, perche alcune parole ne hanno vocale propria, in cui finiscono, ne si possono trasmutare in altre, scrivendole avanti alcuna delle sopradette voci, queste prenderanno l'I, innanzi la S: e si scrivera in Iscuola, Per Istrada, Con Iscommodo, &c.

Questa regola si è trascurata da gli antichi senza

324

farsene scrupolo, è i tre Villani frà gli altri ne hanno à gran numero esempi.

# OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

L piu bel verso del Petrarea, e ch'io ben mille volte, ho sperimentato per vero, mi par quesso,

Che a gran speranza huom misero non crede. Dove si vede rotta la regola, di non troncar perola avanti a piu consonanti, delle quali la prima è S. l'edesi per lo contrario, che 'l Petrarca stesso offervolla nel medesimo cajo, dicendo,

O grandi Scipioni, o fedel Bruto. Vedefi, che nello steffo caso appunto il Boccaccio, nella Nov. 17. diffe , Grande speranza prendendo . E prima nella Nov. 11. aveva detto ; Ed appreffo al Signore avea grande stato, E appresso nella 50. Laonde esso grandiffimo dolore fentendo, mife un grande firido. Veggonsi tutti i Gramatici , che concordemente registrant'accennata regola . Io steffo , in difendendo il mio Signor Muratori contra i dottiffimi Signori Vicentini, trovai nelle di loro scritture tai nei, ciol, Gran scaturigine, Gran. fludio , Maggior ftima , Un scrittore , e c. come notai nella pay. 207, In somma la recola sta in tale offervanza, che leggendosi in qualche testo del Petrarca,

Un spirito celeste un vivo sole. Quafi un spirto gentil di Paradiso. Puo consolar di quel bel spirto sciolto.

Ed ancora.

Beati i spirti, che nel sommo coro. Essendo I Spirto già da lei diviso. E così in qualche altro esempio; si sono avute per iscorriggioni, e s'è da molti pertinacemente mantenuto, che ne buoni refti leggonfi,

Uno

Uno fpirto celefte, un vivo fole. Quafi fpirto genti di Paradifo. Luo confolar di quello fpirto fciolto. Beau fpirti, che nel fomno coro. Sendo lo fpirto già da lei divifo.

E per si facto modo, s' è fatto vedere in molti altri luoghi ( che lungo sarebbe trascrivergli tutti, come gli registra. l' Alunno, contra la regola, è i membri d'essa) aver quasi sempre il Petrarca obbedite alla regola. Ma venendesi alla ragione; o che la passione che ho a quel primo verjo, m'abbaglia, o che che altro mi stimoli; io mi veggo troppo inclinato a difendere il Petrarca in quel luogo: e a dir di piu, che solamente la voce Grande, non conquella vachezza si scriva intera in Grande speranza, Grande specchio, Grande scoglio, Grande sforzo, Grande Idegno, Grande ftrada, ec. come feriverebbesi tronca, Gran speranza, Gran specchio, Gran scoglio Leo, Poiche, in dicendoli Grande speranza, Grande specchio, e c. la lingua ha da far due moti, quasi contrarj: cioè prima , d'appuntarsi al denti di sopra , e poi a que' di sotto: ove nel pronunziar, Gran speranza, Gran specchio , poco , o niente fatica . E cio nasce , perche la N, non si profferisce; quasi che si dicesse Gra iperanza, Gra specchio, e c. che dicesi facilissimamente. Se ad alcuno, o per avventura ad ognuno, parra stranissma si fatta o pinione, e contraria a cio ch' io stesso bo scritto; torno a dite a tutti, che fon troppo appassionato a quel verso. E forse che così fu il Guicciardino, che disse jempre Gran Speranza, notato perciò dal Muzio nelle Battaolie , alla pag.59. E mentre sto facendo queste Offervazioni , ho trozato ancora nel gran Salvini mio Signore, alla prima Cicalata, nella pag. 115. Nella gran Stella di Giove

A quali Participi fi dia il Verbo Effere,e a quali l' Havere. E di Poruto , e l'oluto ; che precedono, all' Infinito.

CXXI. V Na Regola semplice, e universale, per dividere, e ridurre a un ordine i verbi, che nel preterito vnilcono la voce del Participio pafsato col verbo Effere , c à un'altro quegli , che l'uniscono col verbo Havere, ella non v'e, fuorche in una parte d'essi, quella dove appena è mai, che niuno fallisca, se non se rozzissimo nella lingua. To pur ne ferivero qui breveinence quel, che me ne pare il meglio; e vagliavi, fin che da voi medefimo, o da qualunque fia altro,ne intendiate cofa che più interamen-

te vi fodisfaccia.

I verbi Atuvi, i quali tutti reggono alcun cafo, cioèriguardano alcun foggetto, in cui trasportano, l'artion grammaticale, unifcono la voce del Participio col verbo Havere, e non mai con l'Effere : e. avvegnache fiano di doppia maniera, cioe hor Neutri , c hor Attivi , come Affondare , Crefcere, Aughiate ciare, Ardere, Shigottire, Jo. in quanto s'adoprano attivamente, reggendo alcun cafo, sempre unifcono al participio passato il verbo Havere; talche dove noi potrem dire, Estendo io passato su'l ponte : non potrem dire, Essendo io passato il ponte, ma Havendo: peroche ninna attione, che ha termine espresso, ti dimofira propriamente altro, che col verbo Havere, si come al contrario, niuna passione, altro che col verbo effere.

I verbi Paffivi , richieggono necessariamente unito al participio passato il verbo Essere, e non mai s'accordano con l'Havere. E ciò per cagione dell'effer les proprio, peroché nella lingua nostra, il verbo Paf-

Passivo non è altro, che il participio, di sua natura ( almen ne' verbi attivi ) indifferente à darfi , overo à riceversi; determinato à significare il ricevimento, che è passione, unendosi col verbo Essere, che ha forza di far suggetto dell'attion grammaticale quello, à che egli s'applica. lo fono , lo cra , lo fui , lo farò Amato, Servito, Veduto, &c. E percioche v' hà de' verbi, che non sono attivi, peroche mai non reggono verun caso, e pur s' adoprano in forza di Passivi, non propriamente, quali l' attione loro s' imprima da alcun' estrinseco operante, talche si posta, come ne' veramente passivi, aggiunger loro in sesto caso, quello onde l'attione deriva, Fu Ubbidito da' fudditi Amato da' figliuoli, Portato dal fiume, &c. ma dimoftrano operation dell' agente in se medefimo : e ordinal riamienere vogliono alcuna di quelle particelle, che chiamano Affiffe; Mi, Ti, Si, &c. Ingegnarfi, Penthe , Atteners , Avveders , Accingers , &c. Quelli fieguono la natura medefina de' Patfivi, e formano il Preterito, unendosibil verbo Effere al participios E fara fallo il dire lo mi ho Ingegnato, M' ho Accorto', M' hô Pentiro, M' hò Rammaricato, &c. in vece di Mi fono accorto, penrito, rammaricato, &c.

adoperatissi che la paffione fi riceva dal medefimodi cul'el l'attione; i oftimo i riceva dal medefimodi cul'el l'attione; i oftimo i che al participio paffato possino unire indifferentemente il verbo Esfere, e l'Havtre: talche ben si dica lo mi Hò amato, e lo mi Sono amato. Io m'Hò ferito, e lo mi Sono amato. Io m'Hò ferito, e lo mi Sono ferito, e così degli altri. Imperoche esfendo il medesimo quello, che produce l'attione, e che la riceve; in quanto eglie agente, può dire-lo m'Hò, in quanto e loggetto; lo mi Sono amato, ferito, ce:

Quella manicra di verbi Neutri, che da se non

reggono verun cafo, e con l'aggiunta delle particelle, Mi, Ti, Si, &c. possono adoperarsi à significare alcuna passione, che termina, e si rimane nel medefimo foggetto ond'ella proviene, e perciò li chiamano Neutri passivi, non possono unire al participio passato il verbo Havere, ma solamente l'Estere. Ecco. per più chiarezza, alcum pochi esempi di questi verbi , in quanto fon neutri . G. Vill. L. 9. cap. 57.1 Fiorentini molto [deenarono . Petr. Canz. 37. Ben fia prima ch' io Pofi , il mar fenz'onde . Dante Par. 27. Vedrai Trascolorar tutti costoro . Bocc. Nov. 36. Forte desiderando, e non Attentando di far più avanti. Nov. 70. La moglie , Lamentando , diceva , &c. In questi esempi , i verbi Sdegnare, Posare, Trascolorare, Attentare, Lamentare, s'adoprano in forma di neutri. Hor se divengono, come possono, Neutri passivi, non potrà dirfi lo m'Ho Lamentato, lo m'Ho Attentato, M'Hò Trascolorato, M'Hò Posato, Sdegnato, &c. ma Mi Sono Sdegnato, Posato, &c. nella medesima maniera, che i verbi Pentirsi, Accorgersi, Ingegnarfi, &c. raccordati di fopra, i quali mai non istanno senza gli affisti, dove questi tal volta s'adoprano in forma di semplici Neutri, di che più avanti alcuna cofa fi e ragionato.

I verbi Affoluti, che non s'accordano con perfona, ne reggon cafo, come Tonare, Annottare, &c., fi reggono nel preterito come i Paffivi, con l'Effere, non con l'Havere, e non fi dice, Hà tonato, S'Ha Annottato, ma E' tonato, S'è annotatto, &c.

I verbi Neutri, o fieno femplici, o doppi, non han regola univerfale, che dimostri quali di loro vnifeano col preterito l'Essere, e quali l'Havere.

1 Altri sempre vogliono l'Estere, e non mai l'Havere, come Morire, Entrare, Partire, Marcire, Mancare, Scendere, Suanire, Perire, Infermare, Guarire, Cadere. Andare, &c.

2 Altri sempre voglion l'Havere, e non mai l'Esfere , come Smaniare , Gridare, Mugghire, Peccare, Definare, Cenare, Dormire, Piangere, Ridere, Gincare, Oc. Avvertasi nondimeno, che di questi, e di qualunque altra maniera di verbi, quegli, che ricevono alcun' affisso, non per accidentale empitura, ma per particolar construccione , vogliono l'Essere , non l'Havere: talche dicendofi, lo Ho Rifo, lo Ho Dormito, Io Hò Taciuto, col dar loro l'affiffo, si dourà dire, Io mi Son Rifo, Io mi Son Dormito, Io mi Son Taciuto: appunto come per natura foffero Neutri paffivi. Non è però, che non fi truovi detto, Te ne Hauresti Riso, Se ne Havean Riso, M' Hauria Riso, si come ancora Haversi Vantato, Haversi Ingegnato, Haversi Pensato, Haversi Mostrato, Haversi fatto Coronare, Haversi Veduto, e cosi fatti altri in pile maniere di verbi, che ò si son detti suor di regola, ò metton la regola in più libertà, che per avventuraa' Grammatici non ne pare.

3 Altri ricevono indifferentemente Essere, e Havere, simanere. Boccac. N. 73. Son vimaso il più such turtato. M. Vill. L. 7. cap. 7. Aleuno ve n'Havea Rimaso. Dimorate. G. Vill. L. 9. cap. 74. Non Havea Dimorato in Firenze. Boccac. N. 91. Essendo vià buon tempo dimorato. Caminate. Bocc. N. 12. Hò già molto Caminato. Nov. 89. Poiche alquante giornate Caminati Furono, Cavalcare. G. Vill. L. 10. cap. 1. Havendo Cavalcato verso Essec. Boccac. Nov. 42. Non surono Cavalcati guari. Correre. Boccac. Nov. 68. Havendo Corso dietro al, ce. Pocca appresso. Sentendo Arriquecio Esser Corso dietro al poeta. Poeta persono Sentendo Arriquecio Esser Corso dietro a Roberto. Fuggire. Bocc. Nov. 68. Havendo Roberto un pezzo Fuggire. Bocc. Nov. 68.

.001

ogni stella Fuggita. Valicare . M. Vill. L. S. c. 50. Se il Re Luigi Haveffe Valicato di là, haurebbono fatte affai magviori cofe. Il medefimo L. 2. cap. 33. Già erano Valicati il giogo . Questi tutti sono d'un medesimo genere, di quiete, e di moto, come per gli esempi si vede. Non è però, che universalmente sia verò, che tutti i verbi di moto, o di quiete fiano liberi a prendere l'Effere, o l'Havere; che chi vorrà oggidi scrivere, Io Ho Andato, Io Ho Stato, avvegnache il primo fia di G. Vill. L. 11. c. 52. I detti Conti Havendo col loro sforzo Andati per racquistar le dette terre, Crc. L'altro di M. Vill. L. 4. c. 64. Quando v' Havea Stato, &c. Sopra i quali testi non è da faticarsi per dimostrargli scorretti, o per interpretarli in altro senso: peroche se ben fossero provatissimi, ciascun per se medefimo vede, che non fono da farfene efempio.

CXXII. Dal fopradetto fi rende agevole à comprendere, quando i due Participi, Pottuo, e Voluto, politi avanti all'infinito d'alcun verbo, richieggano l'Havere, e quando l'Effere : e si convien porvi ben mente, peroche etiandio i mezganamente, ifiruti nella lingua; possono di leggieri ertare, massimamente dando l'Havere in iscambio dell'Effere. Ben veggo, che à cercar per minuto il vero, se ne vorrebe dire attai si bi di quello, che ne ha feritto nelle sue giunte al Bembo il dottissimo Castelvetri, alla cui diligenza la lingua mostra dece una gran parte delle migliori esgole ch'ella insegni. Ma à cio fare si richiederebbe altro otto, che quel pochissimo, che io hò, al presente, ce altr'opera sche non questa picciola issuratione, così com'e, richieslami dagli amici.

I Participi, Potuto, e Voluto, posti avanti all'infinito, alcune volte vogliono accompagnati con Havere, e non con Esfere, altre con Esfere, e non con

Have-

Havere, altre indifferentemente l'uno , e l'altro ricevono: e il saper certo dove l'adoperar questo, ò quello; fia obligo, o libertà, dipende dal conoscere la natura del verbo, al cui infinito, si da l'uno, o l'altro di questi due participi; peroche se son di quegli, i cui preteriti vogliono accompagnarsi sol con l'Havere, al Participio Potuto, e Voluto, fi dourà dare l'Havere, e non l'Effere. Tali sono tutti i semplicemente attivi, e una cotal parte de'Neutri accennata di fopra: onde percioche noi diciamo, Io Ho Amato; Hò Veduto, Hò Letto, Hò Vdito, Ho Portato, &c. e similmente de'Neutri, Hò Dormito, Hò Peccato, Hò Rifo, Hò Pianto, Hò Giucato, &c. diremo altresi, Io Ho Potuto, o Voluto Amare, Ho Potuto Vedere, Leggere, Udire, Portare, &c. E'de' Neus tri Ho Potuto, o Voluto Dormire, Peccare, Ridere, Piangere, Giucare, &c. Che se l'infinito, è di tal fatta di verbi, che ò per proprio effere di natura, ò per accidentale di conftruttione; non permettà; che al suo preterito si dia altro, che l'Effere, l'Effere solo, e non l'Havere si dourà dare à Potuto, e Voluto, che il precede Tali fon i Paffivi, che chiara cofa è, che vogliono l'Effere : certa forte di Neutri , gli Affoluti, e quegli che non istanno fenza alcuna delle particelle, Mi, Ti, Si, &c. che chiamano affiffe. Percioche dunque noi non diciamo Io Ho Stato, ma Sono Stato, ne Io Hò Veduto, Hò Partito, ò Suanito, Hò Caduto, &c. ma Son Venuto, Son Partito, Sono Suanito, Son Caduto; ne m'Ho Accorto, io m'Ho ingegnato, m'Ho pentiro, ma mi Sono Accorto, mi Sono Ingegnato, mi Son Pentito: diremo ancora, lo non Son Foruto, ò Voluto effere, &c. Non Son Potuto, ò Voluto Venire, Partire, Suanire, Cadere, Non mi Son Potuto, o Voluto Accorgere, Ingegnare, Pentire, &c. Che se finalmente l'infinito è di que' verbi, che nel loro preterito ricevono indifferentemente l' Eisere, à l'Havere, il Potuto, e Voluto possogli avancti, potrà egli altresi ricevere l'uno, e l'altro, e diren bene, lo non Hò, e non Son Potuto, ò Voluto, Cavalcare, Correre, Rimanere, Dimorare, l'uggire, &c. E simile si vuol dire di quegli Attivi, de'quali si è detto di sopra, che finiscono nell'Agente medesimo l'attione: lo non m'Hò potuto, ò Voluto, e non mi Son Potuto, ò Voluto Ferire, Uccidere, Amare, Stimare, e così degli altri.

Similmente, che dove l'infinito si tace, avvegnache egli sia di que verbi, che nel preterito vogliono l'ilifere, non l'Havere (e dourebbe darglisi ic si csprimesse) col tacersi, perde quetto diritto, e à Pottuto, e Volutto, ben si accompagna l'riavete. Perció dove non si direbbe, Tu Hai l'ornato, il Boccae, ci disse. Te dover l'ornare bo creduto, se Havessi postena Così ancora, Se havesse Volut porca nassere, cre, e secti più che l'olute non Haprei; ancorche non si dica, Egli

Hà

Hà Nato, nè lo Hò Stato.

## OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

Perche veramente è da se la materia intrigata, o perche è ben corto il mio intendimento; mi par che non molto si possa apprendere da cio che ha qui il Bartoli scritto , quando i Preteriti che diconsi Propinqui , o pur Participi paffati di qualunque forte di Verbi , s' accompagnin col Verbo Avere, e quando col Verbo Effere : 12 ardisco a dire di piu , che qualunque s' è inoltrato ( per così dire in tanto alto mare, non ne fia mai felicemente

Uscito fuor del pelago alla riva.

Perche i giudiziosi Gramatici, e fra tanti l' avvedutiffimo Benedetto Buommattei , avendo detto , che i Participi paffati de' Verbi attivi s' accompagnan con Avere, e quei de' Paffivi con Effere ; non ban dato paffo pin oltre... In fatti gli altri meno scaltriti , se ban detto , che i Verbi Transitivi, trasportanti l'azzione fuori dell'operante, per trasferirla in altrui , vogliano il Verbo Avere , e gl' Intransitivi , o Affoluti ; finienti in fe l'azzione , s'accompagnin con Effere; immediatamente han foggiunto, che questa numerosa schiera d'Intransitivi, in quanto Intransitivi, vogliano il Verbo Esfere; in quanto auran forza di Transitivi, il Verbo Avere . E poi , effervene specialmente di doppia natura, cioè di Transitivi, e d' Intransitivi, che ammettano indifferentemente ne' lor Participi paffati , e Avere , e Effere . Ma io , per me , non fe conoscere a niun segno quai sian cotesti Intransitivi, che abbian forza di Transitivi, e quei che l'abbian di purl Intransitivi , ne qual sian vli altri di doppia natura . Nos so comprendere, come, per esempio, abbian forza di Tran-sitivi, Smaniare, Gridare, Mugghiare, Peccare, Desinare, Cenare, Dormire, Frangere, Ridere; GiuGiucare, Sognare, Lagrimare, Parlare, Bere, Capire , Consentire, e c. onde ne' Participi vogliano il Verbo Avere: quand' è pur vero, che non mandan l'azzione fuori dell' operante , onde son veri Affoluti , o Intransitivi. Ne come fian veracemente Intransitivi,o Affoluti, differenti da' primi, Morire, Entrare, Partire, Marcire, Mancare ( per Finire , Morire ) Scendere , Suanire , Perire, Infermare, Guarire, Cadere, Andare, Venire, Adirare, Ammalare, Attempare, Ammutire, e c. Onde s' accompagnin con Effere. E molto meno intendo, come abbian doppia natura , Dimorare , Camminare , Correre, Fuggire, e qualche altro: e perciò animettan

ne' Participi or' Avere, or' Effere.

E giunta in somma a tal segno la malagevolezza di si fatte cose, che Stefano da Montemerli, alla pag. 579. in volendo solamente far vedere, che anche a' Participi de' Verbi Affoluti, or fi dà l' Avere, or l' Effere ; porta gli esempli della Nov. 23. dove si dice, Acciò che male, e scandolo non ne nascesse, io me ne Son Faciuta. E quivi ancora; Ella Ha infino a qui, non per amore ch'ella ti porti , ma ad istanzia de' prieghi miei, l'aciuto, di cio che fatto hai . E della 12. dove dicesi, Non fappiendo perció, che'l suo fante la, o altrove Si fosse Buggito. E delle 54. E volentieri se potuto avesse, Si Sarebbe fuggito . Quando nella 68. si legge, Ultimamente Avendo Ruberto un gran pezzo fuggito'. Senza avvedersi, che ove tat Verbi s'accompagnan colle Parricelle Mi , Ti , Si , Ci , Vi , han forza di Paffivi , e per questo vogliono il Verbo Effere . E quantunque si legga ancornell' Ameto . 35. Questi due Cavalieri s' Aveano lungamente amato : e nel lib. 3. della Fiamm. Eziandio gli huomini non Avendofi mai piu Veduti: e così in qualche altro luogo; nientedimeno; non fon da imitarfia,

Or non volendo ancor io entrar nel pecoreccio, como ban fatto molti, in parlando di questa materia, mi risolvo a dire , quel che tutti han concordemente accennato , cioè, che'l tutto dipende pin dall' ufo, che da infallibil ragione che così voglia. E per maggior pruova di quanto bo detto, ecco che'l Bartoli volle dar regola, di non potersi dire Ha tonato, Ha annottato, e così de gli altri si satti Verbi Impersonali , ma dirsi , E' tonato , E' annottato; e pur' è vero, ch' è in ogni libro, e in bocca di tutti, Ha tonato, Ha piovuto, Ha nevicato, Avendo tonato, Avendo piovuto, e c. Quantunque non si dica Ha aggiornato, Ha annottato, Ha abbujato . Volendo inoltre stabilir regole, quando i Participi Potuto, e Voluto posti avanti a el Insiniti de Verbi, s'accompagnin con Avere, o con Effere; inciampo a notare, doversedire, lo non son Potuto, o Voluto effere : Non Son Potuto, o Voluto Venire, Partire, Suanire, Cadere: Non mi fon Poruto, o Voluto Accorgere, Ingegnare , Pentire , e c. Come non aveffe egh steffa , in tanti belliffimi fuoi libri detto mille volte, e ben detto; Non ho Potuto, o Volut' effere: Non ho Potuto, o Voluto Venire, Suanire, Cadere: Non ho Potuto, o Voluto Accorgermi : o Non m' ho Potuto , o Voluto Accorgere, Ingegnare, Pentire, e c. E nella. fine, nota nel Boccaccio per trasferellioni di regola; Nono avesse voluto andare: Non avetle voluto Effere:quando dicesi, Non fossejvoluto andare, Non fosse voluto effere , e forfe piu di rado : e ancora , e piu spesso , Non. avesse voluto andare, Non avesse voluto esfere. Così ancora diciamo de gli altri esempli, Te dover torage ho creduto, se avessi potuto: Se avesse Voluto potea nascere: Stetti piu che voluto non aucei . Dove , o fice per necessità il Verbo Avere , o forfe con piu leggiadria di quello farebbe il Verbo Eifere, che dice il Burtali , rewhite I chic.

# 336 IL TORTO E'L DIRITTO chiedevan per regola tai parlari.

#### Gioventà .

CXXIII. C Ioventà, non è parola, dicono, di vecchio, e perciò buono Scrittore. Ma non l'han cerca fuor che nel Vocabolario, dou' ella non è; onde mal fanno col volerci costringere, à dir Gioventude, ò Gioventude, voci troppo antiche à fignificare la Gioventù, pur così nominata dal Crefe. L. 4. C. 4. Nella Gioventà (una tal vite) è stevile, e procedendo in tempo, diventa seconda. L.9. c. 79. Nè boschi è lectio veder la Gioventà (de Pastori) e quella quasi armata. Usolla altresi G. Vill. c. 65: Molta gioventà non passiva l'adolescenza. E. c. 97. Fidandosi della Gioventà, e prodezza de suoi ingbilesi.

### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

S E avesse desto il Barroli, che nel Boccaccio non si legge che Gioventudine; i o risponderei, che se ma volta serisse Gioventudine, ben soventemente disse Gioventudine, ben soventemente disse Gioventua. Na dicendo, che non sia nel Vocabolario; rispondo che la prima registrata nella Crusca è Gioventu, poi Gioventude, e Gioventute, che son del verso, e l'ultima è Gioventudine. E sel Pergamini nel Memoriale, disse, che Gioventudine si usata dal Boccaccio; e da altri prima del Boccaccio; il medessimo Pergamini, che serisse prima del Vocabolario della Crusca, immediatamente sogguns si Ma è sorma poco accettata à di nostri.

Cals-

#### Calere.

CXXIV. T L verbo Calere, non hà que' foli tre, ò quattro tempi, à che un folenne Grammatico l'ha riffretto. La prima sua voce è nel Bocc. Nov. 74. Se vi Cal di me . e Nov. 84. Deb fallo . fe ti Cal di me. Calca nel medef. Nov. 46. e in G. Vill. L. 12.C. 15. A cui ne Calea. Dante Purg. 25. Che di volger Caler mi fe non meno . Bocc. Nov. 31. Proem. A nime Caglia di mere Vis.C. 5. e Nov. 24. Non ve ne Cagliano. Calefie e nel Laber. num. 275. Filoc. lib. 6. n. 187. e Nov. 76, c 77. Galato e nel Laberinto n. 201. Ameri fol. 42. A cui molto di me è Caluto . Nov. Ant. n. 56. Si come poco v'e Caluto di coftui , così vi Carrebbe vie meno di me. Calfe e del Petr. Son. 52. e 200. &c. Quel poi che si e tante volte detto all'antica Provenzale, Non haver in Calere, o A Calere, che diffe M. Vilt. L. 8. c.74. Effere in Calere, che è di Fil. Vill. c. 82. Mettere in non Calera, Darfi à non Calere, Metterfi à non Calere, Porre in non Calere, o con Dance, e'l Petr. Mettere in non Cale : come questi non fosfero il prefente, e l'infinito di cotal verbo difettuofo, ma nomi futtantivi , m'e più volte avvenuto u dirlo detto da alcuni , così , Mettere in un Calere , e Mettere in Un Cale : e parea loro una finezza di lingua, recata fin di colà lontanittimo, dove il Cipolla andò pellegrinando, in Truffia, e in Buffia, e in fino in India pastinaca, dove volano i pennati-

OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

V Pol far vedere il Barroli, che'l l'erbo Calere abbia pin voci di quelle, che gli diede un gran Grama-

tico; e poi motteggia chi dice ancora, Mettere in un. Calere, Mettere in un cale: chi è lo stesso che dire, Mettere in illima, in conto. lo per me, perehe peravventura ho letto poco, non mi sono ancora abbattuto in isprittore, che avesse cotal modo di parlare: ma sempre ho letto il contrario, cioè, Mettere in non cale; a non calere, etalora A non calente: chi è, Non fare sima, Non fare conto. Percio parmi non debba quello usussi: e ne meno, Avere in calere, o A non calente, per Tenere, e Non Tenere in issima: tuttoche il primo modo truovisi nell'ameto, e l'altro in qualche tesso de gli antich.

Non so poi comprendere perche'l Bartoli nimicissimo delle voci , e delle frasi antiche , avesse qui voluto far ri-(ujcitare ( per così dire ) alcune voci di tal Verbo , morte sin' a' tempi del Bembo . Se intese far vedere , ch' egli aveva pin per le mani gli Antichi, di quello avevagli il Bembo , ch' è il folenne Gramatico, ch' egli accenna ; ecco che'l Bembo diffe alla pag. 258.; E sono di quelli ancora ( parla de' Verbi ) che poche voci hanno, si come è Cale, che altre voci gran fatto non ha, fe non Calfe, Caglia, Caleffe, Calere, calcuna volta Caluto, e radissime volte Calea, e Calera: e antichissimamente Carrebbe in vece di Calcrebbe . In modo che registronne due di piu delle notate dal Bartoli , che fon Calera , e Calerebbe. E se prima le restrinse a quattro, parlo dell' usitatete poi venne a quelle che di rado,o radissime volte si. truovano. Se avesse inteso parlar del Castelvetro; questi ve n' aggiunse due altre, cioè il Participio presente Ca-Icnte, e'l Gerundio Calendo: delle quali ben' userei la seconda, dicendo Calendomi poco, Calendomi molto, e c. Il Pergamini ne registrò ancora quante ne pose il Bembo : perciò non so conoscere qual Gramatico di rinomanza avesse ristrette a tre, o a quattro al piu, le voci di tal Verbo.

I Signori Accademici chiaman tal Verbo, sempre Impersonale: ma vorrei imparare come sitatale, e tenga sempre il terzo Caso avanti di se, come Mi cale. Ti cale, Ne cale, Ci cale, Vi cale: e con cio ba persone disinte, come l'hanno i Verbi Personali. Perche sitmo chiamarlo col Pergamini, Verbo disetinoso.

Suasi sutti dicono, esser voce Provenzale, perche tale simolla il Eumbo nelle Prose alla pag. 50. seguitato qui dat Bartoli: nondimeno il dottissmo sigidio Menasio nelle Orig. Ital. vuol che venga dalla Letina Calere, nello sieso simiscato. Onde staz, nella Tebzide,

Profilit audaci, Martis perculfus amore
Arma, tubas/audire calens.

Arma, tubasaudire calens.

Ma falvo tuto à 'onor che ho a un tant' huomo, Calens in quel luogo di Stazio, vule Ardendo, Ardentemente defiderando. Ne, Calene trovosafi (per quel ch' io fo) no Latini, per Curare, Fare filima, Premare: maben truvosafi in tutti per licaldare, Cuocere: e tanto vuele ancora la gia fatta Tofcana Calere: giacche lo fuffo è il dire in Aleff. Allegri, alla pag-79. Ma perch' io fo quanto questa cofa vi cuoce: e nel Borz, del Farchi. 2. 4. Ma questo è quello, che rammentandomenci o, piu forte mi cuoce; ehe, Quanto questa cola vi cale: Piu forte mi cuoce; ehe, Quanto questa cola vi cale: Piu forte mi cuoce; ehe por configirato di Scaldares, Cuocere. Ed a questo proposito Rin. Corso alla pag. 412. spiegando, Non me ne cale, disse; cioce, non ne ho cura, ne me ne fealod.

Li , e La. Quì , e Quà. Coftì , e Coftà.

CXXV. Off, o Coft, chiaro è, che non fi dicon del luogo dov'è chi ferive, o parla, ma deli altro, dov'è quegli, a cui fiferive, o con-

4726

eui non si ragiona E puranche allora, dovendosi nominare alcuna cosa di quel luogo lontano, le si darà, non il Questo, e Questa, ma il Coresto, e Coresta. Anzi anegra à cose di colui, che v'e presente, come à dire: Coteste tue maniere, Cotesta tua barba, &c. del che ragioneremo più al distes in altro luogo da se. Fazio nel Dittam. L. 6, c, 7. st dire à Solino del suo compagno, ch'era il medesimo bazio, Cotesto con cui son, altro non chiede, e C. 11. Coresto dico io per Gionata. e L. 4. c. 14. Veduto quelli, in Sansogna passa; E Cotesta centrata si mi piacque, e La 2. c. 19. Ciò che in Coteste mie parole annodo.

nì, e 9nà, e Queño, e Queña, fono voci proprie delle cole, e del luogo dove voi fete. Ivi, e Quivi, e Quindi, e Colà, regolaramente fi danno al luogo di cui parlate, e dove non fiete nèvoi, ne quegli

con cui parlate.

Fanno alcuni frà Quì, e Costi, Quà, e Costà una cotal distintione, che i primi due s' adoprino à significare Stato, lo son Qui, e Tu se Costi; I secondi Moto: Tu verrai Quà. lo verrò Coftà, lo uscirò di Quà. Tu ti partirai di Costà; ma convenevole, o no, che fia , ella non è neceffaria , perche obligo di grammatica il richiegga . Merce per Dio ( dille Marchele al Giudice di Trevigi N. 11.) Egli è Qua un malvagio huomo, che m'hà tagliata la borfa. Nov. 40. Leva sa dormiglione, che se tu volevi dormire, tu te ne dovevi andare a cafa tua , non Venir Qui. Nov. 26. Questa mane , anzi che jo Qui venissi , Nov, 13. Per Qui venire. Nov. 65. lo non venni Qui per dir bugie, Nov. 84. Eeli de' venire Qui teste so uno : e così quali sempre, Laber. num. 245. Qui venuto fon per la tua falute, Dittam L. 5. C. 15. Dico, che Christo Venir Qui dovea, Gc. L. 6: C. 14. Che nude Qui verifti, e jenga panni . M. Vill,

Vill. L. 9. cap. 30. Quì siamo venuți. Nov. Ant. 62. lo tho fatte. Qui venire. E per movimento da luogo Bocc. N. 1. Ser Ciappelleto, come tu sai io sono per ritrarmi del tutto di Quì. E il simile è di Costi, e Costà. Fiam. 1. 4. nu. 48. Qualunque altre cagioni Costa vervami aci per dimostrar luogo alto, non si dirà altramente che Costà su, o stato, o noto, che voglia significarsi. Salir Costà su, Dimorar Costà su, seendere di Costà se: che tutte sono manere, che si leggono nella Nov. 77.

Ne different fono in ciò gli avverbi Lì, e Lì, che fi danno a luogo, dovenon è nè l'un che parla, nè l'altro che afcolta. Bocc. Filoc. L. 7. n. 10. Era Lì co'fuoi compagni Venuto. Dante Inf. 8. Lì m'havea menato. E Pure, 7. Poco allunyati ci eravam di Lì.

## OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

Leffandro Taffoni nelle Annotazioni alla Crufca... A nella voce Costà, crisica i Signori Accademici, d' aver dato folamente significato di Movimento all' Avverbio Costà : ov' egli porta molti esempli, ne' quali Co-Rà sia Avverbio di Stato in luogo. Ma che che sia della prima Crusca, dove notossi per avventura quel che s' era, secondo il pin , offervato; egli è certo, che nella Crusca del 1691, leggefi Costà, Avverbio locale, cosi di moto , come di flato . E Costi , Avverbio locale di flato. Come appunto leggefi nel Bembo alla pag. 280. Ed e Co-Ai che sempre Stanza, e Costà, che quando stanza. dimostra, e quando movimento: e a quel luogo si danno , nel quale è colui , con cui fi parla . Inserne agli Avverbi Qui, e Qua diffe prima, Qui e Qua, che ora stanza, e ora movimento dimostrano: e uannosi al luogo nel quale è colui che parla Sicche il Bembo folamen

lamente di Costi diffe , effere Arverbio di Stato : e'l. Bartoli vuol che aveffe detto , che Qui , e Costi foffero Avverbi di Stato, Qua, e Costa di Moto. Porta poi molti esempli d' essersi ujato Qui per Avverbio di Moto : e quefto non si nego dal Bembo , ne dal Pérgamini , ne da altri eh' io sappia . Bisognava portar eli esempli del Coste, chi egli dice , poterfi ufare per Avverbia di Moto . Ne 10 flaro ad esaminare quel del Boccaccio nella Nov. 69: Pos io vi vidi levarvi, e porvi Cofii a Sedere : cioc, fe quivi Costi vaglia Stato in luogo , come dice il Cinon nel C. 63. delle Parrie. ; o piuttofto Moto a luogo , come vuole il Montemerli nella par. 871. Ma dico, che non folas mente non fon piu in ufo Quici , Lici, Coffici , Coffinci, Quicentro, Quincentro, delle quali vedi i Deputati alla correggion del Bocc. del 1573. nella Nov. 1: della 4. Gior. ma che Costà di rado , o radissime volte si dica . E'fe nella Nov. 26. logefi , Fatti in cofta non mi togcare: Nel Laber. Fatti in costa, s'Iddio m'ajuti, tu non mi toccherai : e così ancora in molto Scritteri del detimofefto fecolo; ovaj non dicefi che fatti in la , in fi filli fignificati . Nella Nov. 73. Comare , mon fente io di Costà il Compare : e nella medesima maniera no medesimi Scrittori : ma presentemente non diceso, che Di la, in quel fentimiento . Nel fienificato d' In corefto luogo, dicefi quafi jempre Cofti , o che Stato accenni., o Moto da luogo, a luogo, o per luogo. H in quel d' In Quel luogo, dicesi La,e Cola:poiche Li, che dice il Bembo effer de Poeti , orgi non è in ujo , ne de' buoni Poeti , ne de buoni Profatori , fe non che di rado , e dove fa buon fuono : come, Dill'a poco, Di lia non moleo: che ancora pin Bolentieri fi dicono, Di la a poco, Di la a non molto Motei in luogo di Coftaggiù ; e di Coftafsu, dicon Quaggili, o Laggiu, Quassu, o Lassu ; moff peravvientura da, quel che diffe il Bembo medefimo , aver talora i Poeti ufa, to La

to La in vece di Costa. Maerran manifestamente: imperocche, dicendo, per esem lo, lo Scolare da sotto la torre alla Vedova, ch' era sopra di quella, nella Nov. 77. Ed etti grave di Costassà ignuda dimorare: o pure nella fteffa Nov. lo seppi tanto fare, ch' io Costa/sià ti feci falire: e appresso, Insegnamili, ed io andro per essi, e farotti di Costassà scendere; non si poteva dire Lassù, · Colassu: perche gli Avverbi La, Cola si danno al luogo dove non è quegli che parla, ne quegli che ascolta: e la Vedova che ascoltava era su la torre. Ne men. Quassu, giacche Qua (come s' e detto) dassi al luogo dov' è quegli che parta: e lo Scolare che parlava, era fotto, non su la torre. Per la qual cosa il Boccaccio assai ben disse, e così piu volte in quella Novella, senza poterse dire altrimenti . E'n parlando la Vedova da sopra la torre allo Scolare, ch' era di fotto, aveva sempre a dire, S' io foffi Coffaggiu, Vorrei effer Coffaggiu, e cofe simiglianti . Poiche non ben' aurebbe detto Quaggiu , effendo ella nella torre, cioè su ; e Qua si dà al luogo dov' è quegli che parla . Ne Laggiu, Se La non dalli al luogo dov' è quegli che afcolta . Ma non è da maravigliarfi gran cofa di si fatti abbagli, a paragon di quel del Montemerli nella pag. 874. alla 2. col. che'n portando gli cjempli di quest' Avverbio Cofta , il confonde col Nome Cofta , e con quel che si dice Ajuto di costa , cioè ( cred' io ) Ajuto da un lato, E ben tre volte, feriffe, Dugento fcudi d' ajuto di Coffà: mettendo sempre l' Accento sull' A: immaginando effersi, trascurato da gli Autori de gli e sempli che arreca . E Trifon Gabriele , così ben' inteso di questa linqua , diffe , che'l Petr, non uso ne Costi , ne Costà , come voci troppo Tosche: sono le sue parole alla pag. 351. e 352. quasi il Petr. avesse s'aggito di parer Toscano.

Il Buommattei nel c. 7. del tratt. 16. pruova non: esser vero, che Qui serva al Movimento, Qua allo Stato: ma che l' uno, e l' altro accennino indifferentemente Moto, e Stanza . Ripruova ancora un' altra distinzione , cioè, che accompagnandosi Qui , e Qua coll' Avverbio Là , sempre si metta Qua avanti a Là : e dopo Là sempre Qui . lo nondimeno ho per giusta la distinzione in quefi modi di parlare , Or qua , or là : Di qua , edi là : Chi qua, chi là: E qua, clà: lo qua, Tu là; e ne' Simiolianti : non ben dicendost , Or qui , or la : Di qui , e di La, e c. E forse farei sempre precedere Qua a La: ma non sempre per necessità metterei Qui dopo La : potendosi ben dire col Boccaccio nella Nov. 17. Acciò che io di La vantar mi possa, che io di Qua amato sia. Nota poi un' affai bella differenza di Qui ,e di Qua; che Qua accenni luogo piu universale , come ( die' egli ) paefe, ragione, contrada, o banda; Qui pin particolare, come città , piazza , o stanza . Ma , Contrada , e Banda mi' paion luoghi piu particolari , che non è Città . Perche stimo avesse dovuto dire, che Qua accenni luogo pin universale, come Paese, Regione, Provincia, Regno, Città , Villaggio ; Qui pin particolare , come Contrada , Vicinanza, Piazza, Stanza, Canto, Angolo. Ma che, che sia di questa mia vana considerazione, egli è certissimo, che se si avvertisce bene a gli esempli, principalmente del Boccaccio, troverassi verissima tal differenza.

N'affegna un'altra, ch' è pur vera; che Qui non s' wfa ne' compossi. Non dicendos, Qui su Qui giu, e molto meno la qui : ma Quassu, Quaggiu, sin qua, Da indi in qua, e c. E forse, dich' to, che di rido truovassi Di qui, per dirss quassi sempre Di qua. All' incontro confidero un'altra disferenza fra est, che Qui dicessi per A questo, Intorno a questo : come, Qui non resta a dir' altro : etoè A questo, listorno a questo convien mostra cuore: cioè, Or conviene, e c. Fer Allora; come, Qui

rispo.

rispose il giovane, cioè Allora rispose il giovane. Per In qualto slato, A questo termine: come. Qui son ridotto. E in somma in stutti i casi, ne qualt puossoni sicari altro, che un luogo del Mondo, nonsi potrà in sua vece dir Qua: come, Qua non resta a dir'altro: Qua convien mostrar cuore: Qua rispose il giovane, ce.

Molte altre cose potrebbero dirsi intorno a si satti Avverbi, e del Quinci, del Quinci, del Quinci, del Quinci, del Pri, ed'altri detti Locali; ma molto lunga riuscirebbe questa osservazione: perciò chi ne desdere di pin, porza vedere il Bembo, e'! Castelvetro, alla pag. 280. e 55. al vo. 2. Il Fortunio alla pag. 270. Trison Gabriele 321, e 322. Rinaldo Corso 415. e 416. L'Acaristo 444. e 445. il Pergam. nel Memor- e nella Gram. e sopra tutti il Ginonio, nelle Particelle.

Faccio , Nudo , Muto , Regi , Dici , Vedo , e Sparto.

F Accio, Muto, Nudo, e Regi sono voci, che i prosatori antichi appena mai hanno usare, in luogo, di Fo, Mutolo, Ignudo, e Re, che han detto più volentieri, lasciando quelle a'Poeti, de'quali son proprie, in quanto essi sovente, i profatori ben di rado le adoprano. Pure il Boc. Fiam. L. 7. nu. 28. diffe , Si come io Faccio . E Filoc. L. 7. num. 301. Faccio questo. E num. 326. lo edificator ti Faccio di mura. Alb. G. tratt. 1. C. 25. La doglia Muta peggiori cose pensa . E quivi stesso. La caritade, e l'amore Muto, ripresenta specie d'huomo, che non ami. Boccac. Filoc. L. 7. num. 437. Stando per ammirazione alquanto Muti. M. Vill. L. 8. cap. 76. Stavano tutti Muti, e smarriti. F. Vill. cap. 69. Stavano sospesi, e Muti: Dante Conu. fol. 1. Sordi, e Muti. Boccac. Nov. 10. Con le braccia Nude. Fiam. L.4. num. 148. Sopra i Nudi cespi. Bru-Z 2

Brunett. Rettor. Frano tutti Nudi , e vani, G. Vill. L. 7. cap. 84. Chi Nudo, e chi scalzo, E L. 4. cap. 20. La mensa Nuda fece apparecchiare, M. Vill. L. 11. Cap. 16. Le spade Nude in mano. Cresc. L. 7. cap. 1. La mensa Nuda. Regi, fu usato dal Davanz. L. z. del suo volgariz. di Tacito. Dici, e Vedo, anch'effi appena fi truo. vano ne' profatori, per Veggo, e Di, che usarono più fovente. Pur Dici, è del Crefe, L. 1. cap. 13. Tutto può effere, che Dici. e d'Albert. G. tratt. 2. cap. 28. Lo configlio , lo quale Dici effer dato. E cap. 30. Lo consiglio , che dici fatto. E cap. 34. Coloro che tu Dici, che Geno tutti amici: e più altre volte. Vedendo si, e Veggendo, si come ancora Vista, e Veduta sustantivo, si veggono indifferentemente usati. Sparto poi, in vece di Sparso non è voce poetica, se Poeti non sono tutti i profatori del buon fecolo, appresso i quali si legge, non quindici, o venti volte, ma tante, che e maraviglia, che si sia trovato huomo di saper nella lingua, che dicendolo non l'habbia vedute, ò vedendole non l' habbia detto.

## OSSERVAZIONE DEL SIG.NICCOLO' AMENTA.

Ianfrancesco Fortunio alla pag. 263. non solamente dice, effersi usata Faccio, ma Facci nella seconda persona in luogo di Fai : e Face nella terza per Fa . E di Facci, in che puo cader dubbio, porta l' esempio di Dante mel C. 14. dell' Inf.

Dovea ben folver l' una che tu Facci .

Nondimeno, chi non fa, che Faccio, e Face fon rimafe a' Poeti: e che i Profatori non dicono che Fo, e Fa?

Nudo, e Ignudo s' è detto indifferentemente : come da pli esempli nella Crusca . E'l Bembo nella pag. 72. del to. 1. altro non diffe, fe non fe i Toscani ad alcune voci aggingnere una lettera, come a Stimare, a Spagna, che dicono Istimare, Estimare, Ispagna a da altre aggingnerne due, come a Nudo, che dicono Ignudo. E siccome, (dichi io) non perciò ne siegue, che i Bembo avessi data regola di dirsi simpre Istimare, Ispagna; così non è vero, che avesse ditto, doversi dire Ignudo, e non Nudo. Pina disserva a simpre adoversi are queste due voci; se'l mondo l'accettasse; che Ignudo s'avesse due voci; se'l mondo l'accettasse; che Ignudo s'avesse a directe cose. In fatti dicendo il Bocc. nella Nov. 98. E sopra la Nuda terra, e male in atnese; non mi parrebbe così ben detto, Sopra l'Ignuda cerra. Ne direi mai Ignuda promessa, Ignudo patto, Ignudo convenzione, l'Ignudo legno, L'osso ignudo e simiglianti.

Rella voce Muto doveva il Bartoli far differenza da quando è Sufinitivo, ie quando è Agettivo . E certa cos è , che per Sufantivo, s' è de tot fempre dal Bocc.nel Decam. Mutolo. Per Aygettivo truevafi pin Muto, che Mutolo, fecondogli efempli riferit dal Bartoli flesso. Oggi modimeno ufafi anco Muto, o per Sufantivo, o per

Aggettivo

Di Regi, e di Rege vi fon gli esempli nel Vocabolario, come ve ne son di tante voci, che non solamente, non s'usan che nel Verso, come Rege, e Regi; ma ne

in Verso , ne in Profa.

Vedo, s'èdetto, e Veo, Veggo; e Veggio: delle quali la piu bella è Veggo, e l'affatto difufata è Veo. E fel piu bella è Veggo, coi sarà Veggondo. Vista, e Veduta diconsi ancora indisferentemente. Ma ious serei per lo piu Veduta, e così Veduto in luogo di Visto: come sima fra gli altri doversi fare il Muzio nelle Battaglie alla pag. 107.

Di per Dici uso sempre il Bocc. nel Decam: manon è che Dici non sia ne' Testi, e che oggi non sia in uso

de' buoni Scrittori . In che io fo tal differenza , che direi sempre Di ,o almen per lo piu , in Dialoghi , in Commedie, in Novelle, per addattarmi allo stil del Boccaccio nel Decamerone., ch' effil di Novelle , di Commedie , di Dialogbi . E Dici in componimenti piu gravi . Lasciando Die a gli Antichi; che usò forse per vezzo il Boccaccio nella Nov. 1. della 7. Gior. cige La Donna che molto meglio di lui udito l' havea, fece vifta di fuegliarfi, e diffe ; Come Die ? Dico , diffe Gianni , e c.

Di Sparto se n' è parlato ne' Preteriti de' Verbi al. Num. 103.

Se Bene , Di già , Abbenchè , Nè meno , Benissimo , Ormai.

CXXVII. C E Bene, in forma d' Avverbio signi-I ficante Benche, nol truovano in-Iscrittore antico. Hoggidi è commune, e l' Ariosto, il Caro, il Tasso, il Guarino, il Davanzati l' hanno parecchi volte. Similmente Di già, avvegnache sia del Boccac. nell' Urbano, e nella Vita di Dante, certi il ripruovano, come componimento di parti, che non bene s'accoppiano, Altri l'appruovano, e l' ulano senza serupolo, e forse ancora senza peccato: massimamente havendone esempio nel Crescenzi L. 12. C. 4. Ne'luoghi Di già arati . Non così Abbenche, in vece di Benche, e Ne meno, à maniera d'Avverbio, per Ne pure, che ne hanno ( ch'io mi sappia ) esempio in Autore antico, e i buoni moderni volenticri fe ne guardano. Benissimo poi, anch'egli Avverbio, si leggea nelle stampe vecchie del Filoc. L. z. n. 286. L'arme in dosso Benissimo ardito ti mostrano: ma il testo del 04. hà corretto, Bellissimo, e ardito: se perche ella veramente non sia voce legitima del Boccacci, ò per

non lasciarne memoria nella lingua, facendo che non se ne truovi vestigio, io non so, so che il Davanz. nella Coltiv. l'adoperò, e più d'una volta. Finalmente, chi vuole, che non si dica Ormai Avverbio di tempo, ma sempre Oramai, ò almeno Omai; il cancelli dalla Fiam. L. 4. n. 13. Gitta via Ormai desderi) di riaverlo: E dal Filoc. L. 4. nu., 76. Questo che è satto, Ormai non puote in dietro tornare. E lib. 6. n. 271. Nella pietà degli Iddii Ormai sperando: e in più altri luoghi del medesimo libro.

## OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

Jovambatista Srozzi nelle Osfervazioni intorna al parlare, e allo Scriver Toscano, alla pag. 61. dice, Se bene per Benche, non si truova ne' tre principali Lumi della Toscana eloquenza. In qualche Moderno l'ho fentito piu volte: e mi sovviene, che Bernardo Tasso, Padre di Poeta maggiore, cominciò unassaza, dicendo,

Se ben di sette stelle ardenti, e belle Ti cinge il biondo crin lieta corona.

In Versi, e in Prosa, è comunemente ricevuto dall' uso,

Quem penes arbitrium est, et jus, et norma loquendi.

Il Muzio melle Battaglio, alla pag. 42. e nella 49. censura il Varchi, e'l Guicciardino, e be vassersi del Digià: nientedimeno è nella Crusca con gli esempli de Tessi: "Quel che ne disse il Bartoli, fu copiato dal Cinonio al n. 10.del C. 115. delle Partic. dove vedi gli esempli accennati dal Bartoli.

Bene che in due voci separate ho veduto ne' Testi, e Benched avanti a Vocale, come, Benched io sia giovane, e Bene semplicemente: tutte per Benche: ma

4

non mai ho trovato Abbenche. Non è perciò da usarsi per mancanza d'esempli : e le prime ne pure, per esser disusate.

Me meno per Ne puve, Ne anche, o di rado, o non mai fu ufita da' Tefli . Ma fe fosse errore l' usarla in ta significato, io n' auvei fatto ben mille, seguitando l'uso di tanti buoni Scrittori, e particolarmente de' Signori Accademici Fiorentini (che fan nel mondo letterato cost riguardevol parte, come dice il dottissismo Marchesse Orlina Maniera, alla pag. 491.) nella Lettera a' lettori antepsia alla Crusse del 1691., dove dicono; Ne meno con tal diffinzione si e preteso interdirine l'uso a gli accorti Scrittori: e piu avvanti; Ne meno i nomi de' loro Strumenti, hanno avuto luogo nel presence Vocabolario.

Benifimo, dice il Cinonio, ulato dal Boccaccio per Superlativo di Bene, nel lib. 2. del Filosolo; Ben ti feggiono l' arme in doffo, e Benifimo ardito ti mosfirano. E vero che in alcuni testi, e per altro migliori leggiamo; Ben ti feggiono l' arme in doffo, e Belifimo, e da dritto ti maistrano. Però communque-fia, nelle penne de' Moderni Scrittori, e molto più nelle lingue di chi ragiona, vediamo, e udiamo coral Voce frequente.

Oramai, ed Ormai son nella Crusca. Anzi presentemente non dicess Oramai, perche forse così dice la plebe, scrivendo, e dicendo tutti Ormai. Perciò non è da sentissi il Gagliari alla pag. 368. che dice ussurs Hoggimai, Horamai, Homai, non Hormai.

Inchinare col terzo cafo.

CXXVIII. I Nehinare ad uno,e ben detto fenza giunta d'affisso, ond'egli sia quel che chiamano Neutro passivo. Dante Inf. 9. Et volsmi al Maestro, & quei se seguo. Chio stesse testo, & inchinassi ad esso. Quattro essi diversi, e molto antichi tutti leggono Inchinassi, o Inchinasse. Un moderno hi corretto Inchinossi. Io non ne cerco il come, ma non è già perche lnchinase non ittia senza niun assistica vi Civil. L. 4. cap. 16. Peggente tutta la Compagnia del detto siovanni (Gualberti) l'immagine del crocissso, vi sibilimente inchina da detto siovanni. E. vè per ventura anche nel Dittam. con la medesima narratione del miracolo, la medesima forma di scriverlo. L. 2. cap. 25. La vita di siovanni sina, e cara, Fiori, A cui il Crocississima, Quando col perdonate a lui vipara. Am. Ant. sol. 319. L'Ambitione Seguita, e serve, sutti omerate e a sutti onteriore.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

On so ben comprendere, se'l Bartoli avesse inteso il fine del Moderno , che leffe in Dante Inchinoffi , come leggesi nella prima Crusca in luogo d' Inchinasti, che poi veramente come si doveva si corresse nella Crusca del 1601: giacche si riferisce a Dante, non a Virgilio l' inchinarsi all' Angiolo, come avvertì il Tassoni nelle Annotazioni. Il Moderno voleva che Dante avesse ulato il Verbo Inchinare Neutro passivo , cioè coll' Affisso , dicendo Inchinoffi , ch' è quanto a dire s' inchino: e non in fignificazione attiva, col dire Inchinaffi, voce intera. del Presente perfetto del Desiderativo, e col terzo Caso: che veramente par duro in modo, che quantunque fu detto da altri ancora in tal maniera , come ne gli esempli del Bartoli; nondimeno da piu centinajo, d' anni che così pia non s' ufa. Ma non pertanto è da biasimarsi chi l'usa, eziandio in significazione attiva, col quarto Caso, imi-

#### L IL TORTO E'L DIRITTO

tando il Petrarca nel Son.

Amor con la man destra il lato manco, Dove disse nel fine,

.... E con preghiere oneste

L'adoro c'nchino come cosa santa.

Imitato, come in tutt' altro dal Bembo, col verso,

La inchinerebbe come cosa santa.

So che'l Muzio su quel luogo del Petrarca, disse, Nuovo modo di parlar, Inchinar lei per Inchinars l'a lei. E sono alcuni, che fanno profession di esser Petrarcsevoli, che non uscrieno questo Verbo se non a questo modo, quasi come il Petrarca altramente non l'habbia usato, nè altramente si debbia usato. E dove si credono mostrarsi imitatori del Petrarca, mostrano non havere studiato il Petrarca, nè haver giudicio di saperlo imitare. Io dalla coloro opinione sono tanno lontano, che se io dicessi di inchinar la mia donna, mi parrebbe dir cosa vergognosa, e c. Dirò io, che a lei inchino la fronte, che a lei inchino le ginocchia, e che a lei mi inchino: E userò il proprio di questo verbo. Et non mi partirò dal Petrarca il qual dice,

Ratto inchinai la fronte vergognosa, Et Perche inchinare a Dio molto conviene

Le ginocchia, et la mente: Et

Ch' io non m'inchini a ricercar de l'orme, e c. L' adoro, e inchino come cofa fanta, lafcierò a chi mosflo dal primo oggetto di una cofa nuova, fenzamirar piu avanti, si attacca a quella. Le leggiadries del Petrarca si hanno da imitare, & non le ruidezzet & chi non haverà giudicio, sarà sempre inculto, & rozo. Manon doveva il Muzio parlare, anzi sparlare in si fatta masiera del Petrarca, e de Petrarcheroli, vignando in tanti l'estil eggio cio usfato tal verbo, e assa leggiadramente: de' quali ne riferisce molti estre

pli il Tassoni nelle Annnotaz, dicendo, che'l Muzio non ne seppe altro luogo, che'l biasimato da lui nel Petrarca. In fatti è presentemente stimata così ordinaria, e bella la frase, che i buoni Moderni l'usano spesso, e talor' anche nella Prosa: come fe il mio Signor Muratori in quel Sonetto, dicendo; Ma io mi ristringerò a dire, non essere questa un' Allegoria si ben condotta, che s' abbia. anch' essa da adorare, ed inchinare come eccellente lavoro. Ed acciocche meglio ne facciamo intender da coloro che ne foffero schivi, diciamo, che Inchinare , oltre all' usarsi, e piu comunemente da Neutro passivo, s'usa attivamente, o in significato d' Abbassare, o di Riverire: in quel d' Abbaffare vuole il quarto Caso, ch' è la cosa. che s' abbaffa, come Abbaffar la fronte, Abbaffar le ginocchia. Etalor vi s' aggiugne il terzo Cafo, ch' è l' Immagine, l' Huomo, la Donna a cui s' inchina : come, Abbaffar le ginocchia al Principe. In quel di Riverire, ch' è piu generale, ha folamente il quarto Cafo, ch' è la persona che si riverisce: come Inchinar la Vergine , Inchinare i Santi. Ma col terzo Cafo , o per Abbaffarfi , o per Riverire , cioè Inchinare al Santo , Inchinare al Sacerdote, non è piu in uso, come abbiam detto.

il Tassoni avvertisce, che i Signori Accademici per ispiegare Inchinare colla voce Latina, dicono Alicui assurgere: quando veramente Assurgere, importa Levarssin piedi per riverenza: e chi s'inchina astrui, non si leva in piedi, che giassi pre suppon che vi sia, o pure stando a sedere, inchina ad alcuno la resa. A me par che! Tassoni ache e, e che debba ammendarsi nella nuova Crusca, chel mondo tutto, per così dire, con tanto deside-

rio aspetta.

Capo per Guidatore, detto anche di molti.

CXXIX. A voce Capo, adoperata in senso di Condottere, Guida, Superiore, e simili, ben si porrà in numero singolare, ancorche si ragioni di più persone. G. Vill. L. 7. cap. 88. Furono Capo, e cominciatori i Rossi. E cap. 58. I quali erano Capo della lor sitta. M. Vill. L. 5. cap. 32. Quelli della Casa non comparivano a farsi Capo de Cittadini. L. 6. c. 57. Erano Capo i Conti della Casa di Chiaramonne. L. 8. c. 106. Quelli di M. sina si sono fatti Capo di parte, cre.

# OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

Me pare che'l Bartoli così grand'huomo, ed eccellen-A te in tante scienze, non avesse qui ben'intesa la ·forza del Tofe ano idioma: poiche non è fola la voce Capo, che mettefi nel numero del meno, quantunque si ragioni di piu persone ; ma tante , e tante : potendosi ben dire , Furen lume alle future genti: Furon' aroine all' impeto de' nemici : Furon' berfaglio a mille frecce: Erano fcort & ditutta la gente : Eran rifugio d'ogni miserabile : Divenner cibo de cani : Divenner preda; Furon'esca: e mill' altri femiglianti parlari : ne' quali con piu proprietà pongorfi : Nomi fistantivi ( il che se fossero Aggettivi non fi farebbe ) net numero del meno , che'n quel del piu . O perche sempre vi si sottintende il Nome numerale, Uno che orainariamente è del numero del meno : come nella Nov. 4. aell 8. Gior. Se le femmine fossero d'ariento, elle non varrebbon denajo: cioè Un denajo : e così , Furono un lume . Furono un argine . O perche vi fi fottintenda qualche particella : come , Furon di riparo , Andaron per capo, per guida, e c.

L'In-

L' Infinito in forza di nome, etiandio nel Plurale.

CXXX. D En sà ognuno, che l'Infinito, molto acconciamente s'adopera in forza di nome, e in tutti i cafi, con appresso l'articolo espresfo, overo fottintefo, folo, ò con varie particelle. Così diciamo Lo scarso Spendere, Il fanto Vivere, Nel presto Salire, Col buon Volere, Dal precipitofo Correre , Per lo corto Vedere , Dopo il mio Ragionare, Senza il vostro Consentire, e simili, tutti in genere mascolino. Hor questi, come senza eccertuatione fono in continuo ufo nel numero fingolare, così in tutto alla maniera de nomi il sarebbono nel plurale, se non che par che l'orecchio non li soffera volentieri, non so se per quella loro poca grata terminatione in Ari, ò per altrò, che a me non viene in pensiero. Pur se discretamente s'adoprino, e son leciti, e non pochi di loro hanno esempio: e basti recarne in pruova un dieci, ò dodici per intendimento degli altri. Nov. Ant. Proe: I Donari. Boccacc. Fiam. Introd. I Parlari . L. 6. num. 23. I Lagrimari . Num. 32. Gl'-Imaginari . Nov. 31. I Baciari . Nov. 15. e 31. Gli-Abbracciari . Fiam. L. 4. I Ragionari . Nov. Ant. 8. c Crescent, L. 3. cap. 4. I Mangiari . Pass. fol. 295. IVeftiri. Dante Purg. 19.1 Saliri,e I Soffriri. Petr. Canz. 47. I Diri, &c. fe questo testo fi legge Ne' tuo' Dir , non come i più antichi hanno, Nel tuo Dir moftrafti, Oc.

OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

Adoperar per Nomi gl' Infiniti de' Verbi (come ben' avvertifenno i Deputati all'emendazion del Boccaccio del 1573.) fu prima ujo de' Greci, poi de' Latini, e final-

e finalmente de'Toscani, dicendo Lo stare, Il vedere, Il correre, L'andare: ma l'usargli nel numero del piu,con dare ad esti l'intera natura de' Nomi, è solamente de'Toscani : come Gli amorofi baciari , I piacevoli abbracciari. E quantunque vi foffero stati molti che differo, effer questo privilegio de' Poeti; nientedimeno fan vedere i Deputati suddetti effersi piu volte usato da' Prosatori . Il mio parere intorno all' ufo d' effi fi è; ch'effendovene alcuni , che (on così usati come Nomi , che non piu si riconoscon per Infiniti de' Verbi, come sono i Voleri, i Piaceri, i Parcri , questi s' abbian da usare ordinariamente , come già s'ufano : ed effendovene de gli altri , che furono ufati da' Testi , e s' usan tuttavia da chi Toscanamente scrive, come Gli Abbracciari, I Baciari, I Parlari, I Ragionari, e I Cresceri, 1 Discresceri portati da' medesimi Deputaci, e gli altri riferiti dal Bartoli, se di questi ( dich' io ) non m' arrischierci a valermi , se non di quegli usati ancor da' Moderni; come potrei mai approvare chi ne formaffe indifferentemente de' nuovi , dicendo , Gli amari, I vederi, I leggeri, Gli udiri, e c. ? Il Mambelli nel C.53. porta gli esempli d'essersi usati in tutti i cafi, eccetto il quinto, nel qual potrebbero ujarfi, e dirfi , O dolci parlari ,ec.

## Giusto, e Giusta.

CXXXI. Clusto, e Giusta, prepositioni del medeloro habbiano tal differenza, che Giusto sempre si dia al Miaschio, Giusta, alla semina. M. Vill. L. 3. cap. 54. serviste, Giusta suo potere; e un simil testo era nel Filoc. antico, dove il più moderno hà Giusto.

## OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

A prima Crusca diffe, che Giusta davasi al genere. A femminino, Giutto al mascolino: e così conferma anche'l Taffoni nelle Annotazioni. Ma nella Crufca del 1691. si pongono Giusta, e Giusto, senza tal differenza. Ne a mio giudizio poteva guastar la regola un' esempio solo di Giusta col maschile: e non portandosene alcuno di Giusto col femminile . Quel che mi par da avvertirsi fra sì fatte Preposizioni, è , che Giusta s' accompagna co' Pronomi Loro , Sua , Tua , Mia , senza l' Articolo : ma Giusto quasi sempre il voglia: non parendo ben detto, Giusto suo porere, Giusto tuo debito, Giusto mio obbligo, e c. perche per avventura Giusto parrebbe Nome , non Preposizione : e perciò s' è detto Giusto il suo potere, Giusto il mio debito, e c. A dirla nondimeno fuor fuori , Giuito , non ujerei affatto , e Giusta di rado: potendosi più leggiadramente dire , A piu potere , A tutto potere, A tutto suo potere, Con tutto il lor potere , Secondo'l mio potere : e fomiglianti , che jon' ancera, e piu spesso, no Testi.

Sperare per Temere, Promettere per Minacciare.

CXXXII. N On fu licenza particolare dell' Ariofio del verbo Sperare, dove (peroche era d'alcun male
vicino) dovea anzi dirfi Temere. Lascio i Latini,
che differo, Sperare dolorem, & Sperare Deos memores
fandi, atque nefandi: L'usarono nella nostra lingua
G. Vill. L. 11. cap. 117. Sperando peggio per l'avvenire. M. Vill. L. 4. cap. 7. Dovendo Sperare ficrilità, e
Fame. e Boccac. num. 43. Del quale non japat, che si
doves!

dovesse sperare altro che male, Lab. num. 28. Mi para per tutto, dove io mi voscess, sentire mugghi, urti, estrida di diversi, e ferocissimi animali, de quali, la qualità del luogo mi dava assi este Speranza, e essimonianza, che per tutto ne dovesse essere. Li. cap. 1. Anzi che i non Isperato (cioc aspettato) pentimento segussifica.

Promettere ancora si è detto d'alcun male, in vece di minacciarlo. Così hà il Nov. Ant. 68. S'esti questa cosa a persona rivelasse, gli Promis di tagliar il capo, e M. Vill. L. 11. C. 11. Lo Re, con giuramento Promise, che non si arrendessono, & essi si prendesse, che tutti si farebbe morire.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG, NICCOLO AMENTA.

I fatti modi di parlare son detti figurati, così ne Greoi , come ne' Latini , e ne' Toscani', perche truovanfine' Testi , e cio ch' è in loro s' ha per buono , e si difende , come foffero ftati ( per così dire ) impeccabiti : ma. non puo negarsi, che in ogni altro, non siano impropi, e niente, non che poco grati all' orecchio di chi che sia : imperocche ficcome non ben dicesi Temer di felicità , Minacciar favori ; così per contrario non ben diraffi , Sperare infermità , Prometter ferite , A questo proposito , mi ricorda d' un mio amico, ch' effendogli detto da un' huom di Regno, con cui aveva parole, che voleva Donargli un pajo di schiassi; rispose, che gli avesse pur Donati ad altri, perche poteva egli Donarne tanti a lui, che a buon conto gliene aurebbe dati allora per allora un centinajo. In fatti tal figura chiamasi da' Greci Acirologia, che · euol dire , un parlare improprio , E se'l Tassoni notò nelle , Annotazioni , trovarsi ne' Testi Speranza , parlandosi di cofe ree , e spiacevoli , e Sperare per Temere , Aver panra , Dubitare ; aurebbe fatto meglio , per mio avviso , ad aggiugnere , che non son da imitarsi.

#### Appo.

CXXXIII. A Ppo, prepositione (che è quanto Appresso, abbreviato, o stroppiato, onde sorse percio non si vuole serivere Appo) si èdato, non solamente à persona, ma altresi à luogo, ciò che alcum niegan poters. G. Vill. L.o. cap. 218.246. 265. &c. Appo Vignone. Cresc. L.6 cap. 2. Appo Melano, e Appo Cortoma. c.4. Appo Brescia, Appo il Pisano. Anzi ancora à cosa, a vvegnache dicano non trovarsi. G. Vill. L.o., cap. 70. Veggendo il piccol podere del Rè d'Araona Appo la gram possano gil precol podere del Rè d'Araona Appo la gram possano gil promise, e dispuose de' danari della Chiesa Appo le compagnie di Firenze. Cap. 101. Sta forza era miente Appo quella del Rè di Francia Passicialo. 265. Appo l'opimione della gente. Am. Ant. fol. 265. Appo il suo giuditio.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

A Ppo diffe il Ruscelli nel Vocabolario, valer lo stesso che Presso, o Apresso. Ma è tra loro ( son sue parole) questa osservandissima differenza, che Appo non si mette mai con cosa inanimata, Appo il muro, Appo la fenestra, E altra tale, ma sempre con cosa vivente, Appo la Regima, Appo il patre, &c. O co l'eronomi, che stieno in vece di persone viventi, Appo lui, Appo lei, Appo voi, &c. Presso poi, & Appresso si mettono indisterentemente con cosa animata, & con cosa insensa , comunque sieno. Qual differenza veramente è ben da osservarsi per lo piu. Ma quell'Osservandissima, ha dato peravventura occasione al Tassoni

nelle Annotaz .; al Mambelli nelle Particelle , e per lasciar gli altri, al Bartoli quì, d' avvertire, essersi ancora ufata accanto a cofe innanimate. Ma , a mio credere, con poca grazia.

Il medesimo Taffoni , e'l Mambelli ,ed Egidio Menagio nelle Orig. Ital. ben' avvertiscono contro de' Signori Accademici , venir dalla Latina Apud , ne effere accorciamento d' Appresso; poiche si farebbe detta Appro,

non Appo .

Notò ancora il Taffoni nella prima Crusca , non effer vero, voler solamente il quarto Caso : e porta gli esempli d' effersi usata nel secondo, e nel terzo: anzi nel secondo, cita gli stessi Signori Accademici. I. che non avvertì il P. Vincenti nel Ne quid nimis , ma copiando le parole della prima Crusca, v' aggiunse inconsideratamente del (No, In che errano tanti, servire facendola al secondo , Appo di lui, e al terzo, Appo al quale . Perciò nella Crusca del 1691. si diffe Voler per lo pin il quarto Cafo. Ma resta ancora ad emendarsi, di volere il quarto Caso senza l' Articolo: giacche porta tanti esempli il Taffoni , d' effersi detto , Appo la Città d' Avignone , Appo l' Inferno . Nondimeno (torno a dire) che piu leggiadramente direbbesi Presso Avignone, o Presso la Città d' Avignone , Presso l' Inferno : e così sempre , ove non s' antepone ad Huomo , o a Pronome accennante Huomo. Ma valendo, In comparazione, A petto, A paragone, ben dirassi, Sua forza era niente Appo quella del Re di Francia , secondo l' esemplo del Bartoli : il che egli doveva specificare, e non confondere Appo nel fignificato d' Accanto, Vicino, Prefio, con quel d' Incomparazione se c.

## Se non Foffe, per Se non Foffe flato.

CXXXIV. Vesta forma di dire costantemente usata da gli antichi, e buoni scrittori, che sembi appresso loro più tosto regola, che licenza: e basti de' mille, che ve ne sono, recarne qui certi pochi esempi, comunque poi habbiano à servirvi, o fol per cognitione, o ancora per ufo. N. Ant. 94. Alzò questi la spada, e ferito l'haurebbe , se non Fofse uno , che stava ritto innanzi. G. Vill. L. 8. cap. 68. Era la terra per guaftarsi , se non Fossono i Lucchesi, che vennero in Firenze , Crc. L. 10. cap. 149. Sc non Foffe il foccorfo, che'l nostro Comune vi mandò cosi subito, La Città di Bologna era perduta per la Chiefa. L. 11. cap. 7. E fe non Eoffe , che i Fiorentini vi mandarono incontanente loro ambasciadori , Gr. Bologna era al tutto guasta . M. Vill. L. 3. Cap. 104. Che fe non Foffe la manifesta gratia, che Nostra Lonna fece alla processione, &c. erano i popoli di Tofcana fuori di speranze , erc. L. 7. cap. 99. Sarebbe venuto fatto, se non fosse il soccorso de gli allegati.L. 8. cap. 6. Haurebbe arfe le cafe di San Marsino, fe non Foffe il gran soccorso. Bocc. N. 77. E se non Fosse ch' egli era giovane, e sopravveniva il caldo, egli haurebbe havuto troppo à fostenere . Dante Inf. 24. E se non Fosse , che da quel procinto Più che dall'altro,era la cofta corta, Non so di lui, ma io sarci ben vinto.

CXXXV. Alla medefima maniera che l' Effere, fu alcune volte adoperato il Volere, Bocc. Nov. 1. Egli fono flate affai volte il dì, che io Forrei (cioc haurei voltut) tofto effere flato morto, che vivo, M. Vill. L. 4. cap. 30. Il quale (Imperadore) vedendosi in tanta noja di follecita guardia, sue bora, che innanzi Vortebe escre stato altrove con minore bosore,

Aa 2 Final-

Finalmente, Quando che sia, Di cui, d Per cui che sia, e simili, si sono adoperati, dove pareva convenirsi, non il sia, ma il Fosse. Come colà, Nov. 88. Tutto in sè medessimo si rodea, non potendo, delle parole dette dal barattiere, cosa del mondo trarre, se non che, Biondello, ad ssantia do cui che Sia, si faceva besse di lui.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

B Enedetto Menzini nel tratt. della Costruzzione irregolare della Lingua Toscana, ne' Capi 14. e 15. parla della mancanza del Verbo sostantivo, cioè Essere, in molti parlari, così de' Poeti, come de' Prosatori: come in Dante nell' Inf. al C. 3.

Gridando, guai a voi anime prave: dove manca il Verbo, Sia. e nel Petr. al Son. 53.

.... Se'n cio fallassi,

Colpa d'amor, non gia difetto d'arte: e qui manca, Sarebbe. E nel 63.

E se non che al desso cresce la speme, I' cadrei morto, ove piu viver bramo.

Out vi vuol Fosse. Il Bocc. nella Nov. 6. dell' 8. Gior. Maraviglia, che se' stato savio una volta. Manca appresso a Maraviglia si Verbo E. Nell' Introduz, E di questi, e de gli altri che per tutto morivano, tutto pieno: dove dopo Morivano manca Era. Nella Nov. 2. della 5. Gior. E trovato (qui vi vuol Fu) lui esse vivo, ed in grande stato, e rapportogliele. Ma insetti gli accennati esempli, mi par che con mosta seggiadria si sosse quata la relissio altri si sosse si si dispone il simo nimete vago il dir Fosse per Fosse stato il forse per che riesce leggiadra la mancanza di tutto il Verbo sulfantivo, ove si dissipone il parlave in modo, che chi legge, o a scotta, el vi sottinicada alla bella prima: ma la mancanza del

Participio Stato, fa che un tempo fi pigli per un' altro e e rendefiil parlare improprio, e anzi fpiacevole, che leggiadro. Per la flessa ragione non fon da imitarsi il Vorrei per Aurei voluto, il Vorrebbe, per Aurebbe voluto. E perche non è tanta differenza da Sia, a Fosse, effendo rutte e due del tempo a venire; ben dice, Quando che sia, in luogo di, Quando che fosse.

## Vò , e Vuò.

CXXXVI. V O', e Vuò, fono accorciamenti ufati da alcuni, al contrario di quello, che à ragion fi dee; peroche diranno, lo Vuo' fare, e Che Vo' tu dire; ond'è, che togliendofi l'accorciamento, verrebbe a feriverfi intero, lo Vuoglio fare, e che Voi tu dire ? Si dee dunque ferivere, lo Vo', e Tu Vuo', quello troncato da Voglio, e questo da Vuoi. Vuol nondimeno sapersi, che il Barberino ne' suoi Documenti, usò indifferentemente Vo', e Vuo', perlo medesimo Voglio; ma per quanto à me ne paja, non è da volersi imitare.

## OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

Dowa qui dire il Bartoli la ragione che allegano alcani di scrivere lo vuo, e non lo vo, per lo vobo o che il comparto di comparto de comp

fe quivi fian del Verbo Andare , o del Verbo Volere. Così talora lo siesso Verbo ha diversi significati . La stessa voce farà Nome, Avverbio, e forje altra parte ancora del parlare; ma coll' accompagnamento delle parole si conoscera immantenente il significato , e se sarà ivi Nome , Avverbio , o altra Particella. Perciò non bisogna segnar Vo coll' Accento, ove val Voglio, lasciandola senza segno, ove significa Vado; così come non segniam coll' Accento nella penultima , Perdono , prima voce del Ver. bo Perdonare, per distinguerla dalla terza del numero del piu del Verbo Perdere : ne così Principi plural di Principio, per differenziarla dal plural di Principe; perche dal fenfo fe ne conofcerà , fenz' altra confiderazione, il significato. lo nondimeno segno coll' Apostrofo la voce Vo' per Voglio: avendola per voce tronca di Voglio: e dicendosi, o equalmente, o piu volentieri Voglio, che Vo': e lascio senza Accento, e senza Apostrofo Vo, per Vado: avendola per voce intera: giacche radifime volte truovasi Vado, almen nelle Proje . E je tal mio uso a molti non piace, non è ch' io sia solo in cio: ne mi pare far per questo un qualche errore.

Proprietà de' Preteriti della prima maniera de'Verbi.

CXXXVII. I Preteriti de'verbi della prima maniele due lettree A.T., che vanno innanzi all'O, ultima
loro vocale; e così tronchi, adoperarsi il più delle
volte con maggior gratia, che se fossero interi. Non
è però che in tutti siano l'AT quelle due che si gittano, nè che altra mutatione si faccia, che unir la prima all'ultima parte, trattane quella di mezzo; peroche, come si vedrà qui avanti, Rizzare, e Dirizzare,
gittano altre lettere, e radoppiano il T., come altresi

fanno Asciugare, e Rasciugare, e se altri ve ne sono, che habbiano particolare eccertuatione. Hor eccone in abbondanza esempi non de Preteriti solamente, ma de Participi, che se ne sormano; e soli, e uniti con altri tempi, non perche tanti in verità ne bisognino, ma perche fra essi ve ne haurà per avventura alcuno, o nuovo à intendere, o utile à sapere.

Lacerato. Cresc. L. 5. cap. 19. Dalla parte di fotto infrante, e Lacere.

Dimefficato M. Vill. L. 3. cap. 68.11 popolo lieve,

e Dimetricato Ni. VIII. 2. 3. cap. 68.11 popolo tieve,

Dimenticato. G. Vill. L. 12. cap. 108. Quale

Fiorentino, &c. puote effer Dimentico della, &. Valicato . G. Vill. L. 8. cap. 75. Haveano Valico il fosso.

Ofato. M. Vill. L. o. c. 85. Or dunque posate morta-

li, e non siate troppo Osi. Ritoccato. M. Vill. L. 9. c. 707. Esfendo alcune

volte Ritocca.

Pratticato. M. Vill. L.3. c. 30 Havendo affai Pratico sopra i patti.

Guastato . N. Ant. 27. L'huomo che era giudicato ad essere dishonorato, e Guasto.

Lessato and Bocc. N. 63. Fece portare in una sovagliuola bianca i due capponi Lessi.

Usato. Bocc. Nov. 1. Vso era di digiunare. Nov. 16.

Dove di piangere, e di dolersi era Vsa.

Racchettato . M. Vill. L. o. c. 38. E Racebeto la furia , e il bollore. (Quivi Raccheto è sesto caso assoluto.)

Acconciato. Bocc. N.49. Il fe pelate: e Acconcie,

mettere in uno schidone.

Adornato. BoccaN.69. Vn giovinetto Adorno.

Tritato. Boccacc. Nov. 77. Vna carola Trita, e

un suon d'un batter di denti.

Troncato. Inf.9. Traheva la parola Tronca.

Logorato . M. Vill. L. o. c. 100. Il quale fu pri-

Rifermato. G. Vill. L. 12. c. 18. Rifermi furono eli ordini.

Calpestato. Cresc. L.o. c. 77. Quegli che son Cal-

pesti dalle madri.

Toccato. Bocc. Filoc. L. 7. num. 394. Le pietre fenza esser Tocche si spezzarono in molte parti.
Cercato. Bocc. Nov. 67. Di quanto mondo havea

Cerco.

Rivoltato (se non è da Rivolgere) Boc. Nov. 51.
Princ. Alla Reina Rivolta disse.
Sgombrato. M. Vill. L. 10. c. 17. Le terre si trovia-

rono afforzate, e Sgombro il paese.

Vendicato. Bocc. Nov. 26. Se io non mi veggo Vendica di cio, che fatto ne hai.

Destato. Bocc. Nov. 40. Dormo io, ò son Desto. Privato. Petr. Son. 62. Ove di spirto Pr:va sia la carne.

ne. Cassato. M. Vill. L.o. c. 26. Gense Cassa dal Lega-

to. L. 10. c. 17. I foldati Cassi nel paese di la.

Fermato. Cresc. L. 2. c. 21. Del Mese di Settembre quando il tempo è Fermo.

Racconciato. Bocc. Nov. 77. Sali su per la scala

già presso che Racconcia dal lavoratore.

Confessato. Inf. 27. E pentuto, e Confesso mi rendei. Utrato. Inf. 26. Cadus sarci giù senza esser Vrto. Raccontato. Matt. Villan. L.6. cap. 24. Havendo. Racconto, &c.

Rizzato . M. Vill. L.5. c. 12. La battaglia fu or-

dinata, e le forche Ritte.

Drizzato. Inf. 10. Vedi là Farinata, che s'è Dritto.

Asciu-

Asciugato. Petr. Canz. 7. Quando hauro quieto il core, Asciutti gli occhi.

Rasciugato . Bocc. Nov. 16. Non effendosi ancora

del nuovo parto Rascintto il latte, &c.

## OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

Vole il Bartoli, che fia privilegio de' Preteriti de' Verbi della prima maniera, l'adoperarsi troncatamente, e come la prima persona d'essi Verbi : cioè per Ho Cercato, Toccato, dirfi Ho Cerco, Tocco: ma dovea dire, che cio s' è usato in alcuni pochi Verbi della prima maniera : giacche di molte centinaia di Verbi , che ba la prima maniera , egli, coll'andargli trovando col fuscellino, appena, per suo avviso, ne trovò trentacinque, ne' quali si potesse fare tal troncamento. E fra questi trentacinque, Lacere, Dimestico, Adorno, Trita, Tronca , Fermo , Confesso , e qualchedun' altro , son Nomi aggettivi , non Verbi : e Dritto , Ritto , Asciutto , Rasciutto, non sono al caso, come appresso dirassi. Diceancora , cio farsi , non solamente ne' Preteriti , ma eziandione' Participi : quasi che'l Preterito che dicesi Propinquo , non fosse la stessa voce del Participio passato . E di piu, che non da tutti si tolgono le due lettere A, e T, come in Toccato , Cercato, Jacendofene Tocco , Cerco : ma in alcuni fi fa qualche altra mutazione, come in Rizzato , Dirizzato , Afciugato, Rasciugato , facendo seno Ritto , Diritto , Afciutto , Rasciutto.

Ma non avvertì, che non è folamente privilegio de' Verbi della prima maniera (com' egli dice da poima l'd' accorciare i Preceviti, o fian Participi-con si fatte matazioni: poiche ancor di Veduto, fi fa Vilto, per Concuduto, alcuni Teflihan Concello, per Renduto decest giandio Relo; e cepi i motti altri, Intralațiando Par-

ſ

## 368 IL TORTO E'L DIRITTO

fo , Perso , Visso, Assolto , ch' io non direi giammai, per Faruto , Perduto , Vivuto , Affoluto . Pur che che sia di si fatte cose, dico col Cinonio, ne' Verbi alla pag. 545; the tal' uso ci sia da' Poeti venuto : i quali per acconciar le voci ne' Versi, dieder talora a quelle de' Verbi tal fine , diver so dalla natural terminazion d' essi . Perciò ( dich' io ) nell'usargli i Prosatori , debbon sempre ricordarfi , effere una licenza poetica . Ne folamente io uon ujerei , che quelle che truovansi ne' Testi ; ma da quelle n'eccettuerei ancora come fuor d' ufo , Dimentico , Valico, Pratico, Racchero, Calpello, Vendico, Urto , per Dimenticato , Valicato , e c. Aggingnerei nondimeno a gli esempli del Bartoli Mostro, per Mostrato: del quale se per ora non mi ricorda esemplo, basta. dire , che tutti i Gramatici l' ammettono : e Scemo in\_ vece di Scemato : leggendesi leggiadramente nel Petr.

.... E quel Guglielmo

Che per cantare ha il fior de' suoi di scemo.

#### Invidiare.

CXXXVIII. Paruto ad alcuni, che il verbo Invidiare non possa dirittamente voltarsi contro à quello, a cui si porta invidia, ma solo alle cose che gli s'invidiano; non dicendo, lo invidio alcuno per alcuna cosa, ò d'alcuna cosa i sinvidio i savi, santi, sec. ma invidio alcuna cosa ad alcuno. Cosi il Pett. Son. 161. Ambrossa, e netta non invidio à Giove. G. Vill. L. 4. cap. 20. Alcuni che Invidiavano i suoi estici avvenimenti. M. Vill. L. 3. cap. 95. Invidiavano il sio grande stato così veramente si culato di serivere. Che se il bene, che altrui s'invidia, non s'esprime, han detto più tosto Invidiare ad alcuno, che Invidiare alcuno, come se Danie Par. 17. Nos vo però, che

369

à tuo vicini Invidie; ponendo, non in quarto, ma in terzo cafo l'invidiato. Pur altra forma adoperò G. Vill. dicendo L. 1. c. 3. che Pompeo, e altra s'invidiavan con Cefare. È il Bocc. Filoc. 1.7. n. 3911 S'invidiavan con Cefare. È il Bocc. Filoc. 1.7. n. 3911 Davanz. nella Scissina d'Inghilterra, Lui governante il tutto Invidiavano.

## OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

Toscani ban peravventura imitato i Latini, i quali radissimo volte usarono il Verbo Invidere col quarto cajo: è quassi sempre dissero Invidere alicui doctrinam, Invidere Cesari fortunam: e piu spesso, invidere virtuta alicuius. Invidere fortune, Invidere operibus. O pure, perche soventemente si dice Avere invidia; ne si puo dir che nel terzo caso di colui, a cui bussi invidia; perciò bann' usaro, ed usan' anche il Verbo Invidiare colterzo Cisò. E in cio si puo vedere il Purgamini nel Memor., il qual disse quanto è qui nosaro dal Bartoli.

#### Fiorenza.

CXXXIX. Torenza, a chi non piace, ne vuol che fia ben detto, cominci a fipianarla nella prima carra del Decamerone, e la rante altre della Commedia di Dante, e de Malefinni, &c. Pur diffe G. Vill. L. 1. c. 38. ch'ella Per lo lango ufo del volgare (di Fina) fi nominata Fiorenza. E il Bocc. Amet. fol. 450 lo per eserna nome le dono Fiorenza: questo le fia immietabile, e perpetuo infino ne gli ultimi fecoli. Vero è, cha più communemente fi edetto, Firenze.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

A Me piace piu di dir Fivenze, che Fiorenza; non per la ragione di così dirla. E mi par che fia, perchè la piu bessa piebe d' Italia dice Fiorenza, egli Scrittori Firenze. Ne per essersi detta da Flora la dicon Fiorenza. Anzi lostisso Annibal Caro, che nella Canzone de' Gigli d' oro, parlando colla Reina di Francia Margherita de' Medici, disse,

...., E del tuo feme Riforgesse la speme

De la tua Flora, e de l' Italia, tutta; pure, in quanto fa dire da Pafquino, dal Predella, dal Buratto, e da Ser Fedocco contro del Caftelvetro, checcensurò particolarmente quest ultimo verso; serific sempre Firenze. Potrebbemisi ancora opporre, che dicendosi non Firentino, ma Fiorentino, questa ha da venir dafiorenza, non da Firenze. Ed io risponderei, che dicessi Viniziano, e non vien da Vinizia, o Vinezia, dicendos Vinegia; ne perche dicessi Ravignano si dice Ravegna, ma Ravenna, Così Egizzi, ed Egitto; Napoli, Melano, e poi Napolecani, Milanesi.

Niente, Nulla, Niuno, Veruno. Non, dopo Nè, senza mutatione di senso.

CXI. In nostra lingua, il Niente, e il Nulla, si spendono per qualche cosa, e il Niuno, e il Nulla, pur vagliono per Alcuno. Cosi ben disfero. Pass. fol. 374. Ciascuno the ha Niente d'intendimento. Bocc. Nov. 36. Subitamente cossi à cercarmi il lato, se niente vi bavess. N. 83. Bussalmacco gli sece incontro, e alu-

DEL NON SI PUO'.

falutandolo il domandò, se egli si sentisse Niente ? E quivi appresso. Porrebbe egli esper che io haves, Nulla? Nov. 15. Mostraste se egli volesse Nulla. Nov. Ant. 21. Trovossi in Melano Niuno che contradiasse alla Potestade ? Bòcc. Nov. 36. Se la tua anima hora le mie lagrime vede, o Niun conosimento dopo la morte di quella rimane a' corpi. Nov. 56. Se egli ce n'è Niuno, che voglia metter sul una cena. Gio: Vill. L. 8. cap. 101. Ivi senza Nullo scordante, elesseroa Rè de' Romani Arrigo.

Più firano è Veruno valere per Niuno. Certi efempi ne apporta il Vocabol. ma non si veri che in esti il Veruno non fi possa mutare in Alcuno: ciò che non phò avvenire in questo del Cresc. l. 3. c. 7. Ma del-Messe di Maggio, in Verun modo si tocchino le granora; cio in niun modo, e tanto propriamente, che non

vi cape Alcuno.

CXLI. Al contrario pur de'Latini, la particella Non, aggiunta alla Nè, il più delle volte non ne altera il senso, ne le dà, ne le toglie punto niente. Veggafi chiaro ne'seguenti esempi. N. Ant. 62. Ne già mai Non seti, ne disse vola, gec. Bocc. N. 12. Ne già mai Non mi avvenne. G. Vill. L. 2. c. 12. Nè poi Non sù Nullo Imperadore Francesco. L. 6. c. 3. Non volle entrare in Firenze, Ne mai Non v'era entrato. L. 7. c. 14. Non eran combattuti, Ne sorza di nenici Non via loro incontro. cap. 15. Nè per lusinghe, ne per minacce Non poterono rientrar dentro. L. 10. cap. 35. Molti sbigostirono, Nè già però Non mandarono per soccorso al Duca, Ge. D'un'altra innocente maniera d'adoperare la particella Non, ragioneremo più sotto.

## OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

P'Arve certamente strano al Bartoli, che Nientes ( quando vien da Nec ens, o Ne ens, come vuole il Cinonio nel 6. 182. delle Partic. o da Negans, come voglion' altri : o da Ne hetta, Ne hilum, come'l Ferrari nelle Orig. ) si avesse a porre nel significato d' Alcuna cofa : e così Nulla, che val lo stesso che Niente : e perciò diffe nel secondo periodo, Piu strano è Veruno , valer per Niuno . E stranissimo forse era paruto al Cinonio , mentre diffe nel luo. cit, e nel Cap. 189, che Niente, e Nulla pofle per via di domanda, e di dubbio, o accompagnate con altre Particelle, Mai ( ch' egli non fe bene a paffare per Particella negativa ) Senza , e fomiglianti , aveffer fenso affermativo, Ma ordinariamente tutte e due, or vagliono la Latina Nihil , or la Bat. Aliquid , fecondo fi dispongono nel parlare. E perche quasi sempre soglion disporfi per via di domanda , o di dubbio , o accompagnarsi, dich'io, con particelle'negative, particolarmente colla-Non , come si puo vedere da' tanti esempli, che ne porta, lenga tai condizioni il Montemerli alla pag. 262. e tutti del Decamerone; e perche fentiva per avventura dir sempre il Cinonio, o leggeva, Vuoi tu niente ? Hai niente da dirmi ? Chi sa se v'e nulla? Non mi di tu nulla? Senza dirgli niente , e c, ; per questo parve a lui di dare ad esse il significato affermativo in tai casi. Ma nella Novella d' Andreuccio si legge, Ella lasciato Andreuccio a dormir nella fua camera con un picciol fanciullo, che gli mostraffe, s'egli volesse Nulla; con le sue femmine in un'altra camera se n'andò : dove non vi fon particelle negative , e fa di meftieri firacchiar molto, che Nulla flia per via di domanda : efta fenza dubbio Fer l' Aliquid de' Latini , E' intralasciando mill' altri e semesempli, basti in cosa essai chiara quel dell'incomparabil Tasso,

A cui, se Nulla manca e il nome Regio:
cioè, Se alcuna cosa mianca. E se vogliam dire, che Manca è Verbo negativo; io dico che aggiungasi al Cinonio, che
Niente, e Nulla vagliano a significar' Aliquid, o inqualunque manicra per via di comanda, e di dubbio; o
accompagnate con qualunque voce che importi negazione;
e so se signi a piedi la regola.

Le stesse condizioni pose il Cinonio al Pronome Niuno, e per conseguente a Nullo; per dare ad essi il signi ficato d'Alcuno. E noi diciam lo stesso di questi Pronomi, di quel che abbiam detto di Niente, e di Nulla.

Diffe poi il Bartoli, come abbiamo accennato, pa- . rergli piu strano l'effersi usato Veruno, per Niuno. E in cio certamente abbagliosh . Se'l proprio significato di Veruno, quando non tstà accompagnato con Nome, è di Niuno, cioè, Ne pur uno, come diffe il Cinonio, il confermò la Crusca, Egidio Menagio nelle Orig. Ital. e prima il Pergamini : e (crame il Ruscelli alla pag. 146., che forse fece adombrare il Bartoli , col dir che Veruno fenza dir' altro significa Alcuno ) tutti gli altri; come parve al Bartolitanto strano , che gli si fosse dato tal significato ? Anzi, dich' io, ch' è così chiaro, valer Veruno fenza compagnia di Nome , Niuno ; che'l Crescenzi gliel diede eziandio accompagnato col Nome, cioè In Verun modo, come dall' esemplo che porta il Bartoli , Il che a dir vero ba dello strano ; e se'l Pergamini porta l'esempio della. Nov. 4. nel prin. dove si dice; E seco nella sua cella ne la menò, che Verana persona se n'accorse; ne' baoni Tefti, come'n quel del 73. e del & lviati, io leggo, Niuna persona. Perciò doveva almen distinguere il Bartoli, e dire, che Veruno senza compagnia di Nome, valesse a Niuno; accompagnato con Nome, fignificaffe Alcuno; come a riciso ben disse il Politi nel Dizzion. cioè Veruno i Niuno, Alcuno: Lat. Nullus, Ullus. P poi soggiagnere, che pare strano d'usarsi per Niuno, in compania di Nome. Ma pur si puo in cio compatire, se tal dissizione non si conobbe ne men dal Pergamini: il quale dopo aver detto, che Veruno significa Nullus, Niuno; sporta gli esempli, ne' quali, or vat Niuno, or Alcuno: il che non gli accadeva, se avesse dissinto, come abbiam.

detto.
Quel che dice nel Num. 141.sta scritto (come dicesi) pe' boccali: e perciò possonsene veder gli esempli nel

Cinonio alle Particelle Non , e Ne.

# Triftezza per Malinconia.

CXLII. I Savi in Ragion Grammaticale, l. Tristi-tia, ff. De Verborum significatione, distin. guono fottilmente fra Triftitia, e Triftezza: Triftitia, dicono, è Malinconia, Tristezza, è Malitia, Sceleratezza, e Malvagità. E ciò fecondo effi, è proprio fol di queste due voci significanti l'astratto: che s'elle si congiungono col fuggetto, e se ne forma un Tristo, la poverta della lingua, che ha più cofe che vocaboli, consente, che sotto questo nome, si comprenda cosi il Malinconico, come il Malvagio. Ma se Tristezza è sempre Malitia, buon per i Malitiosi, che hanno il più soave rimedio che sia per purgarsene l'animo: peroche il Vino bevuto, dice Crefc, L.4.c. ult. E del cuore confortativo, el'anima letifica. La Trificz 74, angoscia caccia; imperoche mondifica il sangue. Ma sia vin fottile, odoroso, e di molto spirito, altramente siegue il medesimo Autore, il grave, e morto, Genera jangue groffo, e fummo torbido, e ofeurod, e impero fi fà cagion di Triflezza, Fazio anch'egli nel suo Dittam.

L. 5. c. 25. insegna un non so che altro, che Da ira, e da Tristezza l'huom difende.

## OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

L Pergamini veramente sa tal distinzione, ma non la Crasca, che nota estre detto viendevolmente Tristizia, e Tristezza, er Manneonia, e per sceleratezza. E così ancora dice di Tristo, e di Tristissimo. Il Polite nel Dizzion. sa un'altra distinzione, cioè che Tristezza presso i Fiorentini vaglia scelleratezza, prisso i Sanes, Malinconia; e Tristo, Tristissimo, i Fiorentini in senso di Malvagio. E così potrebbe scusarsi il Pergamini, che partò, secondo i Fiorentini.

## Bandire , e Shandire.

CXLIII. B Andire, e Publicare, non mandare in bando, che fi dice Sbandire, o Sandire, o Mandire, o Come pare, in fentimento d'efiliato, Feedeereto, che chi non pagaffe, foffe Bandito. Ma nell'Ariofto è indubitato in questi versi. C. 3. stan. 11. Che del Ciel La Eandife, o che ve l'erga. Can. 27. stan. 12. Ela malignità dal viel Bandira. Can. 37. stan. 103. &c.

## OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

D Oveva piuttosso dire, che Bandire val Pubblicare di commission de' superiori: Shandire, Scacciare, Bb Discacciare: Bandito, Pubblicazo d'ordine de' Tribunali: Sbandito, Scacciato. Ma se dices nello siesso sensenicato (dice Vital Papazzoni nella prima parte dell' Anpliazion della Lingua) Cacciare, e Scacciare, Cacciato
e Scacciato; priche non dire aniora senza discrenza.
Bandito, e Sbandito? Nientedimeno, perche Bandiro
vien da Bando, che dal Pubblicazione; e per l'autorità de' Testi, non direm Bandito per Discacciato: e
Essere in bando, solamente nel Verso, per Essere
ciato: come più volte disse il Perrarca.

Certa terminatione de'nomi di maschio, usata in genere seminile.

CXLIV. A terminatione de'nomi in ORE, come Vincitore, Liberatore, Amadore, Confervadore, e finili, che è propria, ò commune de macchi, pur siè tal volta usata etiandio ragionando di semina. Così della valente guerriera Madonna Cia, disse M. Vill. L. 7. cap. 64. Ella sola rimase Guidatore della guerra, e Capitana di foldati. E della Contessa di Torena, il medessimo L. 3. c. 2. ch'ella era Governatore del Papa. E lo spirito, che parlò col Bocc. del Labonum. 187. della già sua malvagia, crissola moglie disse, Ne mai in tal battaglia, se non Vincitore, pose già Farme.

OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

Vi (dich' io) dee aver luogo il giudizio. Ne mai ne Tribunali hodett' io, Chiamata o laudata.
(come dicesi) in Autrice, una Donna, una Chiesa, una Vniversitat: essendoni parata bruttissima sa parola Autrice; ma sempre, Chiamata in Autore, la Chie-

Chiefa, la Donna, e c. Non per tanto direi, Ella fola rimafe Guidatore: Ella era Governadore, e c.

Se all'Infinito si debba il Primo , d il Quarto caso.

I 'Infinito, per quanto io vegga, non è obligato ne al primo, come alcuni vorrebbono, ne al quarto caso: ma l'uno, e l'altro riceve, come dovutogli; tanto fol che si faccia con maniera discreta, cioc per modo, che non suoni un non so che duramente à gli orecchi, come per avventura farà dicendo, Converrebbe Me Effere laudatore, Conoscerai Te non dover ciò fare : che sono testi che si allegano in esempio, tratti da alcune delle men pregiate opere del Boccacci, e ve ne ha di molti altri. Hor come che meglio stia, dove il quarto, e tal volta il primo caso, rende un cotal dire poco piacevole, adoperare altro tempo, e altro modo conveniente, in vece dell'infinito; come ne'testi soprallegati : dicendo, Converrebbe ch'io fossi laudatore, e Conoscerai che tu non dei ciò fare, pur non si vuole per ciò sbandire il quarto cafo, ov'egli fia ben collocato, come certo può farsi à suo tempo, e luogo, non che fenza fentirne durezza, ma eriandio con gratia. Non è già, che se ne possa prescrivere altra regola, che quella commune del buon giudicio; cui chi non hà, gli avvien quel medefimo, che à certi altri, che nascono con orecchi tanto disarmonici, e stemperati, che non conoscono differenza di suon dolce, o aspro frà le Seconde, e le Settime, e le Quinte, e le Ottave. Per ciò qui à me non rimane altro, che provar l'uso del quarto caso all'infinito, recandone a sufficienza clempi.

Ma prima, affinche dalla comparatione si vegga

in che meglio, ò peggio fuoni l'un, che l'altro, co me à ciascun ne parrà; anzi ancora per non so che, vi si vuol offervare, poniam qui alcuni testi dell'Infinito havente il primo caso. Bocc. Nov. 36. Non del non Volere Egli andare a' Parigi, ma, &c. Nov. 41. Se Hormifda non la prendesse, doverla Haver Egli. Nov. 42. Non bastandogli d' Esfer Egli , e suoi compagni divenuti ricchissimi. N. 49. Seco dispose, &c. di non mandare, ma di Andare Ella medesima per esso. N. 69. Deliberai di non volere, se la fortuna m' è stata poco amica, &c. Esfere lo nemica di me medesima. Che tutti sono ottimamente detti, percioche il primo caso è esposto all'infinito, e cosi troppo meglio stà ( per accidente , non per natura, come hor hora vedremo ) che antiponendofi, ma con quello sconcio sentir che farebbe, Credevano, lo Saper cantare; Sapranno, Tu effere lor nemico; e per. istar su gli esempi qui sopra allegati, Seco dispose di non mandare, ma di Ella medefima Andare; Deliberai di non volere lo Essere nemica di me medesima. Ma percioche non tutte le volte, che il primo caso si antepone all'infinito, egli genera questa durezza, a conoscerne in qualche maniera il quando, e il perche, pare à me, che si voglia haver l'occhio al verbo, ò alla voce antecedente: che feil primo cafo ( ciò che altresi è vero del quarto ) s'accorderà feco. per modo, ch'egli paia, suo in quanto, se si tacesse l'infinito, il verbo antecedente, e il detto caso seguente, non farebbono un folecismo, la costruttione verrà ben ordinata; e haurà buon garbo. Come nel primo esempio. Credevano Io saper cantare, quel Credevano, e quell'lo, fon troppo fra loro dissonanti : non perche in questo luogo debbano accordarsi, ma il fa la vicinanza, e quel non so che materiale di solecismo, che rappresentano. E che sia vero, se noi diremo,

Credevami Io Saper cantare, percioche quel Credevami vuole il primo cafo, quell'Io, comunque fi voglia che sia caso dell'infinito seguente, non dispiace a sentirlo. E dell'altro , Sapranno Tu effere loro nemico: chi non vede, che per la medefima cagione farà più naturalmente detto, Sapranno Te Effere loro nemico? E ciò fol per rispetto del verbo antecedente, à cui , si come farebbe fallo in grammatica', dare il primo cafo, cosi ha non poco dello strano, come avvien delle cose che si ripugnano insieme, il pur metterglielo appresso. E con questa osservatione, di che più cose dir si potrebono, pare à me, che s'habbia con che giudicare, almeno il più delle volte, dove più acconciamente si dia il primo, e dove il quarto caso all'infinito, e dove l'uno, e l'altro antiporre, ò posporre si debbano, allontanandoli ò nò, dal verbo antecedente, si come poco, ò molto, ò nulla con effo s'accordano.

Hor quanto a gli esempi dell'infinito havente il quarto cafo : Boccac. Novell. 13. Altri affermano Lui Estere stato degli Agolanti . Nov. 14. Landolfo sciol se il (no sacchetto, e con più diligenza cercato ogni cosa, che prima futto non havea, trovò se Havere tante, e si fatte pietre, &c. Nov.25. Essendo ad ogni huomo publico, Lui Vagheggiare, &c. Nov.36. Gabriotto seppe Se Essere amato . Nov. 85. Se ne tornò per tutto dicendo, Se il palafreno, e i panni Haver vinti all'Angiulieri . Nov. 42. Le diffe , Se desiderare d'andare a Tunisi . Nov. 36. Alla giovane una notte dormendo parve in fogno Se Effere nel suo giardino. E quivi apprello . Poiche pur s'accorse Lui del tutto Effer morto. Nov. 44. Gli fece dire , Se Effere apparecchiato, a far ciò che, &c. Nov 89. Ogni ragion vuole , Lui dover effere obediente. Lab. num: 27. Conobbi , Me dal mio volato Effere stato lasciato in una folitu-Bb 3 dine

. Septemy Grayle

dine deserta, &c. E per non multiplicar sovverchio in esempi, ve ne hà in tanto numero, che non so come altri fi fia condotto à scrivere, che il Quarto caso è forte strano all'Infinito, in vece del Primo, ch'è dice fuo naturale. Ma la ragione, ò l'uso che se ne voglia attendere, si troverà, che amendue vanno, almeno del pari.

## OSSERVAZIONE DEL SIG.NICCOLO AMENTA.

Icon molti ( e mi pare affai bene ) che la nostra Lin-gua , tuttoche derivata in gran parte dalla Latina, abbia nondimeno le sue revole proprie, et suoi speziali modi del variare, e dell' ordinar le sue voci : e poi voglion che l' Infinito de' Verbi, richiegga il quarto cafo, così come il richiede presso i Latini ; e dicendo alcuni, Credo te amare, mi pare appunto appunto ( oltre al parlare affettato, sforzato, e non proprio de' Toscani) sentir quelle canzoncine, che troppo licenziosamente, sono introdotte nelle Chiese, e talora ove sta esposto il Venerabile , latine volgari , per farle ( cred' io ) intendere ancora a qualche Clori, o Nice . Ma peggior sentire farebbe ( mi difs' uno una volta ) Credo tu amare. Senza. dubbio (gli rispos' io ) che piu sforzato, e piu puntato farebbe il parlare. Ma qual regola di nostra Lingua, qual necessità ne stringe a dire in questa, o in quella maniera, potendosi dire , Credo che tu ami ( come sovente anche i Latini fanno ) e rendere il parlar naturale, proprio, e senza affettazione alcuna? Anzi ( aggiunsi colle parole dell' addottrinatissimo P. Benedetto Rogacci della Compaenia di Gesù , nella Pratica della Lingua Italiana , ftampata in Roma nel 1711. per Antonio de' Rossi in 12.) questa è la costruzzione di cui quasi di sua propria, e più grata ad udirfi, ordinariamente fi ferve la noftra lin-

185

lingua, tanto nel parlar cotidiano, quanto nel volgarizzamento delle scritture latine . Pur vi fon de' ca-(it replicommi il juddetto ) dove fard più naturale, più leggiadro, e piu graziato il parlare, lasciando star l' Infinito, che rifolvendolo colla particella Che, come i Gramatici dicono. Certamente ( io foggiunfi ) e'l voler rifolwere tutti ol' Infiniti , troppo faticofo renderebbe lo feriverc in Italiano, ov' è sì agevole : e troppo povera renderebbe la Lingua di frasi, e di modi di parlare. Però non mi pare, che con quel sommo giudizio, col quale è tutto scritto il poco fa citato libro, avesse il rinomato Religioso acgiunto, che rare volte la nostra lingua usa l' Infinito, e dove non puo schivarlo. Ma valsi (dich' io ) spessissimo dell' Infinito, anzi col primo cafo, che col quarto, al modo de' Latini . E stimo così rari gli esempli , ne' quali fi poffa leggiadramente ufar l' Infinito coll' Accufativo , che'l medesimo dottissimo Religioso, in volendo dar gli esempli, dove si possa usar col primo, e col quarto Cajo. diffe poterfi dire , Stimo effer Tu baftevole , o Te effer bastevole: e va bere , dich' io : Risposi effer' lo risoluto, o Me effer risoluto di partire; e non va bene, ia Joggiungo, con pace d' un tant' buomo : giacche non vi fara mai buon' orecchio, e forse buon Gramatico Toscano, che appruori quesio modo di parlare; Risposi, esser Me rifoluto di partire . Ed ecco come in due, o tre efempli folamente, di poterfi ufar l' Infinito col quarto Cafo, un' buom così sperto, e addottrinato nella Toscana favella , abbagliossi ! Sicche senza stare ad esaminare i quattro casi, ne' quali vuole il Castelvetro richieder l' Infinito il primo Cafo della persona , o della cosa che fa ; dove , secondo gli esempli ch' egli porta del Boccaccio, ch' io per brevita intralajcio , potrei dire , perchè in que' casi riceva l' Infinito necessarissimamente il primo Caso ; senza sipetere quanto diffe fu cio il Mambelli ne' Capi 44. 45 . Bb 4

sin' al 51. de' Verbi, e trascrivendo, ed ampliando cia che diffe il Castelvetro; Dico, che che altri si dica di mia opinione, che l'usar l'Infinito col quarto Caso, abbia. dell'affettato, e (come ho detto ) dello sforzato, e del non proprio di nostra Lingua. E perciò debba sempre accompagnarsi col primo; e dove paia non convenirsi, e dove sarà impossibile che ben convenga il auarto; si debba risolvere, come abbiam detto : o pure valersi de' Vicepronomi, Mi, Ti, Lo: ciod, Tu Ti credi effere in porto, in luogo di, Tu Te credi esfere in porto: Stimi d'aver Mi vinto, per Islimi d'aver Me vinto: Pensi averLo superato, in vece di Pensi d' aver Lui superato: e c. E intralasciando il buon suono che sa all' orecchio, e l'uso de' buoni Scrittori; la ragione che a cio mi muove si è, perche se i Latini usaron vagamente l' Infinito coll' Accusativo ; è ben ragionevole per gli Toscani, che la persona, e la cosa, che opera, che fa, sia sempre nel primo Caso. Ed in cio non intralascio di dire, per conferma di mia opinione, che'l Castelvetro nella pag. 2.16.per far vedere che i Testi usaron l' Insinito col quarto Cafo, dice, che'n questi versi del Petrarca,

E cantare augelletti, e fiorir piagge, E in belle Donne oneste atti soavi

Sono un deserto, e filere aspre, e selvagge .

Ne tra chiare fontane, e verdi prati
Dolce cantare oneste Donne, e belle;
Augelletti, Piagge, e Oneste donne, e belle ssian quarti Casi: il che lajcio constaerare a chi legge, se cossista.
Ne par finalmente che l' P. Mambelli avesse avuta altra
opiniore, giacche disse nel principio del C. 43; L'ulo
dell' Infinito col quarto Caso della Persona, o della
cosa che sa, riesce poco grato nella Lingua Volgare;
e c. Ricordandomi ancors, che sosse per la stessa ragione.

non si dice al modo de' Lasini, Volendo me: Potendo te; ma Volend'io, Potendo tu'. Di che vedi il Ruscelli ne Coment. alla pag. 451. e prima del Ruscelli Trifon Gabricle nella pag. 320.

L'Havere, ò l'Effere, taciuti, dove il verbo il richiederebbe.

CXLVI. O Ve fi vogliono adoperare due verbi di tal natura, che l'un d'effi ricchiegga d'accompagnarfi con l'Havere, e l'altro con l'Effe. re, non è bilogno esprimerli amendue, ma si può tacere , per esempio , l'Essere , come se l'uno , e l'altro fi reggeffero con l' Havare. Bocc. N. 47 . Haurebbe la confessione abbandonata , e Andatosene : cioc , Se ne Sarebbe andato . G. Vill. l. 9. cap. 15. Se allora Haveffe lasciato l'affedio di Brescia , e l'enuto in Toscana , egli havea a queto Bologna : cioè , Se Fosse Venuto in Toscana. M. Vill. L. 5. cap. 39. Lo'mperadore di presente si Sarebbe Partito , Abbandonato ogni cosa per gran paura, Oc. cioè, Haurebbe Abbandonato ogni cofa . L. 9. c. 20. Sempre fi è Opposto a'tiranni , e Disfattine molti : cioè , Ne Ha disfatti molti . Crefc. L. 2. cap. 21. Adunque le salvatiche piante, alle quali il seminatore non farà andato , nè Coltivatole, così n'infegnano. Cioè nè le haurà coltivate.

OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

D Oved notare il Bartoli, che quafi ogni Verbo per proprietà, e vaspezza di noftra Lingua, ji fotinitevile talora, fenza esprimersi, nel parlare : avendo antora i Toscani Ellissi nel verbi, come l'banno i Latini O almen poteva dire, che i Verbi Avete, ed Essere, più de gli altri, possono intralasciarsi a talento de gli Scrittori, ed eziandio di coloro che parlano: giacche l'intellesso agevolmente, e di botto accorre a pensargli, e da sostituireli dove mancano. Per pruova della nostra proposizion enerale, considerisi il Verbo Dirc in tutti i suoi tempi leggiadramente intralasciarsi; come in dicendosi Altor' cgli, E la Donna, El giovane, e c. seguitando le parole di Colui, della Donna, del Giovane, senza il Verbo Diste. Così Dante nel C. i. dell'inf.

Ed io a lui ; Poeta io ri richieggio ;

Dove manca il Verbo , Dissi . Il Petr. nella Canz. 30.

Poscia fra me pian pian , Chesai tu lasso: mancando antor , Dissi. Enell'issessi modo tante volte il Eoccaccio , ed ogni Prosatore , e Poeta. Così il Verbo Giovare : Pet mella Canz. 48.

Misero, a che quel chiaro ingegno altero, E l'altre doti a me date dal Cielo?

Nel Trion. della Divinità,

O mente vaga al fin sempre digiuna,

A che tanti penficri ?

Ein ogni libro, in ogni ragionare, A che tante ricchezze: A che la tua bellezza: A che tante fatiche: dove si sottimtende Giova, o Giovano. Diecsi Perdio, Alla Croce di Dio, Alla croce benedetta, Per questa Croce, In se di Dio, Alla se cocce benedetta, Per questa Croce, In se di Dio, Alla se di Cristo, Al Santo Vangelo, che gli Antichi dissero Alle Guagnele, ed altri somiglianti modi da non usarsi per riverenza da sedeli, ne quali vi si sottimende Giuro: altramente il parlare sarebbe manchevole, e mozzo. Si dice, Ed ecco due giovani, Ed ecco i nemici, Ecco chi crescerà li nostiri amori, e c. E vi si intende Venire, o Vennero. Sentesi, e leggesi mille, e mille volte; Ed io sermo. E tu saldo, E voi muroli; e vi si sottimende Stava, Stavi, Stavate, Ed aneora, Via gente maligna, Via

tutti: e vi è compreso il Verbo Andarc: è ieè , Andarc via gente maligna , Andare via tutti. È così s' è satto, e si puo fare in tanti, e tami altri Verbi; bushando, che satciassi in modo, che possa di primo lancio l'occhio della nostra mente correre per sopperire alla mancanza di quel Verbo, che richiede il parlare; col sottintendervelo: che altramente, non sarebbe ben satto.

# Ci, eVi, Avverbio.

CXLVII. Due piccioli Avverbi che son di luogo. gnificato, che, di mostrare, Ci il Presente, e Vi il Lontano: ne li debbon confondere, ulando l'uno, ove l'altro è richietto : come fi farebbe, dicendofi; lo Qui non posto venirvi: e Colà non voglio Andarci : facendo il Colà Presente, e il Qui Lontano. Del luogo dunque ove fiamo, ò di cui ragioniamo, come di presente, diremo alla maniera che il Boccacci fa dire a Pampinea nell'Introd. delle Nov. Diranno efferne Qui alcune , che non Effendoci , farebbe ftato meglio. E ai Vi, ecco il medenmo . Nov. 28. dove il Bolognese parla di questo mondo à Ferondo, che si credeva effer morto, e nell'altra vita : Di quefto ti dovevi tu avvedere mentre eri Di Là , & ammendartene: e je egli adiviene che tu mai Vitorni, fa che tu habbi, &c. Nov. 13. dove l'ofte parla con Aleffandro di certi granai ; L'opera ( diffe ) fta pur cofi, e tu puoi, fe tu vuogli , Quivi ftare il meglio del monde . lo Vi ti porrò checamente una coltricetta , c Dormiviti .

Vero è, che come dovendosi manifestamente distinguere il Presente, e il Lontano, error sarebbe l'usar per quello il Vi, e per quest'altro il Ci, cost dove cotal espressione non è ra mo firettamente ri386

chiesta al bisogno della materia, questi avverbi si truovano affai delle volte posti senza mistero. E per non multiplicare in esempi, che a gran numero se ne potrebbono allegare, bafferà la fola Nov. 43. Diffe allora la giovane, E come Ci fono habitanze presso, da potere albergare? A eni il buono huomo rispose, Non ci sono in niun luogo sì preffo, che tu di giorno Vi poteffi andare. E quivi appresso. Fureno alla porta della picciola cafa, e fattofi aprire, Gc. domandarono chi Vi foffe? Il buon huomo rispose Niuna persona Ci è altro che noi . Dal qual testo ancora s'intende, che non è osservatione provata quella d'alcuni, che al moto, danno per regola il Vi, e allo stato il Ci; poiche qui sopra col medesimo verbo Effere l' uno e l' altro fi accompagna: fi come altrest col Venire. No. 36. Volendo Gabriotto Venir da lei, ( l'Andreyvola ) s'ingegno difare, che la sera non Vi venisse. Dove poi Gabriotto Se fossi voluto (dice) andar dictro a' fogni, io non ci farci Venuto.

### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

L Bembo nella pag 281. dice, Qui, ed Ivi eziandio, fi rillivinfero, che l'una Ci, l'alira Vi fi diffe, Venuci, Andarvi, e Tu ci verrai, lo v'andrò. Lo fieffo diffe Matteo Conte di San Martino, traferivendo le parote del Bembo alla pag. 05. Lodovico Dolee nella Gramarica alla pag. 383, diffe, che Ci s' ufi al linogo prefente, Vi al lontano: ma vi mife due condizioni; che fian folize che Vi abbia fempre antepolo Ivi, e Quivi; Ci, Qui, o Qua. 601 e ficantifica vi con con con con contro ci vi, ma no per certo non Vi andrei: Vuoi fermarti qui? Ma fappi che non ci è altergo da poterCi abitar comodamente. La prima condizione i ono la intendo: della feconda, potenta di ce, che per lo più al Vi s'antepon' Ivi; al Ci, Qui, e voa dire, che per lo più al Vi s'antepon' Ivi; al Ci, Qui,

ma dicendo, sempre, non è cost: potendosi ben dire; Son venuto da due anni in Napoli, e Ci starci tutta la mia vira: Fui in Roma, e Vi trovai, e c. Trifon Gabriele alla pag. 322. notò, Ci, e Vi una al luogo, ov'è colui che parla fi dà, & l'altra al luogo ove egli non è. Così il Pergamini nella Gramatica, e nel Memoriale. Rinaldo Corfo alla par. 416. avendo detto lo stesso, aggiugne .. che da sì fatti Avverbi non si puo mai cominciare ragionamento alcuno, ma folo nel mezzo fon leciti ad ufare. Il che è verissimo quasi sempre. E in questa maniera molti altri: ma Alberto Acarifio alla pag. 443. dopo aver data la stessa regola disse, Truovasi ancora la Ci, in significaro della Illic Latina. Bocc. G. s. n. 3. Figliuola mia, questa non è la via d'andare ad Alagna, egli ci ha delle miglia piu di dodici. Disse allora la giovane. E come Ci sono abitanze presso da potere albergare? P che poffa ufarsi per Ivi, stimano il Cinonio nel nu.4. del C. 48. i Signori Accademici della Crisca, il P. Bartoli qui ,e'l P.Rogacci nella pag. 31. al num. 39. Ma con pace di si grandi buomini, io dico; Se Ci val Qui,e Vi val'Ivi, siccome sarebbe error manifesto il dire, lo fui in Roma, e Oul vidi il gran Vicario di Cristo: e Giacche mi truovo in casa vostra, staro Ivi pronto a' vostri comandamenti; così, lo fui in Roma, e Ci vidi; Giacche mi truovo in cafa vostra, Vi staro, e c. Ne ci è ragione che basti per cio negare. E se si niega con gli esempli dell' accennata Nov. 43.; io fostengo ( che che sia di qualche altro esempio , dove puo esfere [correzzione ) che in tal Novella si conferma, non si guasta la regola. Fa rispondere il Boccaccio dal buon' buomo attempato all' Agnolella che di avea dimandato, come presso fosse Alagna, Figliuola mia, questa non è la via d'andare ad Alagna: egli Ci ha delle miglia piu di dodici . Ch' è quanto dire, Da qui ad Alagna ci son piu di dodici

miglia: Da qui son delle miglie piu di dodici. E soggiungendo l' Agnolella; E come ci fono abitanze presso da potere albergare ? Chi puo mai dubitare , che non s' intenda : E come son qui presso abitanze da potere albergare. Non potendo in niun modo stare, come interpreta il Cinonio, e par che stimi il Bartoli, cioè, E come sono Là, o Colà abitanze: come se la giovane avesse parlato delle abitanze d' Alagna. Replicando poi quell' Huomo; Non Ci sono in niun luogo si presso, che tu di giorno Vi potessi andare; non si puo intendere il parlare in altra maniera, che In niun luogo ne son Qui si presso, che tu di giorno Colà potessi andare: Entrati appresso i ladroni nella corte della casetta, dov' era l' Annolella , dice il Bocc. che que' ladroni , al medesimo buon' huomo Domandarono chi Vi foffe: e'l Bartoli interpreta , Domandarono chi Qui fosse : il che a quifa veruna non puo flare; perche parlando Elifa, che racconta la Novella, senza dir le proprie parole che dissero i ladroni, non poteva dire altramente, in parlando d' un luogo, dov' effa Elifa non era". E quand' anche non li avelle si fatta considerazione ; estendo entrati i ladroni nella corte della cafettta del buon' huomo, che colla Moglie loro aveva aperta la porta, e veduto il cavallo dell' Agnolella; fa dire il Boic. ad Elifa, che Domandarono chi Vi foffe: cioè, Chi foffe nella cajetta, dov' effi non ancor' erano, stando nella corte: e'l buon' huomo rispose; Niuna persona Ci è altro che noi : cioè, Qui, In questa cafa non ci è altro che noi . In modo che vedesi, che parlando i ladroni di luogo, dove ancor non erano, e che non vedevano ( che altrimenti non totevan dimandare chi v' era ) differo, So Vi era altra. persona: e rispondendo il buon' huomo intorno alle persone che presupponevano i ladroni effer nella casetta, dovo era , dove stava , dove abitava esso con la moglie , disse;

Non Ci è altro che noi.

Quando Ci, è Vi mutansi in Ce, ed in Ve vedi il Pergamini, e'l Cinoni ne' luoghi accennati.

Mal'uso d'alcune terminationi , e tempi de'Verbi.

CXLVIII. Ofini lingua, per eccellente che fia pur nondimeno hai fuoi falli, ò i fuoi vezzi, che vogliam dirli. Qualche firavolgimento di fillabe, qualche coltruttione falfa, ò fitroppiamento di voci, ò termination fuor di regola, e che fo io? Se non che communemente fono nel parlar vivo, e nel popolo; e non è per ciò, che non fiano da notare per itchifarli; fe non forfe da quegli, che per le cagioni altrove accennate, fludiofamente gli affettano. Ad effi dunque fi lafci il dire, Io Sarebbi, lo Verrebbi, lo Crederebbi, e fimili, in vece di Sarei, Vorrei, Crederei, &c.

Se voi voleffi, Se voi Credeffi : e Se Andaffivo, Se Tenestivo, e Sentisfivo, &c. per Se Voleste, Se

Credeste, Andaste, &c.

Voi Amavi, Voi Credevi, Voi Vedevi, Voi Sentivi; in luogo di Voi Amavate, Credevate, Vedevate, Sentivate, &c. avvegnache di quefto, pur fi legga un qualche tre ò quattro esempi ne gli anti-

chistimi.

E Amono, e Amavono, e Cercono, e Cercavono, Guardono, e Guardavono, &c. ponendo l'O
delle tre altre maniere de verbi, in luogo dell'A, ch'e
proprio della prima; si come al contrario, quefto, in
vece di quello, ove dicono, Credano, Temano, Odano, per voci dell'indicativo prefente, come toffero
della prima maniera; in vece di Credono, Temano,
Odono, &c.

Que-

Questo altresi e di molti, e de' riporsi nel medefimo fafcio. Noi Visimo, Strinsimo, Diffimo, Vidimo, Hebbimo, Stettimo, Lo mo, Diedimo, &c. in luogo di Noi Vivenmo, Dicenmo, Vedemino, Stemmo, &c.come costantemente si è detto da buoni Scrittori, che non formarono questa voce, aggiungendo MO, alla terza del singolare, e di Vissi, Strinsi, Dissi, &c. facendo Vissimo, Strinsimo, Dissimo, &c. ma serbando fedelmente in ciascuna, l'E, che chiaman Verbale, di cui molte cose ragionano i Grammatici.

Il dir poi Voi m'Amasti, Voi mi Dicesti, Voi l'Vccidesti, Voi mi Promettesti, &c. ha veramente esempi; e non pochi se ne truovano nel famosobecamedel Mannelli; ma già più non è in uso; e diciamo, Voi m'Amaste, L'Vccideste, Mi prometteste, &c.

Fra queste, ò rec, ò mal buone, non si voglion contare certe altre terminationi d'alcuni tempi de' Verbi state già molto in uso, e pure anche hora da buoni scrittori, qual più, e qual meno, adoperare. Come il dire nella terza persona plurale del primo preterito dimostrativo, Languieno, Coprieno, Morieno, che si leggono nel principio Del Decam. in vece di Languivano, Coprivano, Morivano. E al medesimo modo Potieno, Havieno, Movieno, Venièno, Servieno, &c. per Potevano, Havevano, Movevano, &c. E questa, chi e d'altro tempo, Sieno, Dièno, per Siano, e Diano. E Sarieho, Haurebono, Portrièno, Dourièno, &c. per Sarebbono, Haurebono, Potrebono, Doverebono, o come altres possima dire, Sarebbero, Haureboro, Potrebbero, Paurebbero, Potrebbero, &c.

Puoffi ancora finire la terza plurale del fecondo preterito del dimostrativo in tre modi: Ero, in Eno, in Ono, Risero, Riseno, Risono: Piansero, Pian-

feno

feno, Pianfono; Diffeno, Diffeno, Diffono,&c. Hoggidi la prima e più in ufo dell'altre due: chi de gli antichi hebbe più frequentemente alla penna l'una, e chi l'attraje tutte fono ottime.

## OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

T L Salviati nel capo x, del lib.2. fa vedere, che in al-L cuni Testi, anche del Decamerone, truovasi Fartiano, e Troverreno, per Partiamo, e Troverremo: Voi amavi,per Voi amavate : Voi mostrasti , Diresti,per Moftrafte , Direfte: Serà, per Sarà: lo rimaneffe,in luogo d' Io rimanessi : Egli andassi , Voi fosti, in wece d' Egli andaffe, Voi fotte : Faceflino , per Faceffono : Io abbi, o Quegli abbi, Quei vadino, per lo abbia, Quegli abbia , Quei vadano : e c. Ma dice effere ftate voci della plebe , scorfe egiandio nelle scritture , se ben non nelle ottime del Decamerone . In fatti il popolo di Firenze dice ancora oggidi Vadia, per Vadi , come in tanti luoghi del Vocabolario dicono i Signori Accademici . E'l Signor Giovambatista Strozzi alla pag. 52. dice , Che Sarebbe foverchia esquisitezza nel parlare, o scriver famigliare, il dire Amavate, Sentivato,e c. per Amavi, Sentivi : e nel luogo fteffo , che Voi amaili , farebbe comportabile , in parlandosi . I anto puo talora l'uso d'un popolo intero . Ma i buoni Scrittori scriveran sempre secondo le regole, per quel che tocca alla coningazion de' verbi.

Amassero è meglio detto, che Amassono, e così Vedessero, Leggessero, Udissero : come nota il medessimo strazzi alla pag. 54. Emeglio è detto Languivano, Coprivano, Morivano, che Languivano, Coprieno, Morieno. Così Potevano, Avevano, Movevano, ce : Forrieno, Avièno, e c. Faciavamo, Volevamo, e c. furon de gli Antichi : oggi, Facevamo, Volevamo, e c.

C

#### Porta , e ufcio.

CXLIX. T L Vocabolario alla voce Porta, dice così; L'apertura per dove s'entra, ed esce nelle città, ò terre murate, o ne'principali edifici, come palagi , Chiese , e simili. L'Uscio poi, nel medesimo, e Apertura che si fa nelle case per uso d'entrare, d uscire. Sopra le quali definitioni alcuni sottilissimi offervatori delle pioprietà d'ogni voce, infegnano, Che gran fallo in architettura commette, chi chiama Porta, l'Uscio d'una casa privata, e l'Uscio, la Porta d'alcun publico, e grande edificio. Se cio è vero, io fo croce delle braccia, e loi o mi rendo à discretione, come già al Trissini quel convinto d'haver più volte adoperato l'Omicron per l'Omega, ed e converso. Ma avanti di me si presenti à dimandar mercè del medesimo fallo il volgarizzatore di Pier Crescenzi, il quale L. 1. c. 5. chiamò Porte gli Usci delle case villesche; anzi lui e me insieme difenda il Boccacci leggendo in voce alta quel testo della Nov.43.ove dice; Et appena di nasconder compiuta s'era, che coloro, che una gran brigata di malvagi huomini era , furono alla Porta della piccola Cafa;anzi della cafetta, come poco avanti l' havea chiamata. Ma che Porta, e Uscio indifferentemente s adoperi, ne sia testimonio questo medesimo Autore, che in differentemente l'adoperò, Nov. 32. Allora diffe Alberto: bor fate che egli truovi la Porta della vostra Casa per modo , ch'egli possa entrarci : parcioche vegnendo il corpo bumano, come egli verra, non potrebbe entrare fe non per l'Vfcio. Il qual testo dimostra, quanto sia vero quel che altri dicono, Uscio essere quel che chiude, Forta l'apertura, che si chiude. Se ció fosse, Alberto non entrerebbe per l'Uscio, ma per la Porta. E Novell. 38. della casa di Girolamo. Si levò su, & acceso un sume, il morto corpo de suoi panni medesimo rivessito, senza aleuno indugio, ainandola la sua mnocenza, sevatoscio in su le spalle, alsa Porta della Casa di lui nel portò, e quivo il post, e algicollo stare. Et venuto il giorno, & veduto costa il avantes all Vscio suo, morto, su fatto il romor grande. Così egli. Hor se questo era Palagio, eccolo con l'IUscio; se Casa ordinaria, eccola con la Porta. Aggiungasi se Ville che della Bassilica di San Pietro di Roma serive così lib. 4, cap. 14. Ciò ordinato, e fatte chiuder le Porte della chiefa di San Pietro; e sirvare, subitamente venne un turbico con un vento impetuoso, e forte, il quale per gran forza levò l'Vicia delle Reggi di San Pietro, e portolle dentro il Coro.

### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

Vel che s' è notato su cio da' Toscani, si è , che Porta s' è det: a indifferentemente , così d' edifici pubblici , come di privati; Uscio , solamente in parlandose de' privati . Perciò il Bartoli doveva qui portare esempli d'effersi detto, Uscio ,la Porta della Città, o d' altra pub, blico edificio : come in fatti non si truova scritto L' Uscio della Città , L' Usci o della Chiesa , L' Uscio del Tri, bunale , L' Uscio del Parlamento, L' Uscio della Dogana , e forfe ne meno , l'Ufcio del palagio . E nell' esempio ch' egli porta del Villani , pigliò un grand' abbaglio : poiche quivi l' Ufcia , fignifican le mpofte delle. Porte della Chiefa di San Piero : giacche Reggi vuol dir Porte, come nel Vocabolario, e secondo lo stesso esempto del Villani : altramente , e secondo la sua opinione , il Villani aurebbe detto, che'l Vento levò le porte delle porte di San Piero.

Demonthly Links

manzio, il Martire; Batualia quæ vulgo Batalia dicuntur, Exercitationes gladiatorum, vel militum fignificant. E finalmente per lo stesso combatteres nel qual sentimento disse Elmoldo, Suscitare batalias. E notisi che Bataglia, con uno Tsolo, la dicono gli Arctini. E così siegue, con molte altre erudizioni. Se battaglia ancor dicesi, quel combattimento che ha valor l'buom con se stesso, qual maraziglia di pensieri, Battaglia di passioni; qual maraziglia dunque, che siassi detta Battaglia il Duello; il Combattimento di due solti

Se inoître Compianto val Condoglienza, Lamento, Querelal; Compiangere, Condolers, Lamentars, Querelars, it tutti gli esempli del Bartoli; e quanti me porta la Crusca, van bene: o che un' huom solo si lamenti; si quereli, o si doglia del dolore d' un' altro. Ne al Bartoli parvero per altro strani gli esempli, se non perche ebbe Compianto, per un Pianto di piu persone inseme: Compiagnere per Piagnere inseme: quando ne gli esempli, Compianto val Lamento, Compiangere Lamentars. Compiangere s' è detto ancora per, Semplicement piangere: come da gli esempli nella Crusca; ma, per mio avvosso, da on imitars.

Verbi indifferenti à ricevere il secondo, e'l sefto caso.

CLI. F Ra le regole false, che si son date sopra l'eche almeno a quegli, la cui natura è di significare separatione, Staccamento, Divisione, &c. sempre si di il secondo caso, e non mai il sesso. Chiedetene la ragione, e lla è tutta alcuni testi che ne citano in esempio, ma tacciono que'del contrario: peroche trattone il verbo uscire, di cui si è ragionato più addietro; i buoni Serittori, a tutti gli altri di questo genere,

### 6 IL TORTO E'L DIRITTO

han dato indifferentemente hora il secondo, hora il fefto cafo; avvegnache chi più l'un che l'altro: non perche il verbo di fua natura il richiegga, ma per loro ufo. E v'hà in ciascuno Autore da farne un cosi gran fascio d'esempi, che triste le spalle di chi havesse à portarli. lo qui ne addurro certi pochi, più per non tacer di tutti, che per bisogno che vi sia d'apportarne niuno. Bocc. Nov. 31. Cacciati baveva il Sole Del cielo oià ogni stella, e Dalla terra l'humida ombra della notte. Nov. 1. P da credere che discenda Dalla tua benignità. Nov. 42. Tit. Dalle mani de'ladroni Fuoge. N. 60. Il quale, poiche Dalla cucina fi fù divolto. Fiam. 1.7. n.65. Tratto dalla sepoltura. Paff. fol. 118. Discende Dal capo nelle membra. Cresc. lib. 1. c. 5. Quello che Discende Da'loro capi allo stomaco . cap. 7. Poiche faran Levate Da la terra. M. Vill. lib. 2. C. 55. Scesono Dall'alpe, e da Monte Carelli. Cresc. L. 10. cap. 35. Vna voce Tratta dal gufcio. L. 2. cap. 1. Trae Dalla parte di fotto la materia, Crc.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

Del Verbo Uscire, in quai casi se eli convenga più il secondo Caso, che'l sesto, s' è abbastanza parlato nel Num. 99. Intorno a gli altri, cuttocche actennin Separazione, Dislaccamento, Divissome, ne sarei giudice un buon' orecchio, e l'uso de gli ottimi Scrittori, se più ammettano un caso, che un' altro. Notando, che l'Bartoli non fa qui disperenza da Segnacaso ad Articolo: il che. decsi su questo proposito avvertire: perche tal Verbo vi sarà, che se gli convenga leggiadramente il segno del secondo Caso, e non quello del sesto: come, Tratto di prigione, di sepoltura, anzi che Tratto da prigione, da sepoltura. Ma non così nell' Articolo: parendomi

pin bello, e secondo l'uso, Tratto dalla prigione, dalla sepoltura, che Della prigione , Della sepoltura.

Il P. Rogacci, nella pag. 230. al Num. 355. fa un' utilissimo catalogo di Verbi, che possono ordinarsi, or con un cajo, or con un' altro.

Ogni , e Qualunque , come bene , d male si diano al Plurale.

CLII. C E la particella Ogni si possa apostrafare con-I trail volere di chi si costantemente gliel niega, cuandio innanzi à voce principiara da I, talche così necessario sia scrivere, Ogni Ingegno, come Ogni Arte, Ogni Liba, Ogni Opera, ne ho discorso più avanti. Qui è da vedere, s'ella fi possa congiungere col Plurale; al che rispondono concordemente, che no; e mal fi dirà, Ogni huomini, Ogni persone, Ogni tempi, Ogni cofe.

Hor che direm d'Ogni Santi, in quanto è voce usata à significare il primo di di Novembre, in cui ogni anno festeggiam la memoria di tutti insieme i Santi ? Gio. Vill. lib. i r. cap. 1. il chiama Il di della Tu Santi, e vuol dire, di Turti e Santi ; ch'e uno de gl'innumerabili storpiamenti, che in questo Autore, e ne gli altri antichi si leggono, massimamente de' nomi proprj. Cofi la Storlomia, le Orlique, San Ghirigo-10, Papa Chimento,&c. per Astronomia, Reliquie, Gregorio, Clemente, e mille altri. Hor questo benedetto Ogni Santi hà dato affai che penfare à un gran maestro del puro, e regolato parlar Toscano, e a dimostrare, che un così sozzo mostro, com'è un solecismo, non sia nato in Firenze, ma portatovi altronde dall'ingnoranza de'copiatori ; dice, che dove il Decameron del 73. nella Giletta di Narbona, ch'è la Cc 4 Nov.

# 398 IL TORTO E'L DIRITTO

Nov. 29. legge, E sentendo lui il di d'Ogni Santi in Rossiglione dover save una gran sesta, &c. nel fedelismi Decameron del Manuelli sleggersi Ognissanti: e così veramente doversi, scrivendo la S non semplice, ma raddopiata: e per conseguente una sola parola, non due: nel qual sol modo Ogni Santi è solecismo.

La specolatione è sottile, anzi che nò, e sente un non so che del filosofico, in quanto và coll'opinion di coloro, che contro al sentire de'Medici, insegnavano, gli Elementi, ne'corpi misti, che di lor si compongono, non trovarsi nelle proprie lor forme in suftanza, ma fol rimanervene le qualità : e altrettanto avvien delle voci Ogni, e Santi, che in comporfene Ogniffanti, quell' Ogni perde il suo effere, e si trassorma in vn'altra cofa, che più non è lui. Ne stiate à dire, che nella virtu del fignificare ( la quale è tutto l' effere delle voci in quantoSegni) tanto vale Ogniffanti, quanto Ogni Santi: perche vi si risponderà, che vi corre fra mezzo una differenza grande, quanto Iddio vel dica per effi: ed è, che per Ogni Santi s'intendono Tutti, e Santi, è il così favellare è fallo di lingua, dove Ognissante significa la solennità, ò la Chiesa di tutti i Santi, ed è ottimamente detto. Questo è un gran miflero, e traggafi avanti l'un di voi che l'intendete. Ben intendo io quest'altro; che il Bocc. oltre alla sopracitata Nov. 29. hà nella Nov. 79. Il prato d'Ogni Santi: e che quanto all'effersi dato Ogni al plurale, non v'è raccomandarsi, che giovi ad Ognissanti negli esempi, che fieguono. Boc. Fiam. L. 7. num. 3. Compenfata ogni cosa degli alerni affanni , li mici Ogni aleri trapassare di gran lunga deliberai . Gio. Vill. L. 12. cap. 20. Infine alle lastre del tetto, e Ooni vili cose non che le care ne fi portato . E prima d'amendue , Brunetto nella Rettor. Convenevole d'Ogni Parti. E se voglian dirli scorrettioni di fiampa, ecconc indubitata la rima del Tesoretto, Si diventa usuriere, Et in Ogni maniere Raccolge suoi danari.

CLIII. Qualunque, più regolatamente, che Ognipotrà darsi al plurale. Testimonio Dante nel Conu. 101. 26. Qualunque astri vivono. Il Bocc. nella Fiam. lib. 3. nu. 15.7 rapassando ancora Qualunque donne si sirono el misro dimorate. Il Crelc. lib. 2. cap. 4. B impero Qualunque son calde. E quivi appresso. Qualunque piante son calde, & Equivi appresso. Qualunque piante son calde, & e. Cruvo ancora. Qualunque piante son calde, & e. Cruvo ancora. Qualunque piante son calde. Cap. 4. Truovo ancora. Qualunque piante son calde. Cap. 2. Addormentato in Qualche verdi boschi.

## OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

T Gramatici,per lo piu,metton'Ogni del genere comune, I tra' Pronomi che non ban plurale . Onde'l Salviati alla pag. 106. diffe , La voce Ogni al numero del piu d' uno non ben fi puo adattare : quantunque appresso nella pag. 141. aveffe detto , Ogni col numero del piu d'uno s' accorda mal volentieri, avvegnache contra'l creder dell' Autor della Giunta pur se ne truovi esemplò in qualche libro della migliore eta. Percio il Cinonio nel C. 191. al n. 4. scriffe ; Ogni , e gli altri fimili, benche pluralità denotino, non fi truovano nel plurale, se non forse presso a piu antichi, i quali furon più liberali in concedere a fimili Nomi tal numero . In modo che dicendo il P. Rogacci , nel num. 104: alla pag. 75. che rade volte si truova in plurale; potrott aggiugnere , che oggidi non s' afa che nel fingolare . Da cionafce che malamente fi dica al prefente Ogni fanti A come dice anche de' suoi tempi il Salviati ) separando Ogni

Ogni da Santi; ma debbasi dire Ognissanti: perchè dicendosi in una parola, senza tante filosofie, e sottigliezze, che presuppone, e deride il P. Bartoli; non si vatrovando, se Ogni accorda con Santi: come in dicendosi Figliofamiglia, non fi va investigando come Figlio accordi con Famiglia: ne collo scriversi unito Nompertanto,s' ha in considerazione la Particella Non , che serivefi Nom, avanti al P; ma effindo fi fatte voci compofte , parole fole , ciafcuna si regola da fe : e ciafcuna viene ad aver propria materia , e propria forma . Quantunque abbiasi talora riguardo alle parole semplici, che le comtongono: com' in Qualunque, che considerandosi come composta da Quale, o da Quali, e da Unque, cioè Qual mai , o Quali mai ; puo accordarsi con ogni numero , e con ogni genere : come Qualunqu' huomo , Qualunque cosa: e Qualunqu' huomini, Qualunque cose: ch' è quanto dire, Qual mai huomo, Qual mai cosa, Quali mai huomini, Quali mai cofe. Il che fe si foffe avvertito da tutti, non aurebbero alcuni biasimato gli Antichi, che avesser malamente accordato il Pronome Qualunque col numero del piu .

### Nomi composti d' Acqua , ò derivativi .

CLIV. T / Arrommi anch'io della medefima proprietà de Composti, à difendere, come regolatamente scritto, Ridolfo, e Claudio Aquaviva. che sovente mi vengono alla penna, lasciandone la C dovuta alla voce Acqua, onde quel cognome fi forma, e perciò, v'hà chi stima doverlesi. Il che quando sia, dourà prima correggersi G: Vill. il quale L. 11. c. 2. hà ben sei delle volte Aquatico , e Aquoso. E in quel medefimo capo, e lib. 12. c. 40. e M. Vill. L. I. C. 2. e Dante Inf. 24. i quali hanno Aquario, uno de' dodici Segni del Zodiaco: nè truovo, che fi scrieva altrimenti. Molto più poi Casa d'Aquino, ò ch'ella fi derivi dall'Acqua, ò nò : e cosi l'hì G. Vill. L. 7. c. 5. Mi per dire più propriame nte dell' Aquaviva, io mi rendo à chi la vuole espressacon quella sua per cosi nominarla, primigenia consonante dell'Acqua, tanto sol ch'egli mi dica, perche G. Vill. L. 7. c. 101. habbia potuto servicere Aquamorta, che ivi chiaro si legge, ed io debba serivere Aquaviva?

### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

Crivono i Toscani Acqua, non Aqua, secondo i La-J tini : perche Acqua si profferisce, come se foffe seritta con due 2 , cioè Aqqua: e in quella guifa, che scrivesi Scuola, e Squola, così Acqua per Aqqua, per la somiglianza che tiene il'C,col Q, ov ba il C il suono ottufo . Per la fteffa ragione ferivefi da' Tefti , e'da ognino Acquaio, Acquaivola, Acquativo, Acquavite, Acquazzone, Acquazzolo, Acquerella, Acquerello, Acquitella , Acquastrino , e c. E ujcendo dalle voci derivate, o composte da Acqua, scrivesi ancora, per così pronungiarfi, Acquagliare, Acquattare, Acquetare, Acquittare , ec. l'er l' opposito firivonsi, perche pronunziansi con semplice Q, Aquario, Aquatico, Aquidoccio , Aquidotto, Aquio , Aquino , come truovansi ancora ne' Tefti, e jeriviam suttodi . E per la medesima ragione con un Q folo , Aquila , Aquitino , Aquitone , Aquilotto. Se adunque Acquaviva, o fia Cognome, o Nome composto, profferiscesi con doppio Q; come poeri feriverfe Aquaviva ? Che nel Villani fis Aquamorta., fard certamente scorrezzione : giacche la Crajea registra Acqua morta. Maravioliomi ancora,com: poteff: il Bartoti difendersi colla regola de Composti : porche je Acquit-VIVA

viva è voce composta da Acqua, e dall' Aggettivo Viva, cio non ha che sar niente al suo proposito di raddoppiare, o non raddoppiare il 9 d' Acqua. E se vi sosse da since chiare per ragion di Voce composta, sarebbe contro al Bartoli; perche tutte le Voci, che compongonsi da A, e dadaltre parole, raddoppian la Consonante dopo l' A, come in Addictro, Addossio, Accanto, Abbashanza, e.c. Ma, come bo detto, sarebbe uno stiracchiar contro al Bartoli; non cntrando qui tal regola: ma deess necessarismamente o scrivere Acquaviva, perche Acquaviva si pronunzia.

## Varietà lecita in moltissime vocise maniere.

CLV. T A varietà, ancor nella lingua, è bellezza, d che la rende più amabile, e più feguitata: peroche, come vari sono i gusti degli huomini, e à chi piace l'un modo, e non l'altro, e a chi questo, e non quello, potendofi dire il medefimo variamente, ciascuno appigliandosi à quel che gli piace, ha di che contentarsi. Parlo del già ricevuto a' nostri dì, ne' quali non fono da risuscitare quelle antiche, e già fracide, o fien voci, o maniere, che l'uso ha fin da più d'un fecolo sepellite, e dimentiche. Vero è, che à dirne interamente, dimostrando in ciascun genere tutto il variare, che lecitamente può farvifi, bilognerebbe troppo più di fatica, e di tempo, che à me non è conceduto: ma l'accennarne questo pochissimo, che faro, potrà effere di vantaggio al fine, che m'hò pro. posto, di mettere in qualche maggior ritegno la baldanza di coloro, che si presti sono à por mano al Non fi puo. Forrò dunque innanzi alcune delle mille variationi, che è lecito fare nelle Prime fillabe, nelle Mezzane, e nelle Estreme : poi alcuna cosa de'Verbi, e de' Nomi propri. Foi più fotto nella giunta, all'offerfervat. ccxxxv 1 1. fe ne allegheranno parecchi testi di

buoni Autori in esempio.

E quanto alle prime : v'è un fascio di voci, che possono incominciarsi dalla sillaba Di, o Desindisserentemente: e v'hà di quegli, che tutte le ferivono alla prima maniera, e di quegli, che tenendofi al Latino, ond'elle derivano, tutte alla seconda: altri, come lor piace, ò l'orecchio ne giudica. Tali fono Diferto, Diposto, Disio, e Disiderio, Dimonio, Dilicato, Dicembre, Diposito, Divisione, Divoto: e Dicollare, Dicapitare, Diporre, Dichinare, Diffinire, Dinigrare, Dinominare, Dipopulare, Diputare, Dirivare, Disolare, e simili. Aggiungansi Dimandare, Dimestico, &c. che altresi diremo Domandare, e Domestico. Quistione, e Questione, &c. Così per la medefima ragion del Latino, Obbedienza, e Ubbidienza, Officio, e Ufficio, che altri scrivono Uficio, Grave, e Greve, Monasterio, è Monistero, e Munistero, Divitia, e Dovitia, Virtu, e Vertu all'antica: Suffanza, Suggettione, &c. e Soffanza, Soggettione, &c. Scorpione, e Scarpione, e fimili.

Come Di, e De, nelle fopradette voci, così in altree i bbero ferivere Ri, ò Ra nella prima fillaba; e queste altresi sono molte; Ricordare; Riportare, Ricogliere, Rimembrare; Riconciliare, Riconciare, &c. overo Raccordare, Rapportare, Raccogliere, Rammembrare, &c. nelle quali vedete, che si raddoppia la consonante, che siegue, che è forza ordinaria dell'A, si come al contrario dell'I, il lasciarle semplici; il che pero non è sempre vero; e ben si scrive, Rinnegare, Rinnovare, &c. ne v'e ragion, che il voglia, altro, che il così pronuntiarsi per uso; ome avviene

in molte altre simili differenze.

Per la medefima forza dell'A, dove non voglia-

mo scrivere divisamente A piè, A fine, A tanto, Da poco, A cosso, & converrà scriver Dappie, Affine, Attanto, Dappoco, Accosso, & E similmente Contrappore, Contrassegnare, Contraddire, Contrassegnare, Sopravivere, Soprassegnare, Contraddire, Contrassegnare, Soprassegnare, Contrassegnare, Contrassegnar

Evvi ancora frà le voci libero ad alterarsi nella prima lor fillaba, Castigare, e che si può anco dir Gattigare, e Costanza Donna, e Gostanza : come altresi alcuni per vezzo in vece di Cartivo pronunzian Gattivo. Dobbre disse Bocc, Nov. 19. Dobble Gio. Vill. L. 7. cap. 39. Boce, è Boto è in uso appresso alcuni ni usogo di Voce, e Voto. Tuoni el ordinario: Truoni è di G. Vill. L. 21. cap. 99. Riguardo, e Risguardo, e Caprivolo. Diritto, e Dritto e così Caurivolo, e Caprivolo. Diritto, e Dritto etiandio in prosa, Fisa, e Fisa, e Fisa, o sia nome, ò avverbio, contra il sentire d'alcuni, s'usa ugualmente bene. Maraviglia, e Meraviglia: ma di questa le prose han pochistimi escenpi.

La vocale I in molte voci s'aggiunge, ò per dilicatezza, ò per vezzo, e può fenza niuno feoncio lafeiarfi, Così direm Tiepido, e Tepido, Brieve, e Breve, Nicgo, e Nego, Picciolo, e Piccolo, Veggo, e Veggo, sieguo, e Seguo, Stranio, e Strano, Mijia, e Mila, Nieve, Nidio, Alie, e Neve, Nido, Ale, che fon pili correnti all'ufo, benche spessionalla

manordi Pier Crefcenzi.

IA d'una fillaba fola fi può lafciar l'. I nel plurale: e dirii da Minaccia, le Minacce, ch' è di G.Vill.l. 12,

c. 3. Dante Inf. 17. Da Lancia, le Lance, pur di G. Vill. 7. cap. 130. Da Loggia, le Logge, del mede fimo hi l. 2. c. 8. e per non allungarmi, citando ove non fibblogno, portem dire le Guance, le Piogge, le Spallacce, le l'orce, le Fogge, le Spiagge, &c. Hò fatto regola il dover effere l' l A d'una fillaba fola, perche dell'altre, non mi fovviene efempio, e per avventura non v'è.

Ancor nelle fillabe di mezzo, molte voci tolerano Variatione: eccone alquante in ecempio, Servidore, Imperadore, Imperadrice, Confervadore,
efimili, che ben anco fi dicono, Servitore, Imperatore, Imperatrice, Confervatore, etc. Balfimo, e
Balfamo del Crefe. lib. 9. cap. 91. Scilocoo, e Seiroco, Sciloppo, e Sciroppo, Croniche di G. Vill.lib
1. cap. 43. e Cronache. Debile, e Debole. Poffente,
e Potente. Coverto, e Coperto Speljonche, e Spelunche del Bocc. N. 30. Bollente, e Bogliente Sira.
cellare, e Stragellare. Annovale, Annuale. Maladittione, e Maledittione di G. Vill.l. 4-cap. 20. Veleno,
e Veneno, del Crefe. Cerra, e Opraanco in profa
Cerera, e Opera, e così d'altre.

Le variationi, che patifcono le ultime fillabe, fon molte, e in diverfe maniere. Gli antichi affai più de moderni ufaron d'aggiunger De alle terminate in A accentato, e dire, Volontade, Etade, Podeflade, etc. e Cechitade, quella che con Dante Conv.

fol. 46. ben si può dir Cecità.

Moltiflimi foflantivi, che han la terminatione in Ero, la ricevono altresi in Ere. Così Penfiero(che che altri fi dica, affermando non truovarfene esempio; edio pur ne ho trovato un gran numero) (Cavaliero, Candeliero, Meffiero, Tavoliero, Nocchiero, Configliero, Corriero, &c. Si diran Penfiere, Cavaliere, Nocchiere, &c.

#### IL TORTO E'L DIRITTO 406

Altri di genere feminile, e in vece dell' A finale , ricevono l' E , e ben si dice nel singolare Arma , e Arme, Scura, cioè mannaia, e Scure, Beffa, e Beffe . Dora , e Dore , Vesta , e Veste , Macina , e Macine di Cresc. lib. o. cap. 63. Progenia, e Progenie, Fronda, e Fronde, Froda, e Frode, Redina, e Redine, ed anco Leggiera, e Leggiere, e perciònel plurale Arme, e Armi, Beffe, e Beffi, Fronde, e Frondi, Redine, e Redini, &c. Tra Sorta, e Sorte. hò avvertito non effervi la differenza, che vi si fà dà alcuni , ma non ne hò notati esempi con che provarlo.

Altri fostantivi 'terminati in O posson caderein E nel medefimo fingolare, e dirfi Fumo, e Fume, Fomo della spada, e del bastone, &c. e Pome, Vermo, e Verme, Tevero, e Tevere, Interesso, e Intereffe, Conforto, e Conforte. Non mi raccordo d' effermi mai avvenuto in Faro, si come hò memoria di Fare, e Cò di Fare in Gio: Vill, lib. 7. c. 61.lib.

o. cap. 102.

La medesima variatione patifcono ancora degli Aggettivi, come Violento, anzi altresi Violenta, ond' e in M. Vill.lib. 4. cap. 62. La Violente rapina Malo, e Male, come à dire Il Male huomo, il Male flato, che tante volte è negli antichi, Così Oro fine, per Fino, Lente, per Lento, & al contrario, Celesto per Celeste usato da G. Vill.

Il Paffavanti, 'dà il più delle volte la terminatione Latina alle voci, che l'hanno, come Scientia, Patientia, Coscientia, &c. che altri scrivono Scienza, Parienza, Coscienza, o Conscienza, che 1' una ,. e l'altra e buona, testimonio il Boccacci, ancorche ne havesse pochissima.

V'e criandio chi termina le medefime voci in

Io, e chi in Ro: Danajo, ò Denajo, e Danaro, Calzolajo, e Calzolaro, Scolajo, e Scolaro, &c. e Ga-

lea ,'e Galera,

Degli aggettivi, che nel fingolare finiscono in Co, molti ne truovo terminati nel plurale, hora in Ci . hora in Chi: come à dire Domeffici , e Domeftichi, Ruftici, e Ruftichi, Publici, e Publichi, Aquatici, e Aquatichi, Salvatici, e Salvatichi, Tifici, e Tifichi , Così anche Astrologi , e Aftrolaghi.

Gli avverbi Boccone, Carpone, Tentone, Brancolone, Rotolone, Rampicone, Penzolone, e che fo io : altri li finiscono in I, Bocconi, Carponi, &c. Così anche Altramente, e Altrimenti, e i nomi Ca lende, e Calendi, Parecchie, e Parecchi, Ale, e Ali.

G. Vill. usa dir Marti per Marte pianeta.

Sovviemmi altresi di Palagio, e Palazzo, come Pregio, e Dispregio, e Prezzo, e Disprezzo, Mica, e Miga, Nerbo, e Nervo, Unghie, e Ugne, Marchio, e Marco, e Pietruzze, Herbuzze, Infalaruzze, &c. per Pietrucce, Herbucce, Infalatocce, e mille altre cotali voci, che gran penitenza farebbe feeglierle tufte

ad una ad una , e registrarle.

Del raddoppiare le consonanti, non saprei, che. mi dir certo, tanta è in ciò l'incoftanza degli antichi, e la varierà de'moderni. Hor fi và col Latino, e fi ritengon le doppie dove si truovano, e diciamo, Anno , Terra , Gemma , Affabile , Garrire , Opprimere, Offuscare, &c. hor si raddoppian le semplici del Latino . ò del Greco , che sia , e dicono Accademia , Cattedra, Cattolico, Femmina, Cammino, Fummo, Tollerare, Babbilonia, &c. Hor gittano l'una delle doppie, e dicono, Uficio, Gramatica, Comune, Comunità , Comunione , e Pratico : e cosi d'altre . Che regola ce ne danno ? Che lo ferivere de'effere imagine

Dd

al naturale del pronuntiare. E del pronunciare? Il così volere, paffato in ufo, e perciò fatto legge. Dunque è legge solo à chi ne hà l'uso: ne si doura costringere chi altramente pronuntia, etiandio fe di paese dinon buona lingua : peroche questi, mettendosi al ben parlare, potran seguire qual più aggrada loro, ò la ragione, cioè la regola del Latino, ò l'uso, che le hà prescritto contro. Il medesimo si vuol dire del ritenere, ò nò la N in alcune voci, che l'hanno nell' idioma Latino; e non si si, perche hor si riceva, hor fi cacci, Tali fono Instantia, Instinto, Instituto, Instigare, Conscienza, Constanza, Constituire, &c. che par più dolce à pronuntiarle Costituire, Costanza, Co-

scienza, Istigare, Istituto, Istinto, &c,"

CLVI. Vengo hora ad alcune poche varietà leci. tamente usate ne'Verbi, le quali per avventura, a chi non sà molto, parrebbono scorrettioni, leggendole ne'testi antichi , o falli, trovandole ne'moderni. Non folamente dunque è ben detto Sieno per Siano, e Sarieno, Haurieno, Dourieno, &c. per Sarebbero, Haurebbono, Dourebbono, o anche Sarebbono, Haurebbero, Dourebbero, che si truova detto; Ma Sièti per Siati , e l'usò Bocc, num. 77. e Cresc. lib. 9. cap. 86. disse Sièvi dentro tabbione, e Bocc. Fiam. lib. 2. num. 17. Sariefi per Sariafi : Diefi per Diafi , e del Cresc. lib, 6. cap. 44. lib. 9. cap. 89. Havielo per Havealo è di G. Vill. lib. 12. cap.92. La mia vita Fiè breve, diffe Bocc, num. 18. é num. 51. Che tu Dei fentenza ; per Dij ; ò Dia , che altresi può dirsi. Merrà è quanto Menerà al Crefc. lib. 9. cap. 97. Berà e ben detto, per Beyerà dal medel. lib.6. c. 25. lib. 5. c. 19. Sarra, per Sahra. lib.y. cap. 1. &c. Offerrebbe, per Offerirebbe, e così altri riftretti, fono del Boccac. e d'altri.

CLVII. Quan-

CLVII. Quanto a' Nomi proprij, lasciati gli ftroppiamenti, che ne fecer gli antichi, hoggidi insofferibili à sentire, ne porro qu'alquanti men disufati, con la varietà, che rice vono dalle buone scritture.

Platone dunque, Catone, Leone, Varrone, Ottone, si truovano nelle prose di Dante, de Villani, e di Pier Cresc. detti altresi, Plato, Cato, Leo, Varro,

Otto, e così de'fimili alla Latina.

Augusto, e ributtato da alcuni moderni, che fempre dicono Agutto, come Agurio, quel che gli altri Augurio; e ciò ben conseguentemente ad Agoito un de'mefi dell'anno, e ad Agostino, che non fi dicono altramente. Augusto è del Boc. n. 98. e d'altri antichi , e fe fi vuole scrivere i fimili tutti à un modo, converrà far di gran mutationi, e firoppiamenti in molte parole. Dicefi Paolo, e Paulo, non necefsariamente Pavolo, come certi vorrebbono, nè so perche, Giovanni è l'ordinario Gioanni è nel Conu. fol. 60. e Gian, ne' composti. Cosi Giovachimo s'ha per meglio detto, Gioachimo, Daniello, Gabriello, Israello, &c. stà ottimamente, non però si che ben non possano terminarsi in Ele, come Israele, nel Conu. fol.22. Ioseph si volta in tante guise, che è una maraviglia. Il più corrente pare Giuseppe. Gioseso è del Boc. Nov.89, d'altri Gioseffo. Gioseppo dell'Omel.d'Orig. Giuseppo di Dante Infer. 30. Similmente Agnoli è del Bocc. Nov. 99. Angeli dell' Omel. d'Orig. Angioli communistimo . A Michele suol darsi Agnolo, quando è tutto un nome, Come altresi è libero il dire, Pietro, e Piero; ma ne' composti, questo anzi che. quello s'adopera, Pier Luigi, Pier Antonio, &c. Atanagi, Dionigi, &c. è ben detto : e ben anche Atanafio, Dionisio, come fi vede in Dante Par. 28.e in Gio: Dd 2

Vill.lib.1.cap.19. Tre Papi disse Gio: Vill. lib.7.c.50. e il med.lib.4.c.26. Tre Antipapa. Guasparri, e quinci Guasparrino, come hà il Boc. Nov. 16. altri il dicono Gaspare, formato dall'origine sua. Ettorre del Malcs. Ettore di Gio: Vill. Anco del Malesp. è Cesere, e quasi non mai altrimenti; il commune è Cesare. Lazzero è dell'Omel. d'Orig. Jacomo è di G.Vill.lib.11. cap.73. Giacopo di Dante Ins. 16. d'altri, e più communemente, Jacopo, avvegnache lo I avanti altra vocale riceva volentieri la G. come si vede in Jesus, Hieronymus, Joannes, &c. di M. Vill.lib. 2. cap.70. è il libro di Giobbo. Guglielmo disse Gio: Vill.l.6.e.7.e Federigo, e Ambruogio, e Gostanza, che altri dicono Federico, Ambruosio, Costanza, &c.

Cicilia han detto gli antichi, e v'ha di quegli, che non direbbon Sicilia, se lor, dicendolo, la donaste. Pur si truova ne' Malesp,cap, ¿. e in Dante Conv. fol. 106. Melano, e Melancsi è all'antica, e pur Milano . e Milanesi è di Gio; Vill. Lib. z. cap. 7- del medesimo è Rimine Lib. 8.cap. 80, e Rimino Lib. 10.cap. 181. come altresi di M. Vil. Lib.2, cap. 28. Più commune è Rimini . Furli è del Gresc. Lib. 4. cap. 4. Vignone, e Avignone, come altres! Raona, e Araona, La Magna, e Alamagna, si truovano indifferentemente usati. Modana diffe quafi sempre Gio: Vill. e talvolta Modona, altri anche Modena. Cipro è di M. Vill. Lib. 10. cap. 62. Cipri di Gio: Vill. e del Boce, num. 99. Colornio Porto Venero, Vieregio, Valditara, Spoleto, Benivento', Piamonte, Abruzi, Monte Cascino, Surrenti, Barzollana, Leone di Francia, Linguadoco, &c. fono di Gio: Vill. Del medesimo Tarteri, Alamanni, Frefoni, Proenzali, Piamontefi, Brabanzoni, &c. e quello che alcuni niegano effer ben detto, Veneziani, l'hà Lib.4.cap.17. e Barberi Lib.1.c.61. Noarefe è di Dante Inf. 28. Cipriano, e Ravignano, e da Cipri, e da Ravenna, son del Boce, nu 99. e 48. E tanto bastà in questa materia del variare: che a voler dir tutto, noa si sinerebbe di qui al Die iudicio, disse il Villani.

OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENT A.

Intervabili fon le cofe che qui il Bartoli accenna; ed a voler sopra tutte far quella convenevole osservatione che richiederebbera, troppo lungo savei; e sorse che tutto quesso libro non basterebbe a tanto. Ma poiche assai n'ho detto ne miei Libri del persettamente parlare, e serivere in Italiano, darò qui brevemente alcuni avvortimenti intorno all'uso, e alle ragioni ove s'appoggia: intorno a quelle cose, che (a mio giudizio) non ben sono sate da sarroli accennate.

Quei che scrivon le accennate voci per Di, in vece di De , o di Do , e Qui per Que , come Divoto , Dimestico, in luogo di Devoto, Domestico, Quistione, Quitanza, per Questione, Quetanza, ban due rapioni per loro ; la Prima , per allontanarsi da' Latini , mostrando che la Toscana favella regolasi da se stessa: e se i Latini dicon Viginti, eglino per lo contrario dicon Venti, ancorche i Sanesi dican' anche Vinti : se i Latini Virtus, eglino Vertu, che a dir vero non è molto da ufarfi; la. Seconda, perche i Sanesi usan le Seconde, i Fiorentini le Prime : come puo vedersi in Adrian Politi , particolarmente nella voce Depanare alla Sanese, Dipanare alla Fiorentina . E mi par ben fatto , ove l'uso non contraddica , come in Dimonio , Dipofito , Diputare , ed in altre, che tutti dicon Demonio, Deposito, Deputare, e c. Per le steffe ragioni mi pajon belle, Ubbidienza, Ubbidiente, e c. Ufficio, Munistero, Sustanza, Suggezzione, Scarpione. Ma Grave è piu in uso, che Greve.

Postoche, come dice il Salviati nella pag. 204. e nel-

la 203. a mandar fuori le voci scolpite, e con robusto suono, sieva il raddoppiamento delle consonanti; e con tal raddoppiamento reudonis eziandio te voci, di doppio spirito, belle, sonore, e quasi ridenti oltre all'altre; perciò piu belle parran Raccordare; Racconciare, e c. che Ricordare, Riconciare. Notando, che l' Bartoli mette in. lista di si fatte voci; che possono cominciar da Ri, e da Ra, Riconciliare; quando non abbiame Racconciliare.

Che raddoppisi la Consonante dopo l'O accentato d'alcune Particelle , s'è dimostrato nel numero primo : ma. giacche 'l Bartoli fpiega quì, ch'egli è della opinion di coloro che non la raddoppiano ; io foggiungo , aversi necessariamente a raddoppiare, non solamente dopo l'O accentaso , ma dopo qualunqu'altra Vocale accentata; come in Laggiu , Lassu , Diella , Diesti , Siffatte, Sippoco (come scrivon modernamente ) Fummi , Fuvvi : e così fempre che la Confonante sta appresso a Vocale, che ha l'Accento: come meelio di tutt'altri dimostra il Salviati alla. pay. 206. Imperocche, dicendosi, La parola del Re, il P di l'arole si pronunzia semplice , perche l'Articolo La , profferendosi insieme con Parola , non è accentato , com' è in dicendosi, La parole, Qua fatti, dove La Avverbio, si pronunzia feparato da Parole, e coll' Accento : e percio il P di Parole si profferisce raddoppiato . Così nel dirfi, Porto costui à Roma : Si fece, e Si disse molto; il C di Coflui, la F di Fece, e'l D di diffe , si pronunzian semplici , perche non sono appresso a Vocali accentase , come fono in dicendofi , Porto costui : Si fece , e Si diffe, che ottenne cio che desiderava: e perciò qui le accennate tre Consonanti si pronunzian raddoppiate: e se l'uso comportasse di scriversi La pparole, Porto cco\_ flui . Si ffece , Si ddiffe ; così s' aurebbero ragionevol mente a scrivere . Or come scrivendosi unite Perocche

Acciocche, Imperciocche, e c. e pronunziandosi il C raddoppiato, si puo giustamente scriver Peroche, Accioche, Impercioche, e c. Ne si dica, che siccome l'uso non comporta di scriver , Là pparole , Porto ccostui , e c. tuttoche ragion vorrebbe di così scrivere; così non si puo scriver per uso, Perocche, Acciocche, quantunque così ragionevolmente s' abbia a scrivere; perche la risposta è chiara; che sarebbe mostruoso il cominciar la voce da due Confonanti simili, cioè Pparole, Ccostui ; e naturale lo scriver Perocche, Acciocche. E per lo stesso riguardo di non cominciare un verso, non che una parola, da due Consonanti simili , nel dividersi le sillabe di Tratta, Tutto, e c. fi lafcia Trat, Tut, nella fin del Verfo, ove occorre, e nel principio dell' altro scrivesi Ta, To: quando pronunziandosi Fra tta, non Frat ta, Tu tto, non Tut to , ragion vorrebbe , che nel fin del verso si lasciasse Fra, Tu, e nel principio dell' altro si scrivesse Tta, Tto: come dottamente considerò il Salviati nella Partic. 1. al C. 4. del lib. 3.

Diret pin volentieri Gastigare, Gastigo, e e. che. Castigare, Castigo: così Ago, Agro, Gastaldo, Gavillare, Gonfalone, Consegrare, Nevigare, Lago, Lagrimare, Magto, Miga, Navigare, Sagro, Segreto, Segretario, Sostogare, Veseiga, e e pin che Aso, Acro, Castaldo, e e. tra perche vengon le voci ad esferit Tosane, che Latine; e per pronunziar la plebe col

C, gli Scrittori col G.

Gostanza in parlandosi di Donna; Costanza della virtiti. Dobbla; o Dobla; non Dobbra, o Doppia; che son ne' Testi: perche la prima, antica, la seconda, del popolazzo. Boce, e Boto sono ancora antiche: si puo nondimen dire Bebbe, e Bevve, Calabria, e Calauria, Corbo, e Corvo, Imbolare, e Involare, Nerbo, e Nervo, Serbare, e Servare; ma solumente Conserva-

. Dd 4

re . Truono è de gli Antichi , ed oggi della plebaglia .

L' I non s' aggiugne per dilicatezza, e per vezzo, madove bisogna il dittongo: come in Nicgo, Micto, Vieto , Fiero , Siepe , Lieve , Lievito , Brieve , Viene , ed in tant' altre . In Giesu , Gieremia , Gierufalemme, Picciolo, Stranio, Milia, Nieve, Nidio, Alie, e c. si mette per vezzo: ma queste quattr' ultime, oggi non diconfi , che Mila, Neve , Nido , Ale . :

Minacce , Lance , Guance , Spallacce , Ciance , Bilance, Torce, Cortecce, Fecce, Spiagge, Logge, Fogge, Grattuge, Buge : e moltiffim' altre, non fe possion così scriver per talento , che ce ne venga ; ma debbonfi così seriver per necessità: acciocche serivendosi Minaccie, Spiaggie: non si profferiscan Minaccie, Spiaggie , la prima di quattro , la seconda di tre sillabe : e piu volentieri Bugie plural di Bugia Nome , quando fara plural di Bugia Aggettivo : e facilamente da chi pronunziò quel verso del Guarini nel Pastorfido .

La tua natura perfida e malvagia; si potrebbe pronunziar Malvagie, di quattro sillabe, ove così tal voce si scrivesse per Addicttivo. Ne in si fatte voci v' è necessità alcuna dell' I, acciocche il C, e'l G si profferiscan sonanti: giacche siegue la E: e avanti solamente all' A, all' O, ed all' V , pronunziansi ottusi ; ende per rende gli fonanti, vi fi framifchia l' I: come in Guancia, Spiaggia, Rancio, Saggio, Ciuffo, Giudice . E per le steffe ragioni serivesi ancora Ambasce . Esce, Angosce, Strifce, e c. non Ambascie, Escie, e c. Così Scegliere, Scemo, Ambasceria, ec. non Isciegliere, Sciemo, Ambascieria.

Il D tien molta affinità col T: onde dicesi Adro. Andro, Amadore, Arcadore, Arcivescovado, Av vocado, Baldaffare, Condeffabile, Corridoio, Indormentito, Lido, Londra, Nodrire, Padrina, Podc-

Podeflà, Salvadore, Scipido, Servidore, Stadera, Spelda, Stadico, Vescovado, ec. in luogo d' Atro, Antro , Amatore, Areatore , e c. E fe a molti paion piu belle, come meno latine, e piu dolci col D; avverti scano di non dir Padria, Padricida, Padrimonio, Paderno, Padernale, Padernità, Padrizzare, ne Madrice, Madrimonio, Madernale, Maderno, Madricida, Madricola , Madricolare , Madrigna , Madrona , e c. ma tutte col T : quantunque si dica Padre, e Madre, non Patre, e Matre. Il Gagliari nell' Ortogr. Ital. alla pag. 82. vuol che si dica Imperadrice, e Imperatrice, ma solamente Imperadore : e credo l'avesse detto per regola datane dal Pergamini nel Memoriale : ma je dicefi ( dich' io ) Imperatrice , perche non ancora Imperatore? Abeune di queste voci diconsicol D nel Verso: come Andro , Lido: col T in Profa ciod Lito, Aptro. Podere fempre direi per Poffeffione, Lat. Prædium : Potere per Potenza . Così Podefta per Governadore : Potefta ; per la Lat. Potestas. E sempre Podesteria, secondo i Fiorentini, non Potestaria, come i Sanesi . Finalmente diciamo, non doversi fare tal cambiamento ad-arbitrio, ma dove si vegga usato da' buoni Autori.

Ballamo è oggi in uso non Ballimo : all' incontra piu Antira, che Anatra, Giovane, che Giovine, Sindaco, che Sindico, Solfanello, Malavventurato, Tonaca, Intonicare, che Solfinello, Malinventurato, Ponica, Intonicare, Masenza differenza Monaltaro, e Monifero, Basilisco, e Basilisco, Pampano, e Vampino, Spoletano, e Spoletino, Così molti Verbi, come Aggradare, Ammollare, Annerare, Annottare, Annichilare, Annuvolare, Appastare, Strozzare, Artuvidare, Colorare, Dirugginare, Impagzare, Innanimare, Inasprare, Incenerare, Insilvateare, Rammollare, Schiarare, Starnutare, e Aggradire, Rammollare, Schiarare, Starnutare, e Aggradire,

Ammollire, Annerire, Annottire, ec. delle quali talor parra piu bella una voce che l' altra.

Spelunca non direi in luogo di Spelonca, che per. dura necessità di rima : quantunque in tante, etante. voci, enel principio, e nel fine si muti l' O in V : delle quali per non farne un lungo catalogo, me ne rimetto a gli accennati miei Libri. Solamente , per nominare il mio buono amico , l' eruditissimo P. Schastiano Paoli , dico , ch' egli scrive Pauli, ed io Pauli: come appunto si puo dir Capoa, e Capua.

Veneno non è ; come forse credette il P. Bartoli , così del Verfo , come della Profa , conforme Maninconia, e Malinconia, Maninconico, e Malinconico, Bacino, e Bacile, Meniaco, Meniaca, e Meliaco, Meliaca, Pasciona, e Pasciola, Pentagono, e Pentagolo, e c. ma Veneno è del Verso, Veleno della Prosa: cost. come , Cetra , Opra fon del Verso : Cetera , Opera della Profa . E quantunque dicasi talora anche in Prosa Cetra ; ed Opra; to parlo di quel che deesi propriamente usare ....

Volontade, Castitade, Etade, Potestade, Bontade , Beltade, Virtude, Servitude , e tanti altri Nomi simili, si disfero in Prosa, per non fargli terminar coll' Accento: onde differo ancora Amoe, Portoe, Feo, e c. per Amo, Porto, Fe: Volontate, Castirate, e c. Virtute, Servitute, nel Verso . Ovai solamente nel Verso dicesi, o nell' una, o nell' altra maniera, più in rima, che nel mezzo del Verso: e in Prosa, Volontà, Castità, Età , e c. Virtu , Servitu.

Pensiere non direi mai per Pensiero: che che n' abbia detto il Bartoli . E terminerei piu volentieri in Ere, che in Ero, i Nomi delle professioni, e dell' arti: come Baccelliere, Cancelliere, Friere, Scudiere, Staffiere, Corriere , e c. Ne gli altri , secondo mi parrà piu bella, or questa, or quella terminazione.

Vi fon de' Nomi ancora di treppia nfcita; come Leggiero, Leggiere, e Leggieri: Mestiero, Mestiere, e Mestieri: Destriero, Destriere, e Destrieri: Mulatciero, Mulattiere, e Mulattieri. Ma l'ultima è poco, o niente in nso.

Notabilissima è la disferenza fra Sorta, e Sorte: poiche Sorta dicessa fa Fiorentini per Ispecie, Qualità, Condizione: e i Sancsi la dicono egiandio Sorte. Sorte poi solamente dicess per Ventura, Fortuna, Destino. Ne vi sarà chi dica, Che sorta è la mia, per, Che ventura è la mia.

Fume, Pome, Vermo, Interesto, Conforto, Fare, fon disulate: dicendosi Fumo, o Fummo, Pomo,

Verme, Intereffe, Conforte, Faro.

Nota il Bartoli come stravaganti Violento, e Violenta: e pure è vero, che così truovansi ne Testi: e non Violente, in susti e dne i generi, com egli credette : Angi chi strivesse presentemente Violento, non lo potrei scusar che cost uso.

Chene gli Antichi sia tante volte Male huomo, e Male stato, crediando al Bartos; i ma i Signori Accademici, che piu d' ogni altro squadernarono i Testi, notañ Male, solamente per Sustantivo, e per Avverbio: e Malo per Nome aguettivo. Onde posso immaginare, che trovandos assitui di rado scritto interamente Malo, per dissi sempre Mal'huomo, Mal pertugio, Mal'umoro; Mal'animo, e c. avesse il Bartosi creduto essera cocciamento di Male, e non di Malo.

Così crediamo anche al Bartoli, che si sosse detto Celesto: perche non è ne men nella Crusca. E chi sa ch' cesti avesse inteso dell' Aggettivo Cilostro, che dicesi, e non

Cilcitre, per Color di Cielo.

Ne men nella Crusca è Lonte, se non se per Sustantivo, cioè Lensicchia: e quella che s' usa ne' Telescopi, o ne' Microscopi, che dicono: ma solamente Lento, Aggettivo.

Fine, v' è per Fino: ed è in uso appresso i Fiorenti-

ni : ma non così a gli altri Italiani.

Coscienza, si truova ne' Testi, Conscienza, Cofeienzia, e Concienzia. Ma oggil a prima è in uso, per allontanarsi, come s' è desto da' Latini. Ne qui era necessario al Bartoli dir, che'l Boccaccio avosse avunta pochissima coscienza: quantunque a proposto avesse pot neto dir su cio di vantaggio. Così diciam di Scienza. Negligenza, cenza, Pazienza, Sentenza, Sosserenza, Negligenza, edi tant' altre, in luogo di Scienzia, Licenzia, e.

Non folamente i Maschili terminati in Ajo, si son fatti uscire in Aro, ma eziandio i Femminili : cioè Fornajo, e Fornaro: Fornaja, e Fornara: Portinajo, e Portinaro: Portinaja, e Portinara: Marinajo, e Marinaro: Lavandaja, e Lavandara: Pavesajo, e Pavesaro: Caldaja, e Caldara: e c. V è chi dice poterfi dir Gennajo, e Gennaro al Mese: e così ancora al Nome d' huomo. Di che è gran contesa presentemente fra' dottissimi miei amici , l' Arcidiacono Giovanni di Nicastro , e'l Sacerdote Niccolò Falcone: dicendo questi Gennajo, il Mefe, e Gennaro, il Nome del gloriosissimo nostro Santo Protettore: di cui ne ha dato fuori, con pellegrine erudizioni , e meglio di tutt' altri la vita: anche a giudizio di chi se gli è opposto in qualche cosa . L' altro vuol, che Gennajo si dica, così al Mese, come al Santo: ne la lite puo pienamente decidersi , perche non truovasi fra' Fiorentini sì fatto Nome . Pur , dich' io , se truovasi Gennajo per Mese; dirassi al nostro Santo Gennaro: come leggesi in tutte le antichissime scritture della nobilissima famiglia di Gennaro: e così el' ufo nella nostra Città, nella quale è affai famigliare tal Nome . Così ancora dicesi Fornajo, Cappellajo, Ferrajo, Massajo, Pignatajo,

tajo, Valajo, e.e. a gli esercitanti l'arte di sarc il sorno, di sar cappelli, e.e. ma sempre Fornaro, Cappellaro, Fetraro y Massaro, Pignataro, Valaro a Cognomo di si statte samiglie. E rispondendo dottamente l'Arcidiacono, che in Latino, così il Nome del Mese, come quel del santo, dicest santo, alcest santo, alcest santo, alcest santo, alcest santo, alcest santo, alcest santo, come a quel del Mese; ma poi in Italiano, al Mese di non, come a quel del Mese; ma poi in Italiano, al Mese dicest suglio, all'buomo Giulio. Or che che sia di cio sea quel del Mese; ma poi in Italiano, al Mese dicest suglio, all'buomo Giulio. Or che che sia di cio sea quella due letterati (chi o correi contrassissippor con isserza morre, senza venire a cose, che talor possono offemere, più chi le dice, che coloro a' quali son dette i iodico, che la terminazione in Ajo, o in Aja, ove non, sa Nome proprio, è più Toscana, e più bella.

Galca è Tostanamente detto, piu che Galca : anzi Filippo Pigasetta nelle Note alla sua traduzzione de
fattici di Leone, alla pag. 202. portando l'etimologia
di tal Nome, augingne, In che piuossi notare, che inabuon volgare si dice Galca, e non Galera: come per
rutto ha il Boccaccio: e la ragione lo addita. A Galca
ha folamente la Crusca. Se poi il Castelvetro serisse
lera nel libro intitolato, Ragioni d'alenne cosè seguita
enella Cunzone di Messer Annibal Caro, notis che disse,
piu volte prima, Galca: e poi per sar piu chiara l'etimologia di tal nome da Galcane, serisse Galecta. Se sinalmente
ed cices Galcazza, Galecone, Galecotta, Galcotto,
non Galcazza, Galerone, Galerotta, Galerotto,
perebe derivare da Galca, non da Galca; donrassi di
Galca, e sono Galcra.

Diceil Bartoli, che de gli Aggettivi, che nel fingolare, finicono in , Co', molti ne trovo terminati nel plurale, hora in Ci, hora in Chi; come a dive Domeffici, e Domeffichi, e e E poi viene, al dirifi

dovi legge, che lo comandi, nè che lo vieti, puoi valerti di tutta quella libertà, che ru vuoi, purche noi ne difprezzi l'ufo re gli altri. Perciò chi fra noi feriveffe, per esemplo, Pratticare, Grammatica, Robba., Abbate, Efaggerare: e per l'opposito Camillo, Bartonlomeo, Ovidio, Tomafo, Parnalo; non sarebbe da cenfurarsi, tuttoche i Fiorentini servoan Praticare, Gramatica, Roba, Abate, Efagerare: e Cammillo, Bartolommeo, Ovvidio, Tomasso, o Tommasso, e Parnasso; per-

che fra noi in quella maniera si pronunzia,

S'è piu dolce a pronunziare Costituire, Costanza, Coscienza, Istigare, Istituto, stituto, seni deesi ferivere, enon Constituire, Constanza, Conseienza, Instigare, etc. Sie, Sieno, Sarieno, Aurieno, Dourieno, e e, non so a chi parrebbero storrezzioni, o fallisest ndone non solamente pieni i Testi, ma presentemente i Toscani dicon piu Sieno, che Siano i come fra gli altri il mio vivevito Signores Abate Antommaria Salvini, nelle sue, dottissme, e lepidissime Prose Toscane. All'incontro dicon, Sarebbero, Aurebbero, Dourebbero, e e, e tasona, Sarebbero, Aurebbero, Dourebbero, e e, e in luogo di Sarieno, Aurieno, e e Così Dia, Diassi, e Diay ò Di mella seconda person, per Dea, Deassi, e Diassò Di mella seconda person, per Dea, Deassi, e Diassò Di mella seconda person, per Dea, Deassi, Dei, che son anche ne Testi. Ed Avcalo, per Avielo,

Merrà per Menerà, nol direi : ma fempre Berà per Beverà : e Bere per Bevere. E fenella mia Difena al Signor Muratori fi legge Bevere; non sono state, da me corrette le stampo : perebé vi si legge ancoral Cascio, per Cacio, e qualebe altra cosuccia contra la mia volontà. El avvognache ciasseduna possa sare, come vi si legge; mientedimeno mia opinion è, d'imitar sempre i puliti, ed ossimi Scrittori, che servicon Bere, Berò.

Berà, Cacio, Camicia, e c,

Sarrà, ne men direi per Salirà, per non istare a. prof-

profferire attentamente con forza quelle duc R R; acciocche non si confonda tal voce con Sara del Verbo Effere.

Blato , Cato , Leo , Otto , e Varro , abbiale pure usate qualche antico Prosatore; oggi non son da usarsi che in Verso , e per necessità di rima , come fece il Petrarca .

Agusto , Agurio , non folamente io dico piu volentieri, che Augusto, Augurio, per la agevolezza che s' ha in pronunziarle ; ma per differenziar tai voci quanto si puo da quelle de' Latini.

Paolo 10 dico al Nome , non Pavolo , come'l vulgo, e non come'l Bartoli dice, vogliano alcuni. Pagolo s' ha ne' Testi : ma oggi è affettata , come s' ha dal graziatissimo Branchi nel dialogo in difesa del Signore Bertini, contra Meffer Pagolo de' Lucardesi , professore , e.c. Paoli anche al Cognome , quantunque l'ingegnosissimo mio amico , il P. Sebastiano Paoli de' Cherici Regolari della. Madre di Dio , in tante sue bellissim' opere seriva Pauli, come' eziandio truovasi ne' Testi.

Gioanni presentemente non si dice da alcuno , per Giovanni : all' incontro stimo possa ben dirsi Gioacchimo , e Giovacchimo . Daniello , Gabriello , e c. dicesi con equal leggiadria, che Daniele, Gabriele : avendosi per voci non nostre Daniel, Gabriel, et. tutto che siano ancora ne' Testi.

Gioseppe mi pare ugual con Giuseppe, se non migliore: etutte l'altre di tal Nome , sono , o Antiche , o Ebraiche.

Angiolo è della Profa; Angelo del Verso: ed Agnolo non molto in ufo,

Pietro dicesi indifferentemente , e Piero senza qualche cognome: ma con questo, leggiadramente San Pier Damiano, San Pier Damasceno, San Pier Crisologo: quantunque non cosi , San Pier Martire. Vaghissimamente ancora ne' Composti dicesi Pierandrea, Pierjacopo, Pier-

Pierluigi, Pierantonio, Piergiovanni: e c. Serivendofi in questa maniera, perfar vedere, che sian soli Nomi
composti, come Gianstrancesco, Giampaolo, Giammario, Antommaria, Colantonio, Carlantonio, Michelangiolo, Mariangiolo, e c. M ( al nostro proposito) non direi gid Pieropaolo, essendo in uso Pietropaolo. E così dico di qualche altro Nome, o Voce,

Attanagi, Dionigi, son piu Tostane d' Attanasio, Dionisio. Cost Nastagio, o Anastagi, per Nastasio, Anastasio. E Luigi, Malagigi, piu che Luise, Ma-

lagife.

Il Buommattei nel C. 17. del tratt. 8. mette fra' Nomi declinabili Papa, e nel cap, ultimo Froscia, Monarca, Poeta, e del tri Nomi terminati in A: onde dicessi, i Papi, i Proseti, i Monarchi, i Poeti, e c. escetto gli accentati nel sine, come le Città, le Macslà, i Podetà, e c.

Guasparri ha dell' antico, ma non Guasparrino, ch' è in uso, come Gasparrino: perciò dirassi Gaspare,

non Gasparre, ch' è della plebe.

Ettorre (che che facciasi da gli altri) io dico in-Prosa, Ettorre, ed Ettore nel Verso. Cesere è disuato assarato. Lazzaro è piu in niso che Lazzero. Giacomo dicesi piu modernamente: tuetoche molti dicano ancora come gli Antichi lacopo, e Giacopo. Giobbe, ed anche Giob dicesi presentemente., Guiglicimo è ne' buoni Decameroni. Ambrogio piu bella, che Ambrosio: ma mon mai piu Ambruogio, Così Gostanza Nome, e Federigo, Amerigo, Rodrigo, piu di Costanza, Federico, Americo, Rodrico,

Cicilia pin voce Toscana, che Sicilia: Melano, che Milano: ancorche dicasi Milanesi: così al contrario Napoli, e poi Napoletani: quantunque tanto dispiac-

sia al Gagliari nell' Introduzzione.

Rimi.

Rimini e in ufo : Avignone, e Ragona, Araona, ed Aragona . Lamagna , ma così scritta, è piu bella, che Alamagna. Modona dich' io, avvegnache dicasi ancor Modana: e Modena dica il mio dottiffimo Signor Lodovicantonio Muratori . Cipri ha il Decamerone , e Ci-

priotti, non Cipriani, que' di Cipri.

Oggi Portovenere; e per la ragion detta di fopra, così scritta : e pin Spoleti, che Spoleto : dicendosi Spoletini que' di Spoleti, Scrivefi Benevento prefentemente: e Montecafino, eziandio unita: Surrento, Barcellona, Linguadoca, Tartari, Frisoni, Provenzali, Viniziani : e secondo l' eruditissimo Signor' Antommaria Salvini , Barberi ; dicendo , Barbero dico io , e non. Barbaro. Che in quell'altra guifa, e non in questa, nominano i Fiorentini, i Cavalli venuti di Barberia, o a quelli fomiglianti, che come già i Corfi de' Romani, cosi oggi i nostri onorano. Ne io già mi vorrei per una lettera shorentinare, che laddove tutta. la mia contrada dice Barbero, io volessi a suo dispetto, dire Barbaro, e fare un Barbarismo. Cosinelle. Profe Toscane alla Lezzione 26. Ma con pace d' un si grand' buomo, a melpare doversi dir Barbaro, essendo Addiettivo: e Barbero solamente ( a coi piace ) al Sufrantive .

# Senza , accordato col Participio,

CLVIII. HO fentita difendere da un valente huomo per ottima, una tal fua forma di dire, E senza pur guardatala se ne usci, E senza detrogli Addio, disparve, lo non y'entrai fuor che a giudicar della pruova, allegando egli come fimile al suo quel testo in Madonna Oretta Nov. 51. Mise mano in altre novelle, e quella che cominciata havea, e mal seguita, Senza Finita sasciòstare > Peroche in verità, la voce Finita quivi è puro nome, nè vi si sottintende Haverla, talche un medesimo sia l'uno, e l'altro modo, Senza haverla finita lasciò stare, e Senza pur haverla guardata, ò havergli detto Addio, se ne usci, e disparve. E pruovasi oltre a due altri esempi che ne adduce il Vocabolario, col Boc. fteffo, che nella Vif. cap.23. diffe: O di mia amara vita dolce vita, Gc. Di cui fia tofto , credo , la Finita . E perche non egli la Finita se prima di lui Alb. G. havea trovata L'Incominciata? dicendo tratt. 2.cap.25. Dice Seneca , di catuno fatto, richieri la cagione, e quando haurai cominciato, pensa la fine ; della quale Incominciata, e fine, affai t'ho detto di sopra. E di cosi fatti verbali, ve ne ha buon numero nella lingua, come quello di G. Vill. Con buona fentita di guerra, e Le male Penfate , Orc. e di M. Vill. L. 9. cap. 26. La lor paffata per detti luoghi : e cap. 44. Recandosi in grande gloria questa Mandata . e cap. 31. Innanzi l'Apparita del giorno. Ben ho trovato appresso il Crescenzi l'Avverbio Innanzi dato a participio, e vuol notarfi per non fi far subito a gridar contra chi similmente usasse. Il più nobil mele (dice egli ) Lib. 9. cap. 104. è quello , che innanzi Premuto, è uscito per se medesimo. Ne vuol dire, Premuto innanzi, ma innanzi d' effer premuto: altrimenti non si direbbe con verità Uscito per se medefimo, cioè colato prima di premerlo.

# OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

D lciam col Bartoli questa volta, che Finita in quel luogo del Boccaccio, sia Nome, non Participio: e forje il sostenne, perche l'avevan sostento molto prima di lui i Signori Deputati sopra la correzzion di quel De-

camerone, ch' egli stesso aveva in mano, cioè quel del 1573. come si puo vedere nelle di loro Annotazioni all' accennata Nov. 51. dal fin della pag. 96. avanti . Ne si valse, cred' io, di tanti esempli portati da que' Signori, di Tornata, Andata, Restata, Veduta, Usata, Aggirata, Eletta, Redita, Condotta, Indotta, e c. che tutti dimostraron ne' citati luoghi esser Nomi ; per non. far vedere d'effere a lor tenuto di questa Annotazione. Ma ben poteva valersi del luogo di Dante nelle Canzoni, cioè Guari stare senza finita : di Messer Cino , Però forse v' aggrada mia finita: di Guido Guinizel. Come regnasse cosi fenza finita : di Bindo Bonichi, Buon di fa buona finita; giacche questi esempli provavano appuntino, che'n quel luogo del Bocc. anche Finita sia Nome . Ma con pace. di que'Signori ( s'altramente avessero stimato ) e del Bartoli ; io dico , che leggiadramente potrebbesi dire ; E senza pur guardatala, se n'usci: Senza dettogli addio, disparve : Senza premuto, se ne scolò tutto: Senza dormito un pocolino, levosti : Senza cacciato, partisti : Senza gittata una lagrima: Senza fatto motto: e così in mill' altri somiglianti modi: poiche s' è lecito, anzi è un graziatissimo modo di parlare , l'usare il Participio, fenza'l Verbo Avere , o'l Verbo Effere ; perche Senza solamente non ha da aver si fatto privilegio? Non intende subito chi legge, o chi ascolta in tai parlari; E senza averla pur guardata: Senza avergli detto addio: Senza effer premuto: Senz' effer cacciato: Senza aver dormito: Senza aver gittata: Senza aver fatto motto. E se così intende chi ascolta, o chi legge, sarà una bella Ellissi del Verbo infinito, il così dire : come discorre dottamente il Menzini nel cap. 12. dove porta molti esempli de' Tefti.

#### Habitare, e Habituro nomi.

CLIX. N El tempo che il titolo di Divino fi dava a buon mercato, il Divin Meffere, non mel raccordo, credette, e feriffe, che Habituro, e Habituri, non fono voci flate mai della nofita lingua, e a chi vengono sù la lingua, ò fe le inghiotta, ò le fputi, e in lor vece ufi l'Habitare, e gli Habitari. Ma io ne 'Macfri della lingua ho trovati tanti Habituri, che a volergli fpiantare di dove fono, e metterli tutti infieme, ne farci una mezza Coftantinopoli. Egli nò, fe pioveffe, non troverebbe, dove riparare, in niun buon libro pure un folo Habitare, non che molti Habitari. Habituro dunque han detto concordemente gli ferittori, e Habituri: e per quanto io m'habbia avvertito, non mai altramente, e così vorrà dirfii

Quegli poi che s'imaginan che Habituro vaglia quanto a dire Tugurio , o rozza , e vil cafa , veggano nell' Introd. al Decamer. i Nobili babituri:nella Nov. 23. i Bellifimi Habituri: nel Filoc. lib. 7.num. 334.

il Reale Habituro, Oc.

# OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

L motteggiato qui dal Bartoli, è Girolamo Ruscelli :
ma quessi non su mai ( per quel ch' io abbia letto )
onorato da alcuno coll' Aggianto di divino : egli bensi
fu sorse il primo, che diede del divino a Mosser Lodovico
Ariosso cor ai Ruscelli disse el Dizzionario; Habituri,
a lor' ortogasta, che si legge in alcuni Boccacci, habbiassi per nesandissimo error di stampa, che Habitari
vi si ha da leggere, dicendo gli Habitari, si vece di,
le Habitazioni, si come i Parlari, gli Abbracciari,
Ce piu

& piu altre ne usa la lingua nostra, in vece di Parlamenti, Abbracciamenti, &c. Ma i Deputati alla. correzzion del Decamerone del 1573. su le parole dell' Introduzzione, Quante belle Case, quanti nobili Habituri, alla pag. 3. differo, Alcuni troyando nel Bocc. & altrove , Abbracciari , Baciari , come se le lingue fossero tutta arte, & non natura, gridano che qui è errore, & al tutto vogliono, che si legga Habitari : ne si può lor cavare questa ostinazione del capo. Ma confessando che così habbiano tutti i libri , voglion pur porfidiare, che fian tutti in errore. E dopo aver" eglino ragionato di sì fatti Infiniti come nomi nel numero del piu, aggiungono; Hora questo modo si può dire, & si dice tutto il giorno ; l' Habitare , & porrassi quando bisognerà, dire gli Habitari. Ma non sarebbe a proposito di questo luogo, ne haurebbe il significato che egli ha da havere, poi che qui non dell' atto dell' Habitare, che con quella voce fi esprimerebbe fi ragiona, ma delle stanze nelle quali si habita : il che importa quest' altra, & si dice un bell' Habituro, una itanza bene accomodata , habitifiella , ò no : & è di que' nomi che' Gramatici Latini come nati de'Verbi, chiamano Verbali, & non quella parte del verbodetta Infinito, presa per nome : e così si trova questa voce in tutti li Scrittori, & libri di quell' età : portando gli esempli di quasi tutti i migliori Testi . Da cio notasi, che l'osservazione contro del Ruscelli su prima di detti Deputati , che affai bene , e come dell' altre cofe, di cio parlarono: e inoltre, che Abituro, val piuttofto stanza, che casa, particolarmente ove se gli dà l' Aggiunso di Nobile , di Ricco , di Reale, e c.

Altresì in principio di periodo.

CLX. He l'avverbio Altresi debba sempre soggiungersi ad altre voci, ò sian nomi, ò verbi, o avverbij, nè mai fi posta cominciar da esso periodo, ò altra sua parte spiccata, non è così vero, che s'habbia a dir Non si può a chi altramente facesse. E ne ho chiara l'autorità di G. Vill. dove narrata la morte del Poeta Dante Alighieri, fa mentione de'fuoi varij componimenti, frà quali è il Commento delle quattordici Canzoni morali, intitolato L'Amorofo Convivio: benche la vita gli mancasse dopo le prime tre, che ne havea esposte. Hor di questo Commento egli parla così : Lo quale , per quello che si vede , alta, bella, e fottile, per grandiffima opera riufcia: peroche ornato appare d'alto dittato, e di belle ragioni filosofiche, e astrologiche. Poi siegue immediatamente: Altresi fece un libretto, che l'intitola, De vulgari eloquentia, &c.

## OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

M I par necessarissimo auvertir qui , prima , che Altresi dicesi volgarmente nel significato d'Ancora , Ezunido ; quando significa , Similmente, Medessimamente, Parimente : ed è peravventura nato l'abbaglio , dal potersi spesso vica dire, senza mutarsi il senso del ragionare, Altresi , Similmente ; in luogo d'Ancora , Eziandioi come per esempio, diendos l'Il Marches Orsi è un gran letterato , ed è Ancora gentilissimo Cavaliere : tanto potrebbe dirsi ; Ed è Altresi gentilissimo Cavaliere : senza guassar punto il senso : poiche in dicendos Ancora , si dice , ch' è di piu gentilissimo Cavaliere ; econ Altresi s'accenna , che nella stessa maniera ha gran

gentilezza, com ba gran letteratura. Ma non in tutti i parlari riejee così: imperocche nel dirfi col Bocc. nella Nov. 98. Egli è venuto il tempo, il quale io Ancora non aspetava i e nella Nov. 4. della 2. Gior. È lodando lodo che Ancora abbandonare non l'aveva voluto: e c.; non ben si direbbe Altrest, in vece d'Ancora. Ch' è quanto a dire in poche parole; che ove Ancora val Similmente, possa Altrest ujursi per Ancora. Secondo, che Altrest non debbs si usive in verso, quantunque in Dantes si teste si parole. 19. dell' Inf.

La giù cascherò io Altresi, quando

Verrà colui, ch' io credea che tu foffi. Ma tutto che'l Rufcetli nel Dizzion. voglia, che di rado ancora s' ufi in Profa ; e'l Cinonio nelle Particel, al Ci 17. dica, che tal voce, se n'è rimasa già ne gli seritti piu per ricordo, ch' ellaci fu, che per ricordarcene l'ulo : a me nondimeno par bella voce, per ufarsi in Profa, venutaci piuttosto da Aliter sic de' Latini, come volle il Castelvetro nella Giunta al Bembo; il medesimo Cinonio , e poi il Menagio nelle Orige Ital. ; che da Provenzali . come volle il Bembo nel primo libro delle fue Proje . Or'a proposito di questa Offervazione, io dico, che se gli Autori stimano non doversi Altresi usare, ne in Verso, ne in Profa; come poi ufandofi, s' ha da porre fenza alcuna grazia, nel principio delle Claufole, o de' Periodi, con un folo esempio di quel Comento su le quattordici Canzoni morali ?

### Fiata di tre fillabe , e di due .

CLXI. L A voce Figure, che fignifica Volta, quella che i Latini dicono, Vicem, e fempre di tre fillace. Cost ne parla il Vocabolario i ne altro più bifogno a condannar, non fo dove, un povero delin-

#### 432 IL TORTO E'L DIRITTO

delinquente, che in una sua diceria, coram populo, la pronuntiò di due fillabe. Pur tanto diffe, e pregò, che avvegnache preso convinto, hebbe per gratia le difese, e a me toccò fargli l'avvocato: e non affatto indarno. Peroche, altro e il pronuntiarfi per commune uso, Fiata, di tre sillabe, altro, il non potersi pronuntiare di due . Hor che di due fi possa, ne de esser testimonio il verso, il quale, percioche ha le sillabe misurate, conosce, e usandole, dà a vedere, quante se ne contino nelle parole che il formano: e v'e un buono Scrittore d'offeryationi, che con tal giudicio definisce, alcune voci effer di tante fillabe, e non di più, nè di meno. Se ciò e la causa del potersi pronuntiar, Fiata, in due fillabe, è vinta, per l'autorità di tre testimoni, che so venire un dall'Inferno, un dal Purgatorio, e un dal Paradiso di Dante. Eccoli tutti cotesti. Inf. 32. Se mille Fiate sul capo mi tomi . Purgat. Q. Ma pria nel petto tre Fiate mi diedi. Parad. 16. E trenta Fiate venne questo foco. Chiaro è, che in questi tre versi, o Fiate e di due sillabe, o i versi sono di dodici. E tale anche l'usò Fazio nel Dittam.Lib. 4.cap.23. e altrove. Ma più di tutti il Boccacci, che nella Visione l'ha fette volte ne' Canti 2. 14. 22. 26. 37. 42. 45. e nell' Amet. altre più volte.

# OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

S Echi pronunziò Fiata di due fillabe fu censurato, perche doveva, potendo, pronunziar tal voce di re; certa cos è che pronunziala in Proja; poiche nel Verso non poteva pronunziarla, che secondo la misura che l'Verso richiedeva: ed avendola in Proja pronunziata di due dilabe, errò senza dubbio: nein cio pote essergis sufficiente avvocato il Bartoli; ne giovargli i tre tessimoni venue.

ti dall' Inferno, dal Purgatorio, e dal Paradiso di Dante. Improcche il Verso solumente ha questa licenza di far ditrongo, quel che non è Dittongo i cioè d'accorciar d'unamessillaha si fatte voci. Con gli esempli renderem la cosamic biara; Cristiano, non ha dubbio ch'è voce di quattro sillahe, e pur Dante nel C.7, dell' Inf. la pronunzio di tre, Che siascun suo nemico era Cristiano.

E nel C. 22. del Purg-

Per te poeta fui , per te Cristiano.

E'l Petrarea,

e îte superbi, e miseri Cristiani.
E voit tante volte il nostro Tasso nel miracoloso Poemadella Gerus. Libertat a. Ma non pertanto non crerebbe,
thi prosperifie tat voce di tre sillabe in Prosa. Cost Pistopa è di tre sillabe; e non per questo porrebbe sensarsi chi
la prinnaziasse di due in Prosa, perthe l'Petrarca disse.

Ecco Cin da Pilloja, Guitton d' Arazzo.

Per l'opposito Similmente e di quattro sillabe: ma ben
parrebbe ridicolosamente affettato, chi la pronunziasse
di cinque, e forse anche mel Verso, perche legges nel me-

desimo Petrarta ;

Similemente il colpo de voltri occhi.

Che adunque porè mi giovare al Bartoli l'autorità di
mille Poet; sien coltros, e non ne: Profatori. è l'accennata libertà l' E come Dante pose Fiata di due fillabe,in...
questi ejempli del Bartoli 3, la pose di tre in questo del C.
16. del Pare.

E tre fiate venne quello fuoco : E così in qualebe altra parte : Anzi il Petrarea ; the fu certamente piu colto ; piu netto ; e piu pulito Pocta di Dante ; diffe in motti luophi ;

Mille Fiate o dolce mia guerrera.

Mille Piate ho chiefte a Dio quell' alc."

Laf

#### 434 IL TORTO E'L DIRITTO

Laffo quante Fiate Amor m' affale.

E così sempre : solamente per rima disse,

Ove piangendo torno spesse Fiate. A questo proposto, il dottissimo Antonmaria Saluini nella Lez. 1. delle sue Prose Toscane, criticando un Sonetto che comincia,

L'alto Fattor che perfezion volca; critica molto l'Autor d'esso, per avere usata la voce... Perfezzion di tre fillabe: e loda molto l'Ariosto che usolla con quattro,

E'un'aumento, una perfezzione.

Mi maraviglio perciò, che avendo i Signori Accademici
Fiorentini notato nel primo Iocabolario, esfer la voce Fiata sempre di tre sillabe; in veggendo peravventura le.
Annotazioni del Tassoni (da chi sorie pigliò questa il
Battoli) che porta molti esimpli di Poeti, che usa onla
di due; nella Crusca del 1691. ne tossero, che ara parole, e
dissero solamente, Fiata, Volta, cioc quella che i Latini dicono Vix Vicis. Potevan sempre disendere cio
che avevan già servito; giacche i Poeti san tal voce di due
fillabe, per licenza che si prendono.

De' verbi , che d'un genere passano in un'altro.

CLXII. V N de passi ugualmente pericolos a chi poco sà, e à chi troppo crede sapere, si equello della natura de Verbi; cio e a dire, di quali siano sempre i medesimi, e non mai altro che puri Attivi, ò puri Neutri, ò Neutri passivi, ò assoluti; e, di quegli, che hor prendono un essere, e hora un'altro, e diventano quel che vuol che sano chi gli adopera: come certi animali, che sono insieme Terrestri, e Aquatici, e si lascian condire, e si possono mangiare come pesse, ò come carne, a gusto di quello che al-

trui piace chefiano. Sopra ciò lo schiamazzar de' Grammatici è grandifimo, e il Non si può gira atorno alla cicca, come la mazza di Polifemo. Impatirire, dicono, non e verbo attivo: cercare il Vocabolario, non se ne truova escapio. Cenare, Mancare, Montare, è solitiria il pur muover dubbio se possima esterlo. Aprire, Tendere, Riscaldare, Porre, &c. mai in vita loro non furón neutri, ò assoluti: ne mai altro che neutri passivi questi altri, Appigliare, Agghiacciare, Affannare, e ed cosi fatti una gran moltriudine.

Hor'io per verità non sò che mi debba dire in così ampia, e dubbiosa materia, dove non parrebbe da doversi far altro, che compilar un vocabolario d'un per uno tutto i verbi, divifatevi le nature, e le proprietà di ciascuno: impresa da huomo sfaccendato, quello che non fon io . Ben con affai più patienza che frutto, ne ho io raccolto da gli scrittori, che chiamano del buon fecolo, quel che m'è paruto fingolarmen. re notabile, non folo del diverso loro effere, di che parliamo, ma di certe lor proprietà, ò passioni, ne gli accompagnamenti che prendono, ne' casi che reggono, nelle particelle, che accettano; nel che v'ha di grandissime stravaganze, ed è materia da farsene un libro. Ma d'una gran parte di loro io non hò trovato altra ragione, ò principio da poterne far regola. che la libertà di chi così volle adoperarli : nè forse essi medesimi dimandatine, altra cagion ne saprebbono allegare: peroche ufando correntemente un verbo alla maniera commune, tutto improviso il fanno balzar fuori di regola: ne fapete fe sia lor capriccio, ò natura del suggetto che il richiegga. Così in ciò non vanno, pare a me, i maestri della lingua, come i componitori delle canzoni in mufica, i quali han quelle

quelle cinque lor righe, su le quali, e infra i loro fpatij, ordinariamente si tengono, e scrivono le note: ma fe lor bifogna paffarle in acuro, o in grave, per così richiederlo la rispondenza del contrapunto, si il fanno, e tiran lor fopra, ò fotto quell'vno ò due pezzetti di riga, quanto lor fà mesticri a mettervi la cotal nota; indi fi tornano alle cinque. Ma qui ne' verble che necessità portava gli autori a usarli in un medefimo fenso, hora d' un modo, e hora d' un altro in tutto dissimile, se non perche non v'era necettità che li costringesse a usarli sempre a un modo? Che come quanto alla forza del fignificare questa , e non verun' altra cofa, i verbi, al pari di tutte l'altre voci, non hanno altra virtu che quella fola ab estrinseco, dell' effersi accordati gli huomini a cosi volere, come per esempio, che Scrivere significhi quest'atto, ch'io fo hora, e Leggere cotest'altro che fate voi ; cosi è stato libero a'Maestri, quali si presumono esfere gli Scrittori che più penfaramente ufan la lingua, che chi folamente la parla, il variare i nomi, e i verbi, e ciò che altro è grammatica, in tante, e si differenti maniere, e stranissime, come han fatto, senza doverne effer riprefi, ne effi che precedettero coll'efempio, ne chi vien loro dietro , e gl'imita : come per tacer di tanti altri , ha fatto a'nostri di il valentissimo Davanzati . Altrimenti , mi si dica , ond'è , che molti nomi fon d'amendue i generi, maschi, e semine, senza significar punto diversamente nell'un genere, che nell' altro ? E diciamo lo Scritto, e la Scritta, il Buccio, e la Buccia, il Fine, e la Fine, l'Arbufcello, el'Arbufcella, e così d'almeno cento altri?

Quefta forse increscevole diceria hò io fatto per quegli, che tanto sclamano contra chi adopera un verbo discretamente usato attivo, ò neutro, ò che so iol ed esti non ne truovano esempio nel Vocabolario. Domin se Germogliare, di cui si e fatto da alcuni ranto romore, provando non poter mai essere attivo, e più lontano dall'attione, che Rinverdire, che pur fi truova attivo; e così altri che porremo qui appresso. Ed eccoli di ciasson genere alcuni pochi. Nel che fare io m'havea pressisto di non allegar testo che si trovasse altrove, ma poi non q'e paruto l'utile pari alla fatica.

#### Attivi Neutri.

CLXIII. A Lzare. Bocc. N. 81. Ma già Innalzando il fole, parce a tutti di ritornare. G Vill.

Lib. 11. C. 1. Sonando al continuo per la città tutte le campane delle Chiefe, infino ch: non alzò l'acqua. M. Vill.

Lib. 9. C. 4. Per dare a intendere, fe fu la verità, che l' verno fu freddissime, e aspre in Bologna Alzò tanto le nevi, 5°.

Abbasare, G. Vil. Lib. 7, cap. 34' L' altezza del corso del fiume, che per lo detto ringorgamento era tenuta, Abbassò, e cessò la piena dell' acqua. Cresc. Lib.9, cap. 68. Poiche'l sole commeta Abbassare, e allentare il caldo.

Esaltare. G. Vil. L. 10. cap. 212. Della detta pugna Esalto il capitano di Melano, e il Rè Giovanni abbasiò, e lib. 7, cap. 131. Della sopradetta vuttoria la città di Firenz? Esalto molto.

Raccorciare. Dante Parad. 16. Ben se tu manto che tosto Raccorce, Si che se non s'appon di die in die Lo tempo va d'intorno con la force. Parla della nobiltà del fangue.

Aprire, Dittam, lib. 1, c. 21. La terra Aperse non mosto da poi, Lib. 6, c. 10. Qui non ti conto com la terra Aperse.

Volgere, Dante Inf. 19. Che miglia ventidue la val-

le volge, Purgat. 24. Non banno molto a Volger quefte ruote , Petr. Son. 48. Hor Volge fignor mio L'undecim' anno.

Porre, G. Vill. L. 12. cap. 114. Sentendo lo flato della Reina Giovanna non s'ardiro di Porre ne a Nizza, ne a Marfilia. I., 1 1.cap. 135. Per mare venne a Napoli , che a Pifa, ne in quelle marine non potea Porre.

Riscaldare, e Raffreddare . Cresc, Lib, 1, cap. 4. Cotale acqua è quasi sempre dolce, ed è leggieri a pefarla, e tofto Raffredda , e tofto Rifcalda . G. Vill. L. 6. cap. 9. I Fiorentini si tennero forte gravati, e più Riscaldarono

nelia guerra contro a' Sanesi,

Fendere, Crefc, lib, 5. ca. 33. Anche fe ne fanno convenevolmente taglieri, e boffoli, i quali radiffime volte Fendono, Poi nel cap. feguente, Le sue scodelle agevolmente si Fendono per so caldo,

Gittare, G, Vill. L. 11, cap. 99. Avvenne in Firenze, &c.grandi, e disusati truoni, gittando più folgori in città, &c. E fimile nel medefimo, e in Matteo, Git-

tò Pestilenza, Gittò Carestia, &c.

Mettere , c Muovere, Dante Purg, 30. Per occulta virtu che da les Mosse, Crefc. lib. 2. cap. 9. Prima pullula , e Mette il majchio (arbore) per lo caldo , e più forte , Muove.

Turbare, N. Ant. 20. il cielo cominciò a Turbare. Dittam, l. 4, cap. 2. Quivi parca Turbar le parole Che

gli rispoje.

Empiere. M. Vill. L. 4. c.7. Avvenne , che quella giornata continuando la processione, il cielo Empie di' nuvoli.

Schiantare, Dittam. lib. 1, cap, 28, Se la mis memoria dal ver non Schianta.

Neutri Attivi.

CI XIV. Mancare. M. Vill. lib. 2. cap. 32. Questa af-

prezza delle grida era maggiore che dell'arme per attrarre l'ajuto a quella parte di que' dentrose Mancarlo ov'era Cagouato.

Montare, G. Vill. L.o. cap. 305, E così in poca d'ora fi muto le fallace fortuna a Fiorentini, che io prima con falfo vifo di felicità li havea lufingati, e montati in tanta pompa, e vittoria.

Inficholire. G. Vill. 1. 2. C. 4. Questo Leone Imperadore, e Teodorico Re de Goti, Ge. lo stato de Romani,

e dell'Imperio molto Infiebolirono.

Cenare. Bocc. N. 61. Ed egli, ed ella Cenarono un poco di carne Jalata.

Incarnare. Dittam. l. 2. cap. 31. Mi fece un riso

Tale, che l'atto ancor nel cor Incarno.

Suolazzare. Dant. Inf. 34. Non havean penne ( ali di Lucifero ) ma di vilpiftrello Era lor modo, e quelle

Svolazzava, Si che tre venti si movean con ello.

Guizzare. Pass. sol. 67. E vide Iesu Christo sa nell' aria in quella forma, che verra à giudicare il mondo, con tre lance in mano, le quali Guizzando, e dirizzando sopra la terra faceva sembiante, &c.

Invilire. M. Vill. L. 9. c. 31. Il ladro surpreso nel fallo invilisee. E L. 10. cap. 59. Dopo lunga disesa 3l.

Invilirono, e ruppono.

Venire, adoperato passivo. G. Vill. L. 7. c. 37. El oste detta su quasi tutta sciarrata, e Venuta al niente senza colpo de nemici.

Neutri Passivi , o Attivi , fatti semplici Neutri, senza gli assisti loro dovuti.

CLXV. D E' verbi Attentare , Maravigliare , Appressare , Imaginare, usati senza niun de gli Assisti a manic-

Ff

ra di semplici neutri, si è detto più avanti al n. 92. e sono altresi Neutri passivi, dicendosi Attentarsi, Maravigliarsi, Lamentarsi, &c. e alcuni più frequentemente in questo secondo, che nel primo modo.

Inebriare. Crefc. L. 10. cap. 28. Dandolo loro (a gli uccelli) a beccare, subito Inebriano, e non possono volare. Boccac. Nov. 84. Egli giucava, & oltre a ciò si Inebriava alcuna volta.

Dilettare. N. Ant. 12. Vergognisi chi dee regnare in

virtude , e Diletta in luffuria.

Appartenere. Bocc. Lab. n. 174. Affai detto baver mi pare intorno a quello, che a te Apparteneva di conferere. E num. 311. Giungere non te ne poteva (de gli anni percioche folamente a Dio 3 Appartiene questo.

Anghiacciare. Dant. Purg. 9. Come fa l'huom che fraventato agghiaccia. G. Vill. L. 8. c. 81. Ghiacciò il mare: c. L. 9. c. 102. Fu grande freddura, e Ghiacciò l'Arno. Petr. Son. 15. Ma gli spiriti mici s' Agghiaccian poi.

Infracidare. Passav. fol. 87. Infracidins l'ossa di quella persona, che sa cose di cene di confusione, e di vergogna. Lo infracidare dell'ossa significa, coc Creste. L. 2. cap. 6. Il nutrimento de frutsi Infracida leggiermente peroche la natura non l'ordino, ne produste ad altro sine, se non accioche Infracidasse. coc. E. 2.1. I semi s'infracideranno, e l'utilità del seme non andrà innanzi.

Appigliare. Cresc. L. 2. cap. 19. Sugano l'umor del campo, e non lasciano esfer autriti i semi, ne debitamonte voivere, e Appigliare. Poi nel seguence cap. 21. si trevolte, S'Appigliare, S'Appiglia, s'Appigliarono. E Dante Purg. 28. Senza seme palese ivi s'Appiglia.

Confondere. Dittam. L. 2. cap. 7. Onde se speffo nel

pianto Confondo, maraviglia non è.

Inguaffare. Cresc. L. 9. cap. 88. I primi quindici di

dimagrano, Oc. e ne gli altri quindici di Ringrassano. M. Vill. L. 3. cap. 48. Ingrassando, e arricchendo indebitamente. Cresc. L. 9. cap. 92. Le quali (tortole) oltr'a missura singrassano.

Associatione M.Vill. L. 3. cap. 74. Il colle dioradava sottile, e nel ventre ingrassava, e poi Associatiava, digradando con ragione, sino alla punta della coda. Parla

d'una come serpe di fuoco apparita in aria.

Affannare. Filoc. L. 7. num. 525. Non sono que così l'ofa de morti cavalli raccolte come quelle de nobili huomini? Per niente Affannar vogliano. Dant. Purg. cap. 1. A retro va chi più di gir s'Affanna.

Trarre. Boccac. Nov. 41. Occorfe lor Pasimunda, il quale, con un gran bastone in mano al romor Traeva. Dittam. L. 4. cap.11. Maravigliando pure Trassi a lei.

Trafcolorare. Dante Par. 27. Quand' i' udi, fe io mi Trafcoloro Non ti maravioliar, che dicend'io Vedrai Trafcolorar tutti costoro.

Dolere. Dittam. L. 1. c. 18. E certamente di lui

tanto Dolsi quanto donna de far di buon marito.

Compungere. Dittam. L. 3. c. 1. Forte nel cor per la pietà Compunsi.

Gloriare. G. Vill. L. 10. c. 201. Il fopradetto Legato quando più Gloriava, e trionfava, la fua oft. fu fconfitta a Ferrara.

Accostare M. Vill. L. 9. cap. 6. Per lo favore de' grandi cittadini, che per diversi rispetti Accostavano al Legato

Legato

Mostrare. Dittam. L. 1. c. 11. Che ne gli atti Mostrate se gentile . E quivi purc. Mostrate uscita di nobile schiatta.

Cosi Annottare, Innamorare, Disperare, Posare, Suiare, Schiarare, Riparare, Ribellare, &c. che si trovano con gli affissi, e senza.

CLXVI. Non è poi da dirli transformation di

verbi fimili alle passate, ma più tosto un cotal vezzo de gli Scrittori, l'aggiugnere che loro han satro alcuna particella supersua, ò il torne alcuna necessaria all'integrità del senso. Perciò ne ho messi qui giù in disparte alcuni pochi esempi. E prima dell'aggiungere, che tutti faran di Matteo Villani lib., c. cap. 3. Puberto vi S'Entrò dentro. lib. 6. c. 21. E giungendo alla terra, e havendo l'entrata sinza uccisione vi S'Entrà conc. lib. 6. c. 26. Crescendo l'assatua le gente da catuna parte vi S'Alignò un'ajpra battaglia. lib. 9. cap. 21. Il prephe lo stato di Montepulcium Si Vigillava, ed era senza riposo. E del levarnete i seguenti.

Crefe. L. S. c. 30. Sufficientemente è di fopra Trat-.

tato de gli alberi fruttiferi.

Gio: Vill. lib. 2. cap. 1: E di vero mai non fi disfatta, ne Disfarà in eterno, se non al die giudizio.

Cresc. lib.t.cap. 11. Conciossie cosa che di sopra sia fatta menzione degli edifici, che si deono fare, e Fauno di mura.

Gio: Vill. L. 11. C.1. Come in questa cronica Farà

menzione.

M. Vill. Lib. S. c. 37. Havemo questa materia forse più stesa, che non richiede al fatto del nostro trattato, Go.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

I leitato da noi spesse volte avvedutissimo P. Benedetto Rogacci nell' accentata Pratica a' num: 300.301. e 302. porta pia utili eatalogbi di que' Verbi, che sonper lo piu, o pajon' esse Neutri, e s' usaron nondimeno, e talor s' usano ancora in significazione assiva: e di quei che sono ordinariamente Attivi, o pur Neutri passivi, e se ne valsero gli Antichi, e posson qualche volta valersene

sene i Moderni , come Neutri affoluti , e senza la Particella Si , che diccsi Affiffo . Quel che dovevasi a mio cre. dere fare ancor dal Cinonio , poiche feriffe le offervazioni su i Verbi ; cioè , parlar prima generalmente de' Verbi , con far vedere quei che sono Attivi , quei che son Neutri affoluti , quei che fon Neutri paffivi , quei the fon Perfonali, Impersonali, Transitivi, edi tante altre specie: senza cominciare ( per così dire ) ex abrupto, a parlar della prima persona de' Verbi . Onde par che'l di lui trattaro , piuttofto della Declinazion del Verbo, che della. natura de' Verbi chiamar si debba : giacche eziandio della Paffione , della Figura , della Significazione , del Modo , e d'altri accidenti del Verbo, non parla che talora con piccolissime digressioni ; il che speriamo aver noi fatto ne' nostri Libri Del ben parlare, e dello serivere Toscanamente . A' quali rimettendo il lettore, lasciam con poca offervazion questi capi; accennando solamente, che'n cio che haffi fu la prefente materia da ufare , o no, dobbiam totalmente dipender dall' ufo de' buoni Scrittori : eziandio intorno a que' Verbi che prendon per vezzo l' Affiffo, non avendone punto bifogno, come Si fludio, Si fedette : così de gli altri che di rado il lasciano, ove par che ne sian necessariamente bisognosi : eccetto quelli , che ancora il lascian per leggiadria : come Degno di fare, Protesto volere, ec. in suogo di Si degno, Si protesto. Faancora un' altro utilissimo catalogo de' Verbi, Altobello Gagliari, nell' Ortografia italiana, dalla pag. 296. nel quale notando que' Verbi , su quali si puo fare qualche offervazione; nota eziandio tutti quei che sono insieme Attivi , e Neutri. E l'accennato P. Rogacci da fu cio molti buoni avvertimenti, quali per ora potrà il lettore offervare, per ben regolarfi nell'ufo d' effi . E vedere ancora cio che dite la Crusca nella St. 16. del 4. C. della Gerufal. Lib. su le parole, Ma perche piu v'indugio: la

replica che le fa Cammillo Pellegrini : la Risposta dell' Infarinato secondo ; e l' Annotazione di Giulio Guastavi-

ni alla pag. 88.

Non la sciando ancor noi d'avvertire su gli esempli del Bartoli ; che molti Verbi in un significato saranno Attivi , in un' altro Nestri : come ne gli esempli di Dante, e del Petrarca.

Che miglia ventidue la valle volge. Non hanno molto a volger queste rote. Hor volge Signor mio I' undecim' anno.

A quali aggiugniamo il nostro Taffo, che dice ,

Gia'l sest'anno volgea che in Oriente. Dove Volgere val Girare, Correre . All' incontro, Volgere il paffo , Volgere il viso val Torcere , Piegare in altra parte : e mettesi in significazione attiva : come notano i Signori Accademici Fiorentini nella voce. Volgere. Così Appiccare Attivo, vale , Vnire una cofa coll' altra : Neutro passivo Appiccarsi , significa Aggrapparsi, Attaccarsi , Impiccarsi , e c. E di si fatti truovanfene infiniti nel Vocabolario . Ma portando il Bartoli l' e semplo di Giov. Vill, nel c. 114. del lib. 12; Non s'ardiro di Forre, ne a Nizza, ne a Marsilia; a me pare che non ben s' adatti al cajo, posto che non si poteva ben dire , Non s' ardiro di Porfi : come non ben fi direbbe , Non fi poteva ben dirfi: ma, ol' Affiffo s' aveva a. mettere in Porre, e dir, Non ardiro di Porfi ; o postoche s' è posto al Verbo Ardiro, non bisognava metterlo a Porre .

Nomi indifferenti ad effere dell'uno, e dell'altro genere.

Ra'Nomi ve ne ha degli indifferenti ad ester Maschi, ò Femine, come altri vuole che fiano; fe non quanto l'uso gli ha oramai in

gran

gran parte determinati anzi all'un genere, che all' altro . Fur non farà fenza qualche utile il conoscerne molti,sì perche non v'ha di tutti efempio nelVocabolario, e si ancora per non condannarli nelle pene, che le Leggi statuirono a' maschi, che vestono da femina. e alle femine, che da maschi. Gli esempi, che qui ne alleghero, faranno foli del genere men ufato. E prima de maichi.

Opinione. G. Vill. L. 3. cap. 1: Il Nostro Opinione. e lib. 10. c. ult. Il Detto Opinione. L. 11. c. 19. Il fuo

Opinione, e così altrove.

Origene. G. Vill. lib. 7. cap. 1. Fuil Primo Origene Rè di Cicilia.

· Serpe. Bocc. Fiam. 1. 7. n. 50. Meritamente avute del morto Archemoro del Serpe.

Ofte, cioè gente da guerra. G. Vill. lib.11. c. 52. Così avvenne del Nestro Ben avventurofo Ofte . c c. 62. Si diedero le insegne, e mosso l'Oste. M. Vill. lib. 11. cap. 18. Il suo Ofte , con tutto l'Ofte , coc.

Elequie . G. Vill. I. 11. cap. 65. Fatto per sua anima l'Esequio con sollennità. E c. 113. Tanto che si faceva l'Escquio. E c. 117. Come la gente fosse allo Eseguio de' Morti. M. Vill. l. 1. c. 76. Fatto il reale Affequio , &c.

Dimora. Dante Inf. 22. Senza Dimoro. G. Vill.L. 19.cap.192. Per Lungo Dimoro . M. Vill. L. 1. cap. 10. Fede suo Dimoro in quel luogo. E. L. 8. c. 101. Oc.

E del genere Feminile.

Ordine, per regola di religiofi. Vill. L. 7. cap. 44. Vietò Tutte Le Ordini de'Frati . E L. 5. c. 22. 24. 25. &c. La santa Ordine de' Frati Minori, c Queste due Sante Ordini di San Domenico , e di San Francesco.

Pianeta. Stella errante. G. Vill. L. 10. c. 122. La Pianeta del Saturno. L.S. c.47. La Pianeta di Saturno, e di Marte in quell' anno s'eran Congiunte, Gc. L. 11. cap. 67. Per grandi congiunzioni de corpi celefti; ciò fono Le Pianete , Crc. E tali ( comete ) mifte di Due Pianete, d più.

Comune. G. Vill. L.11. cap.111. 1 Caporali Delle Comuni di Brabante. L. 12. cap. 46. La Comuna di

erc. e così altre volte.

Motivo. G. Vill. L. 11. C. 117. Le motive delle diffensioni, L. 12. cap. S. Fu Motiva del Duca . E c. 36. Per Sua Motiva.

Sangue. G. Vill. L. 11. C. 121. Si parti di Firenze,

Cre. ricco Delle Sangui de Fiorentini,

Travaglio . M. Vill. L. o. cap. 106. Havemo parlate delle Travaglie de'nostri paesi . E c. 80. Tornando Alle Travaglie del Reame di Francia . E L. 9. c. 9. Detto havemo Delle Travaglie de nostri paesi.

Costume . M. Vill. L. 6. c. 42. Per antica Costuma con ogni novello Duca di Brabante facevano l'usata lega. Priego. G. Vill. l. 7. c. 78. Ridolfo Re de Romani.

a richiesta, e Priega de Ghibellini in Toscana.

D' Aere scriveremo più distintamente in altro luogo,

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO: AMENTA.

Onfonde qui il Bartoli i Nomi , i quali senza variar terminazione sono indifferenti all' uno , e all' altro genere : come , il Fonte , il Serpe, il Fine, il Carcère , il Folgore, l'Ofte, e c. che diconsi ancora, la Fonte, la Serpe, la Fine, e c. con quei che variando terminagione, varian genere: come Antiporta terminato in A, è Nome femminino : ma dicendosi Antiporto, è Maschite . Cosi Balestra , Balza , Bambagia , Bertuccia ; Botticella, Briciola, Caldaja, Canestra, Carica, Casata, Cestella, Chiostra, Chiusa, Cintola, Colomba, Colombaja, Conquista, Convegua, Fiasca, Froda, Frutta, Gatta, Gocciola, Materassa, Midolla, Nuvola, Ombrella, Orecchia, Pezza, Preghiera, Pinetà, Puzza, Scalogna, Scherma, Scimmia, Scritra . Sempreviva, Sopraferitta, Seggia, Strettoja, Tegola, Vampa, Veltra, e c. son tutti femminili: ma dicendofi come si puo dire Balcitro, Balzo, Bambagio, Conquisto, Scalogno, Strettojo, Veltro, ce, divengon maschili.

Oltre che vi jono ancora de' Nomi Sufantivi ( efsendovene innumerabli Aggettivi ) che senza variar terminazione, poffon'effer femminili, e mafebili, col variar significato: come la Fante, che val Serva: il Fante, che val Servidore, Soldato a piede, Huomo, di vil condizione per lo pin, nome di Carta da givoco: Il Noce, che Gonifica l' Albero; la Noce, il frutto ordinariamente, effendositalora detto anche la Noce, all' Arbore.

Percio dicendosi Esequio per Esequie, Dimoro per Dimora, che dubbio v'è, che variando terminazione, da Femminili divengan maschili : e dicendosi Pianete, Comuna, Motiva, Travaglie, Costuma, Priega, in luogo di Pianeri, Comune, Motivo, Travagli, Costume, Priego; da Maschili divengan Femminili?

Ma per ben valersi di si fatti Nomi, stimiam doversi avvertire piu cose. Primieramente, che non v'è chi presentemente dica Il nostro opinione: ne meno, Il vero origine : e fe alcuni danno ad Origine l' Articolo del maschio, fan male ; ingannati peravventura da chi scrive Dell' Origine , All' Origine, L' Origine; credendo, che Dell', All', L', e. c. siano accorciamenti degli Articoli , Dello , Allo , Lo , non di Della , Alla , La , come sono in vero; perciò in buona Ortografia, a si fatti nomi femminili, ne' quali puo cader dubbio, fe fian mafchili;

dee darsi l' Articolo intero , come Della Origine , Alla

Origine , La Origine . . .

Ésequio, tutioche dica Adrian Politi nel Dirzion, che sia voce Fiorentina, ed Esequio Sanese; nient ed meno io veggo nella Crusca esse notato Esequio, Voce Anteca. E perciò, se sarebbe assettato chi se ne valesse; imiterebbe all'incontro la plebe, chi serivesse Esequia.

Dimoro, eziandio è difufata: tuttoche non s' uvvertifa nel l'ocabolario. Difufata ancora la Santa Ordine, la Pianeta, cioè Stella errante, le Pianete, la Comuna, la Motiva, le Sangui, Le Travaglie, la Co-

stume, e la Priega.

Secondo, che in molti de gli accennati Nomi che terminano in A , ed in O; bisogna stare all'uso de' rinominati e dotti Scrittori; e perciò dir pinttofto Balefira, Balza, Bambagia, Bertuccia, Cintola, Colombaja, Convegna, Gocciola, Materaffa, Nuvola, o Nugola, e Nube, Ombrella, Preghiera, Scalogna, Scherma, Scimmia, Scritta, Sempreviva, Soprafcritta, Vampa; che Balestro, Balzo, Bambagio, e c. Per contrario piu Bricciolo, Caldajo, Cafato, Ceffello, Chiostro, Chiuso, Colombo piu nella Prosa, Frutto , Garro , Midollo , Pezzo, Pineto , Srettojo, Veltro ; che Bricciola , Caldaja , Cafata', e c. E indifferentemente Botticello, e Botticella: Caneftro, e Canestra: Carico, e Carica: Conquisto, e Conquista; Fiafco, e Fiafca, Orecchio: e Orecchia: Puzzo, e Puzza: Tegolo, e Tegola: e Frodo, Froda, e piu volentieri Frode . Seggio poi , e Seggia , non son così in ulo come Sedia, e Seggiola.

Terzo, chevi fon de' Nomi, che finiti in O, ham', un spaificato, sin A un' altro; come Bilogno, che val' Huopo, Necessità; Bilogna, Affare, Faccenda, Negozio. Il che nun arverti il per altro avvedutissimo P.Ro-

gacci

gacci nel n. 116. mettendo Bisogno, e Bisogna in lifta, con Orecchio, ed Orechia, Coltume, e Costuma, e c. Cost Pero, Melo, Corbezzolo, Sorbo, Giuggiolo, Nespolo, Castagno, Gelso, Moro, Arancio, Mandorlo, Noccivolo, Cotogno, Albercocco, Pesco, Prugno, Prugnolo, Sufino , e.c. vaglion gli Alberi , le Piante: Pera, Mela, Corbezzola, Sorba, Ciriegia, Agriotta , Azzarvola , e c. le Frutta di tali Piante . F in cio è regola, che i Frutti ( al contrario de' Latini ) banno il genere femminile; le Piante de' frutti, il mafchile : tranne il Fico, il Limone, il Cedro, che, o fian Piante, o Frutti, diconsi col genere del maschio . E se bene il Crescenzi diste, Le Mandorle, le Melagrane, e altre pianto: e'l Boccaccio: La frigida Noce; non è impertanto, che secondo la regola non debba dirfi , parlandosi di Piante, Il Mandorlo, il Melagrano, il Noce. Bara inoltre val Feretro; Baro, Furbo, Zingano, Barattiere. Bilancia, Ordigno da pesare : Bilancio Libretto di conti . Cannella quella che mettefi, alla botte , o fpezie d' Aromo; Cannello, Vn pezzo di canna. Capocchia, l' estremità d' un bastone ; Capocchio Melenjo , Balordo . Carrella, Poca carta scritta; Carrello, Quel che si manida per la disfida . Catasta , Massa per lo piu di legne ; Catafto, Gravezza che s' impone a misura de' beni. Cesta, Sporta : Celto , Cespuglio d' erba piuttosto , che Pianta di frutice , come vuol la Crufca : di che vedi i Deputati nella Nov.7. della 4. G. Fica , Parte vergognofa della Donna , e Vn segno che si fa altrui per dispregio: Fico , Albore , e Frutto noti . Galcotta Picciola Galea ; Galcotto , Vogadore , Condennato in galea : Gamba, Parte d' animale , Gambo , Stelo d' erba : Grida , Bando; Grido, Strido: Lustra, Tana; Lustro Splendore . Tempo di cinqu' anni : Spiga , del grano ; Spigo , Erba odorofa : Spina , Stecco acuto ; Spino , Pianta fpinofa :ec.

Quarto, che alcuni Nomi diconsi dal vulgo, e taler da qualche Scrittor rinominato , in un genere , quando fon d'un' altro : come Cimice , Pulce , Lepre , Fronte , che diconsi col genere del maschio, quando son Femminili . Così dicesi ancor da alcuno , I Rini , Parte dell' animale: dovendosi dir Le Reni : Per l' opposito si suol dire La Sinodo, la Genesi, La Eclissi; ove s' ha a dire; 11 Sinodo , il Genesi , Lo Eclissi . Ve ne son poi altri , che quantunque ne' Tefti fi truovin qualche volta d'un genere ; debbonsi nondimeno usare come truovansi per lo piu : come Il comune, per la Comunità, il Pubblico, e non la Comune : i Confini ; non le Confinî ; e per l'oppofito , la Trave , la Serpe , piu che'l Trave , il Scrpe.

Intorno alle lettere dell' Abblet, v'è una gran disputa, se s' abbia a dare ad esse il genere del maschio, o del. la femmina . La maggior parte vuol che sia in nostro arbitrio : poiche dicendosi per esemplo, il C , si sottintende, il Carattere del C: e col dirfi la C, s' intende la Lettera C. Ma'l Salviati con molte ragioni , vuol che le Mute s' abbiano a profferir come mafchi , eccetto la Z , che tien la terminazion femminile : le Semivocali come femmine : e delle vocali , l' A , e la E , come femmine ; l' I , l' O, el.V, come maschi, Di che diffusamente ne gli ac-

cennati nostri Libri.

### La per Ella,

CLXVIII. 77 'è paese in Italia dove nel comun ragionare, La, corre per altrettanto, che Ella: La mi diffe: Se La mi chiamerà, e fimili. Hor questo La per Ella, non è veramente da usare, ma ne anche da condannare, fenza comprendervi ( poiche d'altri non mi risovyiene ) Matteo Villani , il quale , affai delle volte l'adoperò , come ufato ctiandio.

dio nel buon secolo l. 1, cap. 92., Adoperarono per loro virtà, che combatendo, la terra si vincesse, chegli intendeva di volere, che la battassi d'ogni patte vi si dese, se daspra, e forte; si che La si vincesse. E lib. 7. c. 59.
Mandò tutta l'altra cavalleria; e s'anti a piè a Cesena, per assediare la Donna, e sua gente nella mirata, e nella rocca, simanzi che La potesse inverea liro socorjo. E l. 10. c. 57. Tanto grano, biada, elio, carne, andavano di continuo a Bologna, che La seu reggea, e mansena. E lib. 4. c. 18. Nen volle nesire la sena Bianea, e prenche Lavono si partisse, la sece mettere in Briccia suo forte castello, ere. Nei quali testi, e d'avversire, che La, sempre vien dietro a voce terminata in E, ch'e la vocale, che manca a La, per sarlene Elia, e pronuntiando le de l'ervire.

Ho allegato queflo folo Scrittore, e non prina di Ini il Bocacci, per non havere a contendere fopra l' effere, o no foorrettione de copiatori quel che fi legge N.93.Se Lu ti piace, la fina vita) e Nov.94. Quelle gra-

tie gli rende , the La pote , Oca

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

L Pergamini nel Memor, alla voce, Il, disse, La, c Le in significato d'ella, & elle, ma di rado, e perció parcamente, e non da usarle a piena bocca, comestanno alcuni Moderni. E poi agrecò raolti esemp li del Bocc, del Passava, di Giov, e di Matt. Villani. Il Sakutati nel to. 2, de gli Avvertima alla pag. 772, dopo aver portati se i luoghi del solo Decamerone del 1733, dove, si legge La per Ella quattro volte, e due Le per Ella, de quali non osservomenti Birtosi che uno ssersife, E da sapere, che quella copia sampre, o è sola a leggere in quella guita, o seco ha tolo il 27, e un breve, e proprio errore di quel tetto, come anche di quel tetto.

bro d' Annotazioni, e discorsi, che sopra esso poscia si pubblicò: o diffalta di stampa; o familiar vezzo di chi lo stele, che se ne fosse cagione. Come che sia, La per Ella, ne Le per Elle, che cotanto oggi lo sti-Ie riempiono de' Segretari, ne nel vecchio fecolo, ne nel novello, non fu mai ricevuto da alcun lodato Scrittore: e quel folo luogo che ne recammo avantinel precedente volume, fu, come quivi fi puo vedere, per esemplo prodotto de' trascorsi della favella. Quindi la Crusca, e credo lo stesso Cavalier Salviati, che gran parte ebbe in quella , registrò ; Nel caso retto La per Ella, come Le per Elle, non pare affolutamente da usarsi : benchè, o per iscorezion di testi, o per fretta di dettare, se ne leggano forse alcuni pochi esempli di Scrittori autorevoli . E poco prima il Muzio nelle Battaglie, al C. 9. censurò Pierpaolo Verziero per avere usato La per Ella . Molti anni dopoi Giovambatista Strozzi, nelle Offervaz, intorno al parlare, e scriver Toscano, alla pag. 45. notò, Non si dica mai La mi diffe, Lamifece, in vece d' Ella mi fece, Ella mi diffe; che La in vece di Ella nel Nominativo, e Lui in vece di Egli, è licenza, o fretta fegretariesca . Ed avendo detto il Bembo con gli altri Gramatici antichi , e dicendo i Moderni , che La , Le, fan Pronomi del quarto Cafo ; par che tutti s' accordino a censurar chi gli usa nel primo , cioè per Ella , Elle.

Il Bartoli timorofo peravventura di tante autorità , fa vista quì di voler restringersi ad usar La per Ella ( co-me la vide usata ) appresso a Voce che sinisce in E: quase quella E, supplisca al mancamento della sillaba, El, che viene a togliersi ad Ella, in dicendosi La. Il Cinonio nondimeno, fenza nominare il Salviati, mostra non far gran conto delle di lui parole a questo proposito: giacche liberamente scrive nel n. 3. del C. 147. delle Particel. , Nel

Decameron del fettantatre è famigliare l'uso di, La, per Ella, caso retto: G. 3. N. 3. Esta non tacerà piu, conceduta l'ho la licenza, che se tu piu in cosa alcuna le spiaci, che La faccia il paper suo. E molti di questa fatta in quel fedelissi no testo si leggono. E pure contrutto questo v'ha chi contenda esser proprio error di quel libro, o famigliare vezzo di chi l'impreste; e che, ne La per Ella, ne Le per Elle, fosse mai ricevuto da lodato Serittore. La verità è, che se ne leggono de simili in correttissimi testi de nostri Serittori, ma da non imitarsi, se non di rado. E porta poi gli esempli de Villani, del Passavo di Fazio de gli l'berti.

Or se dopo huomini di tal fatta posso ancor' io dire il mio parere, confesso averdetto piu volte, ma nelle Commedie, La per Ella: e non solamente sto per dirlo mill' altre, fe piu ne ferivelli ; ma sfuggirei di dir Ella, ove comodamente, e con grazia si potesse: come appunto ho fatto nell' altre, e spezialmente nelle cinque pubblicate finora colle stampe . A me è paruto , e par tuttavia un. parlar troppo studiato, artificiale, scolpito, e di chi scrive, il dire, Che che ella fi dica, Acciocche Ella non penfi, Che ella faccia il parer fuo, Se ella ti piace, Ella mi fa morire, Ella così vuole, Elle ti piacciono, Elle non vogliono, e c. E per l'opposito par piu naturale, spedito, e forse piu leggiadro, e di chi parla, il dire, Che che la si dica, Accioche la non pensi, Che la faccia il parer suo, Se la ti piace, La mi fa morire, La così vuole, Le ti piacciono, Le non vogliono. El parlar facile, e naturale deesi porre in bocca di que' vili perso. naggi, o di poco riguardo, che s' introducono nelle Commedie; non l'artificiale, e'l pensato. Come appunto si vede aver fatto nelle Commedie , l' Ariofto , il Firenzuola , il Cecchi , il Lasca , L' Ambra , e i que trifti per altro . Macchiavelli , ed Aretino.

#### 454 IL TORTO E'L DIRITTO

Se poi (dich io) truovassi piu voste La per Ella nel Bocc. en egli altri Testi; perche s' ha a dire, ch' è stato per errore di chi ha voluto dettare, o piuttosso sirvere instretta; enon per vezzo della Lingua, che sa correr tante voste per Dialetti de Toscani, eziandio le sconcordanze è E se in que testi medessia legivissi mille voste piu Ella, ed Elle nel primo caso; la fretta aurebbe satto lasciar piu La, e Le, per Ella, ed Elle, ed Ello nel primo caso; come ordinariamente si vode in tunt' altre abbreviature, o sia ne manosevitti, o ne libri stampati di cavattere antico. Adunque leggendosi, e nel Decamerone avuto per sedelissimo, e en tanti altri Testi, di quando in quando La, e Le, per Ella, ed Elle; è segno che talora piu grazitate sosse caso en sa fatti a me pa-jono, che Ella, ed Elle.

Inoltre Ella, ed Elle non bannel quarto caso, nel numero del meno, e del pin, La, e Le, ma Lei, e Lorocome si puo veder nel Buommattei al cap. 16. del Pronome: c'n tutt' altri Gramatici: onde potesse dispino, e offendo del quarto caso, non posson' esser del primo, come son' Ella, ed Elle. E sesson son posson e vicepronomi; cio in luogo di Lei, e Loro introdotte nel quarto caso; perche non si puo dime, esser si si introdotte talor per vezzo anche non si puo dine, esser si si introdotte talor per vezzo anche non si puo dine, esser si introdotte talor per vezzo anche non si puo dine, esser si si introdotte talor per vezzo anche non si puo dine, esser si si puo di lei si si puo dine si si puo di la contra di la con

che nel primo ?

Ci fi puo opporre (ed è ben notarlo per coloro che, voglien valerjene in qualunque, componimento: non essendo stato sper quel che abbiam veduto, sinora avvertito da aleuno) che siccome non puo dissi il tidice, o Lo ti dice, sil ti parlano; per Egli ti dice, Eglino ti parlano; così non ben si puo dire i a ti dice, Le ti parlano. Ch' è quanto a dire, che conforme II, Lo, Gli, I, ove son Pronomi, o Ficepronomi, son del quarto caso, così La, e Le. Maio risponderei, che'n certi parlari di Commedie, ai Capitali, ai Novelle, o d'altri bassi componiment

nimenti, s' è già introdotto per vezzo della Lingua d'e La, e Le per Ella, ed Elle, e non ancor di dire II, Lo, Gli , I , per Egli , Eglino . Così come dicesi per vezzo in si fatte Profe , e Poefie , Vello Vello , Fostu , Fratelmo , Moglieta , e c. per Vedilo Vedilo , Fossi tu, Fratel mio, Tua moglie : e non già così in compofizioni d' altra forte : ne pertanto in quegli fteffi componimenti si puo prender regola , e dir Crelo, Olo, per Credilo , Odilo : Fastu per Facessi tu , L'uccelmo per L' uccel mio, Nonnoto, per Tuo Nonno, co: usandosi perciò La , e Le per Ella , Elle , nelle Commedie , e in composizioni di stil' umile, vengono ad usarsi in tal maniera di rado: come tanti Scrittori han voluto. Ed avendo presentemente in mano il dottissimo libro della Tragedia del nostro addottrinato Vincenzo Gravina , bo veduto, che sia dello stesso parere: poiche parlando neln. 25. contra la moderna Locuzione, dopo aver censurati quei che'n qualunque Profa, o Poesia dicono Gnaffe, Alle guaenele, Non monta covelle, forgiugne, Ne fi avveggono, che i medesimi latini, li quali concedevano, ed applaudivano a Plauto gl'idiotifmi nelle Commedie, li fuggivano nelle Istorie, e nelle Orazioni, anzi anche nelle lettere familiari . Onde , non folo dall' Epico, e dal Lirico, ma dal Tragico ancora schivar si debbono, perchè, benche familiar favella introduca; è però favella nobile: che dee accoppiare la chiarezza popolare col carattere fublime.

#### L'Articolo dato a gli Avverbi.

CLXIX. I Ldare l'Articolo à gli Avverbj, ò a'nomi adoperati in fomiglianza d'Avverbj, è una delle licenze, ò proprietà della lingua, ne vi fi de richiedere l'accordarfi in genere, fe quegli fon no-

mi, peroche ivi non istanno in forza di nomi. Eccone alquanti esempi. G. Vill. lib: 12. cap. 95. Trattarono accordo, e triegua dal Re di Francia a quello d'Inchilterra infino alla San Giovanni avenire . M. Vill. L. 8. cap. 36. Fece bandire , &c. una solenne festa di cavalieri della tavola ritonda alla San Giorgio d'Aprile: Bocc. N. 60. Alle montagne de' Bachi pervenni, dove tutte l'açque corrono Alla 'ngiù . G. Vill. L. 5. cap. 118. Dal detto Carlo fu ricevuto alle fonti , & Alla per fine non potendo Carlo, &c. E quivi medefimo. Ruberto riconciliato Alla per fine con la Chiefa. Cres. lib. 10. c. 17. Dall'un canto fia un foffato, e nell'altro alquanto dalla Lungi, lib. o. c.88. Ritorna dentro, e non subito volano Allungi. Dante Infer. 31,Tu trascorri per le tenebre troppo Dalla lun. ei . Gio: Vill. 1. 8. cap. 75. Al di lungi dall'Ofte si mijono in quato, e gli altri ch' erano in quato uscirono Al di dietro fopra i Fiaminghi. G. Vill. lib. 9. c. 45. Lo Imperadore prese configlio la notte di venire Al diritto alla Città di Firenze.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

No è licenza, ma proprietà della Lingua, l'usare a gli Averbi gli Articoli, come fossero Nomi. E non solamente de Nomi aggettivi se ne veggono mille esempli, come Alla grossa, Alla impensata, Alla libera, Alla lunga, Alla diritta, Alla simpensata, Alla direstica, Alla diresta, Alla singuita, a mill'altri; ma exiandio de' Sustantivi, come All'alba, All'aria, Al vento, A lune, Alle coste, All'aria, Al vento, A une, Alle coste, Alla singuita, Alla singuita, a se me, A lunaca, e e. Ma non impertanto useromo, Alla San Giovanni, Alla San Giorgio, e somiglianti. Licenza si mi pare cio che leggesi alla Nov. del Saladino, Par-

Partiffi con grandiffimo animo, fe vita gli duraffe, e c. di fare ancora non Minore a Messer Torello, che egli a lui fatto avelle ; poiche s' ufa Minore,ch' è Nome Addiettivo, per Meno, ch' è Avverbio. Il che è così vero, che se'l testo, che chiamano il Secondo, quel del 73. e quel del Salviati, ban , Non minore a Meffer Torello; il Terzo, quel del 27. e quel del Mannelli , ban, Non Minore onore . E fe'l Salviati dice , che la parola Onore, non era nell' Originale, ma ve l'aggiunfe. Francesco d' Amaretto Mannelli , dicendo nel margine Deficiebat , come nella Tavola delle differenze de' Tefli , posta dietro al Decamerone, che stampò nel 1582. il Salviati; nientedimeno, non oftante ancora cio che fi dice da' Signori Deputati , nelle Annotazioni a quel del 73. a me par sempre pin bello il leggere, secondo il Mannelli : stimando ancora che ne men l' Avverbio Meno ( per contrario ) debba confondersi coll' Addiettivo Minore : onde mi pare ancor licenza l'effersi detto nella Nov. 10. della" 3. Gior. Un di ne domando alcuno . in che maniera, e con Meno impedimento a Dio fi poteste servire : dovendosi regolatamente qui dir Minore, ed ivi Meno: giacehe questa è Avverbio, quella Addiettivo . Ma di si fatte cofe triovansene da per tutto; e fon di quelle minuzie gramaticali, che'l difprezzarle talora ( come dice il Salviati nel lib. 1. alla pag. 27. ) è coftume , e grandez za di tutti gli Scrittori ,

> Terminationi fuor dell'ordinario d'alcuni nomi del numero plurale,

CLXX. I Nomi, che chiamano Suffentativi, non fo fe per dar loro phi gratia, ò per variare, ò per vezzo, e bizzarria de gli scrittori, ò per che altro si voglia, è stato uso antico di terminarli nel G g 2 plu-

plurale, quali in isdrucciolo, e quali a maniera de' neutri latini. Non tutti indifferentemente, ma certi

privilegiati dall'arbitrio di chi così volle. .

Della prima maniera, fiano, Le Gradora, e Le Palcora, del Novelliere Anrico, e le Luogora, le Borgora, le Corpora, le Seftora, l'Arcora, e l'Ortora, di Gio: Villani. Le Fuocora, le Latora, le Granora di Mat. Vill. Le Ramora di Dante nel Purg. E per comprendervi alcun debuoni moderni, le Donora, le Campora, le Mandola del Davanzati nel Tacito, oltre a più altre delle fopradette voci, che ivi fi leggono.

Della feconda, Le Pugna, e le Coltella del Boce, nel Novelliere. Le Caffella, e Caffelletta, le Munimenta, e le Cerchia di Gio: Vill. Le Demonia, e le Peccata del Paffav. e di Dante. L'Vfcia, le Cuoja, le Calcagna, anzi ancor Le Mafcella, che pur fon di genere feminile, di Pier Crefcenzi. Le Baleltra di Matteo Villani. Le Letta, e Le Tetta, &c. del Dayanzati.

Hoggidi le profe volentieri se ne astengono, ò fol di cerre poche lor proprie, e usate senziren ossessi di cerce poche lor proprie, e usate senziren ossessi di cerce poche lor proprie, e usate senziren ossessi di camo, le senziren a la Costa le Costa le Costa le Dita, le Ossa le Corna, le Cervella, le Braccia, le Dita, le Anella, le Interiora, le Ginocchia, le Calcagna, le Grida, le Lenzuola, le Fila, le Vova, le Mura, e che so è Ma chi ò per pazzia, ò per arte, vuole assessa a le concentrate de la situación de la proprie de la visate di Cola di Rienzo, e se sapora la l'autore della vita di Cola di Rienzo, e spaccilo per iscrittore del buon secolo : e in quanto à ciò dirà vero, peroche su contemporanco del Boccacci, del Pasavanti, e de Villa-

Star C

ni : ciò sono, Le Capora, Le Sonnora, cioè i Capi, e i Sogni. Le Mulinora, Le Ventora: anzi ancora Insiemora per Insieme avverbio: e Le Homicidia, Le Adulteria, Le Beneficia, Le Steccara, Le Tavolata, Le Olivera, Le Palazza; meglio è spacciarsi, e dire Ogni cosa.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

C I fu parecchi anni sono , un' huom fra noi , di gran-de autorità ne' Tribunali , che volle introdurre a dir , le Pratora , le Boscora , ec. ma non fu imitate da alcuno, eragionevolmente, per mio avviso: poiche gli Antichi terminaron sì fatti Nomi , e molti altri , nel numero del piu, a somiglianza de' Neutri de' Latini, per un cotal vezzo, e talora fuor di regola; ma quafi fempre differo regolatamente, i Prati, i Boschi, i Peccati, i Demoni, gli Archi, e c. come avverti il Salviati nel to. 2. al C. 18. de' Nomi eterocliti . Però chi volesse. imitar gli Antichi in quelle poche volte che differo Pratora , Peccata , Arcora ; parrebbe fenza dubbio affettato: e peravventura chi'l facesse, potrebbe incorrere in un' altro errore piu grave, nel quale incorfe ancora un grand' huomo, il qual non considerando, che sì fatti Nomi nel plurale mutan genere, e da maschili fansi femminili , diffe piu volte dal pergamo, i Peccata , ne' Peccata, de' Peccata, e c.

Or così fatti Nomi, detti ( come s' è accennato ) eterocliti , son di due sorti : alcuni Femminili nel numero del meno, e del piu, i quali non ricevono altra murazione in quel del piu, se non che essendo regolatamente della seconda declinazione, fansi della terza, come, La Vena, Le Veni: la Porta, le Porti: La Spina, Le Spini : La Lancia , Le Lanci, ed altri . E questi se ter-Gg 2

mine-

#### 460 IL TORTO E'L DIRITTO

minarousi in I, per arbitrio de' Prosatori, o per licenza de' Peeti; oggi i Prosatori dicon come dicevano aucor per so piu regolatamente gli Antichi, Le Vene, Le Potte, Le Spine, Le Lance: edi Poeti, se non se per necessità di rima terminerangli in I.

Altri (come s' è accennato ) da Maschili d'vengon : Femminili: e questi son di tre maniere, cioè, di quei che fervan nel plurale lo steffo numero delle Sillabe , che han nel singolare: come le Peccata, le Membra, le Mura, le Mantella, l'Uscia, le Comandamenta, le Demonia, le Vestimenta, le Fora, le Castella, le Muniftera, e c. de' quali sono in uso gli accennati dal Bartoli: anzi piu volentieri terminansi come i Neutri latini in A, che in I, cioè i Membri , gli Offi , i Corni , e c. effendo questa terminazione quasi disujata . Di quei che s' accrescon d' una sillaba nel plurale, come Pratora, Ramora, Boscora, Corpora, Tempora, e c. E di quefii presentemente non dicesi , che Le quattro Tempora , in luogo de', Quattro Tempi . E di quei che terminando in A, talor s' accrescono, e talor non s' accrescono d' una fillaba, come le Tettora, e le Tetta: le Tinora, e le Tina. E di questi non è in uso ne pur' uno.

# Dove fia necessario usare il Relativo, e non il Possessivo.

CLXXI. A Leta miglior regola io non truovo fopra l'ulo del Poffettivo Suo, e del Relativo Lui, Lei, Loro, che il debito di fuggire l'equivocatione: ove questa non fia, ne la ragion costringe, ne l'esempio de gli Serittori insegna, che si debba adoperar questo per quello, molto meno empir le feritture come hoggiti san molti, di tanti La di lei, La di lui (e quel en'e peggio, antiposto, non soggiunto alla

to alla cofa attribuita: del che non m'è ancora avvenuto di trovare esempio appresso niun buono Scrittore) che il Suo, e la Sua pare appresso loro voce scommunicata notoria, da non ammettersi a ragionamento. Ecco esempi, ne'quali si vede necessario il relativo. Bocc. N. 41. Mai da se partir non pote in fino a tanto. ch'egli ( cioè Cimone ) non l'hebbe infino alla casa di Lei accompagnata. Chiaro è, che dicendosi Alla Casa Sua, si sarebbe potuto intendere quella di Cimone, il che non era . E Nov. 38. Et appresso co' tutori di Lui, non potendosene Girolamo rimanere se ne dolse. Ancor qui adoperando il Suoi, farebbe flato equivoco, se intendeva de'tutori di Girolamo, ò di chi se ne dolse. E Nov. 31. Da lei partitosi, e da sè rimosso di volere in alcuna cosa nella persona di Lei incrudelire, &c. Dicendofi Sua, sarebbe paruto, che volesse incrudelire contra sè medefimo. E fimilmente in quest'altro, per la ttef fa cagione era necessario il relativo. Nov. 36. Levatasi con la fante insieme, presero il drappo, sopra il quale il corpo giaceva, con quello del giardino uscirono, e verso la casa di Lui si dirizzaro.

Ove perplessità, ed equivocatione non ne provenga, e libero, l'usar l'uno, ò l'altro, tanto sol che la scrittura per affettatione non ricca spiacevole: e tal riuscirebbe, col troppo spessio di Lui, e di Lei, che s'adopera straordinario per bisogno, non col Sio, e Sua, che sono il naturale, e l'usato. Piacemi nondineno, per ripararti da chi riprendesse l'adoperare tal volta il Relativo, etiandio dove il Possessio sarrebbe paruto più chiaro, ò almeno non necessario, reacre qui alquanti elempi: Gio: Vill. lib. 6. c. 71. E nota, che al tempo del detto popolo, &c. i Cittadini di Firenze, &c. di grossi d'appi vestivano toro (cioè Se, che loro non è primo caso) e Loro donne. E lib. 10. Gg 4. cap.

- Conel

cap. T. E lo Re tenendo M. Vgo accostato a Lui (cioè al medesimo Re, e per ciò a Se) e 'l braccio in collo per guarentirlo, Gr. Creic. lib. 9. cap. 78. I cani vecchi non disendon le pecore, ne eziandio Loro medesimi. Bocc. n. 38. Itutori del fanciullo insseme con la madre di Lui bene, e lealmente le sue cose guidarono. Nov. 47. In Ravenna, Gr. Fu un giovane chiamato Nassagio de gli Honesti, per la morte del padre di Lui, e d'un suo zio senza stima rimaso ricchisso. E così altri in gran numero.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

N On υ' ha dubbio , che per toglier gli equivoci ne' parlari, debbonfi necesfariamente usar talora i Posjeffivi, Se, Suo , Suoi , e ta ora i Relativi , Egli , Lui, in parlondosi d' Huomo, Ella, Lei , ragionandosi di Donna ( e non dir , Lei ad Huomo , come fanno i Romaneschi, e alcuni Nobili, che temendo di perder la nobiltà, dicon Lei ad Huomo , per non dirgli Vostra Signoria , che pur potrebbero dir Voi ) Loro , o che si parli d' Huomini , o di Donne . In fatti , dicendosi , Pietro parlò a Francesco in sua casa, non si sa ( ove s' ignora la regola ) je s' intende della cafa di Pietro , o di quella di Francefco . Ed intendendost della casa di Pietro , non ben si direbbe, Pietro parlò a Francesco nella di lui casa . Oltre che , a chi ne mene usa in cio regola , resterebbe ancora il dubbio, se Pietro avesse parlato nella propria casa a Francesco, o in quella di Francesco. La regola che. accenna il Mambelli nelle Partic, al n. 10. del C. 235. e questa; Che se piu d' una terza persona vi sia, alla. quale si posta riferire la possessione, e voglia riferirsi a quella, che e posta nel primo luogo, per toglier l' ambiguità, fi debba ufare il Possesivo, come, Dio salva i' Huomo per sua bonta. Ma se la possettione si vorra

vorrà riferire alla Persona che è nel secondo luogo, vogliono che piu tosto si parli per il secondo caso d' alcun Pronome Relativo, e fi dica; l' Huomo ama Dio per la bontà di lui . Altri voglion che l Poffessivo si riferifea alla prima terz : Persona, dopo la quale s'è posto:e mettendosi dopo l' altra terza Persona , si riferisca a. quell' altra . Ma s' aurebbe a stare attentissimo ( dich' io) a metter nel parlare , o prima il Poffeffivo , e poi la terza Persona posta nel primo luogo, alla quale si vuol riferir la possessione ; o non nominar l'altra terza Persona posta nel secondo luogo, se non si sarà accennato il Possessivo. Coll' esemplo già posto renderem la cosa piu chiara; volendosi intender che si parla della casa di Pietro, s' aurebbe a dire, Pietro in sua casa, o nella sua casa, parlò a Francesco: e intendendosi la casa di Francesco, devrebbesi dire, Pietro parlò a Francesco in sua casa . Ed in cio non s' accordan le migliaja d' ejempli in contrario: e troppo fi legherebbe chi parla , e chi fertve . Perciò , attaccandone in sustanza alla regola del Cinonio, ma da. lui non molto bene spiegata, diam per regola; che parlandost di cosa di quella persona che regge il Verbo, o i Verbi, s' abbia'ad usare il Possessivo; e'l Relativo, ove fi parli dell' altra periona, che non regge il Verbo, o i Verbi. Così, o che si dica, Pietro parlo nella sua casa a Francesco; o Pietro parlò a Francesco in sua cafa; sempre s' intende della cafa di Pietro, posto che Pietro regge gl Verbo Parlo . Ma volendosi intender della casa di Francesco, dirassi; Pietro parlo a Francesco nella di lui cafa. In oltre, col dirfi, La Donna veduta la Comare, le cominciò a parlare della sua Pante, de' suoi Figlivoli, ed' ogni fua mafferizia; s'intende, della. Fante, de' Figlivoli, e della mafferizia della Donna: giaeche la Donna regge il Verbo Veduta, e gli altri : ma fe vorraffi intender di cofe della Comarc, dirafi, La Dons

#### 464 IL TORTO E'L DIRITTO

na, veduta la Comare, le cominció a parlare della di-lei Fante, de' di lei Figliuoli, e d' ogni mafferizia : per non dir tante volte di lei , dicendo , E d' ogni di lei mafferizia. Qual regola per trascurarfi da qualunque accorto, ed insegnato Segretario, fa che tutte le lettere', eziandio d' huomini addottrinati, sian piene d' equivoci : per non sapersi soventemente, se si parla di cose di colui a chi si scrive , o d' altra persona che si nomina nelle lettere. Come, per ejemplo, Venne qui il raccomandato, e la sua virtu, o il suo merito mel rende caro; se siparla della virtù, del merito di colui, al qual si serive ; sta ben detto, come persona ch' è la prima considerata, alla qual si parla, e che suol reggere i Verbi ; ma parlandosi della virtà , del merito del Raccomandato, doveva dirfi, E la dilui virtu, il di lui merito. Ed in cio ( come ho detto ) erran quasi tutti : dovendo avvertire, che tutti i Poffeffivi, Se, Suo, Suoi, Sua, ec. s' abbiano a riferire alla persona, alla qual si scrive: ci Relativi alla persona , della qual si parla nella lettera.

 vi à l'una, e all'altra persona: come ordinariamente sa presso che ognuno: dicendo, Niccolò Afienta riverisce is suo Signore Signor Gioseppe Lucina, e mandando alla sua correzzione la dui nuova Commedia, priega la sua bonrà, e e. o pure, Niccolò Amenta riverisce is suo signore Signor Gioseppe Lucina, e mandando alla sua correzzione la sua nuova Commedia, priega la sua bontà, e e. Masse, come ho desto sè ben dissibile a praticarsi la regola in pissolette, che per so piu servivonsi in fretta; è dissicissima, ove in si fatte letterette, si nomina altra persona di quella alla qualsi servivo. Perciò io che sono mi suporante, di redo, voe il biglietto passa re righe, uso tal modo di servivore i tanto piu che spesso di servivore i tanto piu che spesso di servivore di si si in terza persona, dirato lo, Hostato, seco i e e co he sono della prima:

So poi, che vi fon de' cass (oltre alle accennate letternzze) ne quali, o la regola rende il pirlare soprerchiamente puntato, o si rende eziandio dissicile a praticarsi. Ma a chi ha giudizio non mancan modi da poter comodamente, e con grazia valersi della regolas ed ove gli è malagevole usarla, ben potrà mutare modi di dire, co' quali ssuogirà qualunque equivoco, non the ogni consusione.

Il Bartoli vnol quì, che sia un grandissmo errore, senza esempio di Testo, d'autiporre il Relativo alla costa attribuita: Come dir, La di lui casa, La di lei grazia, La di lor sorza, e a in vece di, La casa di lui, La grazia di lei, La sorza di loro: Ed io voglio credergli, che non ve ne sia esempio ne gli Antichi: perche non ho tempo per ora da squadernargli: ma pur con somma leggiadria leggo nel Petrarea.

Per questa di bei colli ombrosa chiostra. Tal d'armati sospir conduce stuolo.

Han fatto un dolce di morir desio: e c.

Bin questa guisa i Moderni del decimosesto secolo, miglio-

rando in cio il modo del dire, differo ( e fra tanti quel tanto graziato, quanto maledico, ed irreligiofo Pietro Arctino) La di lei figlia, La di lui mogliera, Alla di voi genitrice, La di lui misericordia, e simiglianti, come si puo veder ne gli esempli che ne porta il Montemerli nella pag. 804. al c.12. Ma non direi già come'l medesimo Aretino, Della di Cristo legge santa, Dell'orribil di Cristo passione . In modo che , je 'l Bocc ne gii esempli arrecati dal Bart. nelle Nov. 38. e 48. diffe, Con la madre di lui , Per la morte del padre di lui; oggi con maggior vaghezza ( così piacendo all'ufo fignor del tutto ) dicefi, Con la di lui Madre, Per la morte del di lui Padre. E su questi esempli stimo ancor d'avvertire, che'l Bocc. intanto non diffe, I tutori del fanciullo infieme con la fua madre, bene e lealmente le fue cose guidarono; per non dir Sua, e poi replicar Suc; e perche in tal luogo, così l'uno come l'altro poteva dirfi , fenza equivoco alcuno . Così per non dir due volte Suo nell'altro esemplo, non diffe . Per la morte del fuo Padre . e del fuo Zio. E . nondimen vero, the nella Nov. 3. della 3. Gior. diffe ; Ed effendofi accorta, che coffui ufava molto con un Peda-2020; estimò costui dovere essere ottimo mezzano tra Lei, e il suo amante, E nella 6. della G. 7. Ed effendofene la donna andata a stare ad una sua bellissima possessione in contado, avvenne, che ella mandò per Lionetto, che si venisse a star con Lei . E doveva dirfi , Tra fe ; e'l suo amante: Che si venisse a star con seco . Ma questi gran maestri del dire ( come spesse volte accenna il Salviati ) ebbero per vaghezza l'uscir talor dalle regole ..

Amaro , Víciro , &c. ben terminati nelle profe.

CLXXII. L 'Accorciare le rerze persone nel numero del più, de'secondi Preteriti di qualunque sia delle tre maniere de Verbi, è si certo non essere Privilegio conceduto solamente al verso, ma usatissimo nelle prose, che sarebbe vergogna il provarlo, se altri l'havesse havura di negarlo: Innumerabili esempi se ne possono addurre. Nella sola Nov. 61. del Nov. Ant. v'ha tutti questi Risutaro, Consentiro, Smarriro, Capitaro, Abbattero. Ne'primi sedici capi della Storia di G. Vill. questi altri, Amaro, Arrivaro, Partiro, Scamparo, Viciro, Popolaro, Aiutaro, Risilutaro: e quel Furo, che rante votte si tronca, dicendosi sempre bene, Furono, Furon, Furon, Furo, e Fur: e così de gli altri in abbondanza.

#### . CSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

D Icerco il Bartoli gli esempli d'Amaro, Abbattero, Víciro, e c. nel Novelliero antico, e nella Storia di Giov. Villani , quando non gliene mancavan nel Decamerone . Anzi nel Numero antecedente, avendo per altro fine portato l'esemplo della Nov. 36. non ricordoffi, che'n quello era , E verso la casa di lui fi dirizzaro , Ma forse anche'l Bembo così credette, di non leggerfi nel Decamerone, se diffe nella pag. 194. Alle volte ancora si gitta tutta intera l'ultima fillaba , Andgro , Paffare , Accordaro, e Partiro , e Sentiro , e Affaliro, e delle altre che Giovan Villani diffe., Che'l faccian comunemente i Poeti, non v'è dubbio, seguitando il Petrarca, che nel solo secondo Sonetto diffe , Scoloraro , Legaro , Incominciaro . In Profa nondimeno nol farei che molto di rado: e facendolo, anzi direi, Rubar, Mandar, Dier, Andar, come diffe il Bocc. nella Nov. 18. e nella 33. in vece di Rubarono, Mandarono, Dierono, Andarono; che Rubaro, Mandaro . Diero, Andaro, e c. Di che vedi il Cinenio nel tratt. de' Verbi, alla pag. 218. e 210.

Duc

#### Due offervationi non necessarie a offervarsi,

CLXXIII. E due seguenti osservationi, sian solo per ridersi di chi che le havesse per cose da osservatsi. L'una si è : che il Tronçar la testa, si sia espressi con un parlar tronco, quali sono i seguenti di G. Villani, ne quali manca un Gli, con che riuscirebbono intere, l. 9. c. 346. Tit. Come M. Piero di Narsi Capitano de' Fiorentini di guerra, sù si constitu dalla gente di Castruccio, e poi Mozzo il capo. 1. 10. c. 7. M. Ygo con l'amni sue a ritros si stranato, e poi impiccato, e poi Tagliata la testa, e squariato. 1.11. c. 69. Il quale trattato scoperto, alcuno ne su preso, e tagliato il capo.

L'altra è, che certe attioni si esprimano al contrario di quel che sono; come quel di Matt. Vill. lib, 7. cap. 48. In quella percossa, il sodero della spada assidi del ferro. Dovendo dire, a dir vero, il serro, gli usidi del sodero. Così anche in loro estere i seguenti. M'Vill. lib. 9. c. 97. Feciono sere una stanga di serro, a bove, le quali pesanti fuori d'ordine gli mismo si gamba. E lib. 1, c. 89. E vedendosi il Conte senza speranza di soccosso, e disperato di salute col capestro sin collo, ce, se superiore di parrebbe il capestro baver nella gola. Nov. 36. Accioche da me uon si partisse, le mi pareva Nella gola baver messo utolle d'oro.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

V Eramente disse qui bene il Bartoli, che le due cose osserndo a sinire il periodo, senza grazia veruna si direbbe, su

Fu sconsitto, e mozzogli il capo: Fu preso, e tagliatogli la testa. O aurebbe a dirsi, fu sconsitto, e gli su mozzo il capo; fu preso, e gli su tagliata la testaro pur non s' avendo a terminare il periodo, dire, fu sconsitto, e mozzogli il capo, rimase spectacolo al popolo: Fu preso, e tagliatagli latesta, la posero in cima d'un'asta. Peretò il Villani, per non replicare il Verbo fu, e terminando il periodo, vagamente a me par che disse nella maniera che disse.

Nella seconda Offervazione doveva il Bartoli avvertire , quel che diffe il Castelvetro nella Giunta alla pag.75. del to.2. che lu , non fempre significa entramento: e così, dicendosi Messa la corona in capo, Recatosi suo facco in collo, Meffesi le scarpe in piede, Messagli una catena in gola; quell' In, vaglia, Intorno . E lo steffo (dich' io ) che vaglia Nella gola, Nel Collo, Nella gamba, Nel piede ( che che fottilizzi in cio il medefimo Castelvetro ) cioè che vaglian ne gli accennati esempli del Bartoli, Intorno alla gola, Intorno al Collo, e c. non effendo sempre vera, che l' Articolo accenni entramento, e che dicendosi, Col capestro in gola, significhi Intorno alla gola, e Col capeftro nella gola, vaglia Dentro la gola, come volle il Castelvetro; trovandost infiniti esempli, ne' quali ( come s' è detto ) tanto vale In , quanto , Nel : e vicendevolmente tanto Nel , quanto In : e così tanto A , quanto Alla : Come . Colle mani alla cintola; e Colle mani a cintola.



# GIUNTA

AL TORTO, E AL DIRITTO

D .E L

NON SI PUO',

Dato in giudizio sopra molte regole
Della Lingua Italiana:

Esaminato;

## DA FERRANTE LONGOBARDI;

cioè dal P. D. B.

COLLE OSSERFAZIONI

DEL SIG. NICCOLO' AMENTA

Avvocato Napoletano,



al Maria April 1991 in the second

4

#### La particella Però , adoperata per Nondimeno.

CLXXIV



A particella, Però, è una delle più travagliate dal Non fi può, che habbia la nostra lingua: ed io mi sono avvenuto in parecchi ammuto-

liti al bisogno di dar ragione di lei, e di sè, accusati d'averla usara a dir quello ch' ella non può, ne inspiritudi natura, e d'origine, nè per concessione, e privilegio sattole da Scrittori antichi, che mai l'adoperassero in somigliante significato. Peroche (cost appunto dicono) questa particella Però e una cosa medesima con Per ciò: anni una medesima voce, e sol più corpulenta di due lettere l'una, che l'altra. Adunque, come la forza di Per ciò, è didurer, per via di conseguente alcuna cosa da quello che già si è detto espresso, o virtualmente, sarallo altres di Però; il che presupposto, è chiaro il fallo dell' usar Però in significato di Nondimeno, di Ma, di Pure, ò d'altre simili voci rispondenti al Tamen, all' Ideireo, all' Idea de Latini.

Dichiarando, sponendo un Però di questo genere, il primo che ci dà alle mani, e per avventura è del Guarrin, l'escole esferte sì (dicci il suo Alteo) ma però sali. Che se con puro affetto il sor li dona. Anco il Cicl non le siegna. Hor se questo Però vale Per ciò, questo passo di doura sporre in tal modo: Piccole offerte sì, ma per ciò che piccole, tali che anco il ciel non le siegna; la qual chiosa rovina il testo; non esfendo la piccolezza del dono cassone dell'accettarlo ancor il cielo, ma il puro assetto. Riman dunque al Però in questo luogo il valere per Non per tanto:ciò del ha 2.

Piecole offertesi, ma ciò non offante, ò nondimeno ò ma pure, tali che, cc. il quale è un Però fuor della fua natura, e però male ufato, perche mai nonufato da verun buono Scrittore, e folo in bocca al volgo, Cosi fe la divifan que' dotti: i quali mentre, loro merce, non fi dichiarano di volere, ch' ella pur fia così etiandio fe fion foffe, lafeiano a me libertà per difendere tutte infieme le ragioni a questa innocente particella, e'l fuo onore a chi l' hà findimente ufata. Ne vo' che m'increfea il dirne come richiede il me-

rito della causa, alquanto distetamente.

E cominciando da' più moderni Scrittori havuti in pregio di regolati, e colti, eccone in prima il medefimo Guarini nella sua Pastorale . La qual Però mortale (ferita) Veramente non fu . Che se per opra tua, ma Però sempre Salva la fede mia. E benche d' alma bella L' onor sia poco pregio , è Però quello , Che si può dar maggiore A la virtude in terra . Ma ecco l' infelice , Di se Però men infelice affai, Ancor che molto fia,e Però nulla, erc. I quali tutti Però, son tutti Nondimeno, nè potrebbono esfere in niuna guisa Per ciò. Così ancora i seguenti del Tasso nell'Am. Bench' è gran male, è però mal commune . E possibil Però che s' ella udisse . E nella Gerufal. C. 6. ft. 14-Se ben l' ira , e la spada Douresti riferbare a miglior ufo . Che tu shdi Però , fe ciò t' aggrada, c. E del Caro nelle sue lettere fol. 21. Sojpensiome di mani Però, ma non di lingua. fol. 36. Senza pregindicio Però del dovere . fol. 41. Se faro a tempo Però , fol. 97. Se io fard Perd da tanto, f. 88. La venuta vofira a Roma ( se verrete Però ) f. 105. V'aspettiamo pasfato l'inverno Perd . f. 124. Se Poeta Però jon ftato mai, c. Aggiungianne quattro dell' Ariofto, il cui Puriofo, prima di publicarsi, passò con approvatione di buona lingua , C. 8. ft. 41. Che fe ben con effecte io

non peccai. Io dò Però materia, &c. C. 11. R. 1. Quanzunque debi freno a mezzo il corpo Animolo desprier spejfo raccoleg. Raro è Però che di ragione il morpo Libidinosa furia addierro volga. C. 24. R. 2. Farij gli effetti son..., ma la pazzia. E tutt' una Però che lis fa usière. C. 28. R. 97. Tanto Però di bello ancor le avanza, &c.

Hor dove ben non haveffimo altri Autori, che i quattro soprallegati, ogni huomo, a far discretamente, dourebbe rendersi al giudicar di questa particella come effi. Ma io non vo'che il farlo sia un donare per gratia quel ch' è debito per ragione ? per ciò ecco la ragione del ben così ufarla i moderni, l'haverla così usata gli antichi , e quanti ne allegherò tutti faran del buon fecolo. E primieramente Dante Conv. fal. 39. Avvenga che il servo non possa simile beneficio vendere al Signore, quando da lai è beneficato, dee Però rendere quello che miglior può. E inf. 22. Lo caldo febermitor subito fue , Ma Però di levarsi era niente, Si havea invischiate l'ale sue. G. Vill. lib. 5. c. 39. Chi amava la signoria della Chiesa , e chi quella dell' Imperio, ma Però in iftato e bene del Comune tutti erano in concordia . E lib. 9-c.305. Di que' di Caftruccio ne furono morti affai , ma non Perd prefi . E lib. 10. C. 19. Gbibellini d' Italia vi furono ( alla coronatione del Bavero ) ma Però piccola festa v' bebbe . E c. 50. Però con sutto mon. fosse flato moo signore, ne guerriere, &c. si su pure dol-ce signore. Del qual Però insta gli altri, vuole avvertirfi, ch' egli è in capo a periodo,e fenza Ma, ne null'. altro avanti: ciò che niegan trovarsi appresso Scrittore d'autorità . E lib. 12. cap. 17. S' acquetarono , ma Però mal contenti. E cap.20. Combattendo Però francamente il ferraglio , &c. M. Vill, lib. 2. cap. 11. Que-Ao Duca di Durazzonen fi trevò che foffe autore della perte del Duca Andreas , Ma Però com' egli havea , Gc. Hb e E lib.

Bib. 4. cap. 39. Prendendo confidanza di quello, ò da purità di mente, ò da matto configlio, non Però da certo, e chiaro giudicio. Bocc. Vili. c. 1. Ben riteme Però il pensier di pria. Veggalene ancora la Fiam. lib. 1. n. 100. e Lab. n. 150. Alb. G. Tr. 1. c. 20. Rio è da este detto quegli che solumente a sè ben desidera , ma secondo Però la quantità della fede dell'amico, è da amar l'amico. Bc. 29. Maggiorimente è da displare, che da esso es discordare, si Però alcuna ingiuria da non sosseme non fosse mossa, ce e veggansi ancora Passau. fol. 104. Brunet. Teloret. S. Quelli è largo, ce. Petr. Sona 3. &ce.

Ancor Per ciò, ma più di rado, fi è ufato in vece di Nondimeno: e fi aggiunga quest' altro all'esempio, che ne apporta il Vocabolario. Bocc. Nov. 24: Grainasumente (con sua sicenza Percio) alla Moglie dis-

je ogni cofa.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

A me par che la voce Però sia stata così poco usane. A almen da Prostaori, che il P. Marcantonio Mambellistrattando delle Particelle, e annoverandole tutte, registra solamente mel cap. 198. Perciòò dicendo, che sia la medesima con Peròt quasi che questa voce, sia voce actorcia a di Perciò. Augi il Bembo non registra ne men Perciò, ma solamente Perciocche, e Perocche: e questa assegnata de le la Prosta Dondedachio) nato, che nella Crusca sia registraca col solo significato di Congiunzione esprimente cazione; e corrispondente alle Latine ideo, ideixeo, Propetreat esoè, per questo, per tanto; e non col significato d'Attamen, Taman, Nihiloministico e, Nondimeno, Mientedimeno i E perche i segnori Accademia spessimeno, Nientedimeno i E perche i segnori Accademia spessimeno, va con anno con su persona quel significato d'una Voce, che sia per

477

lo più, intralasciando quel che ba di rado, come sovente su queste Offervazioni hò detto , rispondendo al Taffoni; son. perciò degni di scusa, se non differo significar Però eziandio Nondimeno. Su che, e su quanto dice il Bartoli, acciocche non dubiti piu qualche Toscano affettato, e ben doveva il Barcoli offervare , io noto , che i Testi ufaron' anche Percio nel significato di Nondimeno: come da gli esempli,e tutti del Boccaccio, che ne porta il medefimo Mambelli nel cit. cap. 198. al num. 2. Or se Però valesse solamente. Percio, e Percio s'e ancora usata per Nondimeno ; perche anche per Nondimeno non si pote usare Pero! Ma che she sia del passato , è così presentemente in uso Però per Nondimeno , così presso de'Fiorentini , come di tutt' altri Italiani ; che di rado troverassi in altro significato . E questo, così colla Particella negativa Non, cioè, Non però , come avvertì il P. Vincenti alla pag. 491. forse per che piu s'aceosta a Nondimeno, come senza tal negazione.

E da osservarsi eziandio quel che dice il Mambelli in quel luogo, solto peravventura da cio che abbiamo accunato del Bembo; che Perciò nel proprio significato di Perciocche, sia più de Projatori, che de Poeti: e che Però nel medesimo significato i usasse e da Poeti. Ma io vi aggiungo, che Perciò non sia assistivo e da Poeti. Ma io vi aggiungo, che Perciò non sia assistivo e da nassistivo de la viversi de sin sia sia con la contra de sia in suo luogo debba serversi sempre Però, ceme se il ma.

defimo Petrarca.

E quel che notò il Tassoni nelle Annotazioni al Vocabolario, d'esservi ujata, così Perciocche, come berocche
nel significato d'Acciocche. Il che, a paere mio, è da fassi
con guatizio, come se il Bocc. nella Nava 19. dicendo. E
perciocche tu non creda, che noi, che molto largo abbiamo delle nostre mogli parlato, crediamo avere, altra moglie, o altramente tatta, che tu, ma da un natur-

#### IL TORTO E'L DIRITTO

rale avvedimento mossi, così abbiam detto; voglio un poco con teco sopra questa materia ragionare. A nella 27., Ma perciocche voi medefima dicendolo, n' abbiate più rimordimento . Per l'apposito , non mi par graziato il dire; Ma parve opera,e volontà di Dio,che fossimo ammaliatisperocche la nostra Città no fosse al to deferta, turbata,e guafta:come Giov. Vill. nel c:70.del Lib.S.

Ajutare, e Minacciare col terzo cafo.

Intare,e Minacciare fi truovano ctiandio col terzo cafo. Bocc. Lab.n.2 ? 6. Ainterebbe alla Luna.M. Vill. L. 1. c. 56. Aintava l' uno all' altro . Alb. G. tr. I. C. 27. A molti minaccia. chi a uno fa ingiuria.

OSSERVAZIONE DEL SIG.NICCOLO AMENTA.

Pr molti Gramatici ch'io abbia veduti , non ho trovato chi dica, che Ajutare,e Minacciare,non si possano ordinar nel parlare col terzo caso. Anzi nel Memor. del Pergam . leggo che Minacciare , s'accompagna col Secondo,col Terzo, e col Quarto Cafo: e così ne porta gli esempli . E se nella Crusca non lesse il Barteli esempli di sai Verbi, che col Quarto Cafo ; fu perche col Quarto pin [peffo s'accompagnano, che con altri.

Duo, e Duoi effer voci ancor della profa.

TL Vocabolario alla voce Due cesì ne parla, Sempre nella profa fi fcrive Due, e nel verso Duo, d'una sola silaba . Pure i seguenti Duo, e Duoi saran tutti di prosa, e d'antichi.

chi, e di buoni Scrittori. Dante nel Cony fol. 50' ha Duo quattro volte, e folio 31. Duo Cieli . E fol. 18 Duo diversi tempi. Il suo maestro Brunetto nella Rettor. Rettorica s' insegna in Duo modi . E Duo mali . R comprendi Duo tempi. G. Vill. lib. 12. C. 55. Per li detti Duoi fegni.

### OSSERVAZIONE DEL SIG.NICCOLO AMENTA.

Uesta offervazion su fatta da Alessandro Tassoni nelle Annotazioni fu la prima Crufca : anzi v'aggiunse infiniti efempli d'effersi detto Duc , anche nel Verjo : perciò nolla Crusca del 1691. non si legge l' accennata diftinzione fra Due, e Duo . Ed a me pare doversi dire presentemente (se non fosse in Rima)così nel Verso , come nella Profa Due . E così scrivon entel i buoni Poeti. E vogliam credere che i Signori Accademici in quella prima Crusca , si fosser vegolati da quel che dice il Ruscelli nel suo Vocabolario, ciet; Due sempre nelle Profe: Duo(ma folo maschilmente)e Due nel Verso. Dui per gran bisogno di rima: e meglio è farne senza. Doi non mai , senza sicurezza di poca lode : e Duoi non mai, fenza ficurezza di molto biafimo. Ed in ciò mi par che. diffe bene, avendo riguardo al tempo nel quale scriffete che a torte foffe fato ripreso dal Cinonio , nel Cap. 99. delle Particelle, volendo che Duo ben si dica nell'uno,e nell'a altro genere: in che è seguisato dalla Crusca. Im-; perocche, s'ancor'oggi volesse alcuno dir Duo, nel Verso; non ben direbbe Duo Donne, Duo Dame, per qualunque esemplo se ne truovi ne Testi.

Se Di presente vaglia solo per Subito, e non ancora per Al
presente.

Atteo Villani hebbe questa forma di dire continuo alla penna, co per quanto a me ne paja, non mai usata a significare altro che subitamente : nel qual senso la troverete nel primo libro della sua cronaca delle volte almeno cinquanta . Più di rado appresso altri : e vero è, che in tutti adoperata nel medefimo fignificato, giustamente è passato in conditione di regola, il dir Di presente, per dire Al prosente , effer fallo di lingua , ne io sapreicome mi poter difendere Annibal Caro, che nella sua Rettorica fol. 65. diffe Onde è neceffario , che tutte le cofe dilettevoli consistano nel sentir Di presente, ò nel raccordarfi del paffato. E nelle que lettere. fol. 66.0oni dimoftratione che vi faccia, O ogni ficurezza, che v' offerifca , fi deve credere , che fia più tofto per distorvi Di presente dal nuocergli ; che, &c. E fol. 78. E se io ho suleitato bora quefta lite delle primitie , non è ftato , Ge. per far danno a quelli che la possegono Di presente. E fol. 88. La villa di Camerata , non l'affitterebbe , tenendoss Di presente a nome del Cardinale . E nella prima orat. di Gregor. Nazianz. Quando non era ancora il mondo, ne quel bell' ordine, e quella formation, che è Di presente. E nella medefima , Quel che mi occorre Di prefente. cioc Al presente. E il Nardi nel suo volgarizzamento di Livio Dec. 3. lib.t. Rotta quella fede che Di prefente bavean data . E lib. 2. Se ad alcuno Di prefente mancaffero i danari . E'l Guicciardini lib. 1. Iftor. Si proponesse dinanzi a gli occhi non tanto quello che Di prefente fi trattava , quanto quello , &c." E pochi verfi apprello Irritarlo Di presente contra lui, &c. E nel lib. 10.

due volte indubitabili, ed anche altrove. E il Cardin. Pallavic. nella Stor. del Concil. lib. 3. Preso il Nuntio per sua tema principale quel ch' era Di presente più neceffario.

Ma non farà egli che di questo in iscritture antiche fi truovi in lor difesa almeno un pajo d'esempi? Io ne ho parecchi : ma per dir vero, non così certiffimi , che non poffan ricevere tanto acconciamente l' interpretatione di Subito, come d' Al presente : Sal questi due me ne pajono presso a sicuri . Fr. Barberino antico si , che ne fa mentione il Boccacci fol. 176. Ma perch' ora potenza graza ( vuol dir grazia ) intendo, E de' vietudi insegna , Questa parte più degna , A quella Di presente non mi stendo . E G. Villelib. 15. cap. 50. E aspettavasi (il Re. Andreas ) Di presente d'effer coronato del Reame di Cicilia , e di Puglia 2 e ordinato era in Corte per lo Papa un Legato Cardinale, che'l venille a cotonare . E in questo aspettare d' hora, ò d' al presente, fu ucciso .

### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

A Crusea dice , Di presente posto avverbialmente J vale, Immantenente, Incontanente, Prefentementese in quest'ultimo significato ne porta un'e sempio di Giovan Villani affai migliore di quei del Barcoli, che pur poffono interpretarfi valere in ef Di prelente , la voce de' Latini Statino: o almen quella che esprimono i Toscani, in dicendo, Allora allora. Ma (e(dich'io) nel Boceaccio truovali fempre Di prefente, per Subito, come da'tanti efempli che ne porta il Montemerli nella pagi617.nella prima col. e almen molto di rado ne gli altri sefti , a fignificar Presentemente; perche s'ba buom da oftinare in woler dir Di presente, per Presentamente ; quando l'aje da meglio

di cencinquant'anni dice sempre, Al presente, per Orgidi? Presentemente:

Se sia mal detto Dar testimonio, e simili.

CLXXVIII. P Rima di farvi a definire , che senza peccato in Grammatica non fi pud Dar testimonio, Rendere Testimonio, Allegare intestimonio, esimili, non vi gravi di leggere questo pochissimo, che ne soggiugnerò qui appresso. Io ben so, che la ragione del condannare quelle forme, è, perciò che nella stessa maniera, che Ambasciatore, e Ambasciata, sono, quegli la persona, questo l'atto di lui in quanto tale, cosi Testimonio è chi testifica : la testificatione, non è Testimonio, ma Testimonianza : adunque doversi dire , Rendere testimonianza, In testimonianza, &c. E s' io v' aliegherò in contrario il Bocc. che nella Fiam. lib. 1. n. 47. diffe Era il giovane avvedutissimo , sì come più volte la sperienza ne rende testimoni . indovino . che voi mi risponderore , il Vocabolario , alla voce Avvedutissimo , haver mutato in questo medesimo passo, che ivi allega, quel Testimonio, in Testimonianza. Pur tutto ciò non oftante, affermo, la voce Testimonio haver facoltà di tenersi ove il voglia, col Testimonium de' Latini, e poter, come lui, fignificare Testimonianza: e ne ho testimonij Scrittori, a' quali non si può dar eccettione . Brunet. Ethic. fol. 58. Lo tuo Teftimonio da alla verità . Dance Conv. fol. 49. Il Testimonia della fede. G. Vill. L. 9.cap. 135. Le tue opere , &c.facciano di lui vero I estimonio . Bocc. Amet. fol. 17. Della loro durczza rendono veriffimo teftimonio. Am. Antic. fol. 194 Rendi Testimonio alla verità. Cresc. lib. 1. cap. 8. Se si perrà un velle di lana, &c.quande si premerà, dava Testimonio, che, &c. E quivi appresso. Se suderà, &c. darà Testimonio che quel luogo sia d'acqua copioso. Alb. G. tr. 1° cap. 20. lo a testimonio della coscienza ho appreso, &c. C. 32. La gloria nostra e lo Testimonio della nostra coscienza. C. 33. E mestiere ch'egli (\*11 Vescovo) babbia buon Testimonio da coloro, che fuori sono. C. 44. Moisè era fedel nella casa sua, sì come servo in Testimonio di quelle cose, che eran da dire.

Quanto a' Moderni v' hà l' Ariosto C. 19. st. 37. Vu cerchio d' oro, &c. in Testimonio del ben, &c. C. 31 S. 33. Dar meglior Testimonio non potere, st. 101. E chiamò in testimonio tutta il cielo. Il Tasso C. 14. st. 24. Sia Testimonio a sia a virtù concesso. Il Caro let. sol. so. Facendone quel testimonio chio saprò con la lingua, sol. so. Valermi di Testimonio d'huomo tanto honorato. sol. 95.

Notissime per Testimonio d'ognune, dec.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

T Estimonio (dice il Vocabolario) Quegli che sa se stimonianza:ma'l Tassoni nelle Annotazioni, miltoprima del Bartoli disse. Sono stati alcuni, che hanno scritto, che Testimonio si vuole usar solamente per colui, che sa testimonianza, ma non per esta testimonianza. E questi signori, per quel che mettono qui, mostra, che anch'eglino sentano il medesimo: ma s'inganano gli uni, e gli alcti: portando un gran numero d'esempli, ne quali vodesi esser latro detto, Testimonio per Testimonianza. Ma se posso ancor io dir la mia opiniane, stimo non doversi ne io dar liberta di paere nsare indisferentemente Luna, e l'altra Voce; ma dove par che'l buon'orecchio se ne compiaccia: e particelarmente dopo la Particella Inscome Addurre, Recare, Chiamare in testimonio, ec.

& Quefto

Quefto , detto di cofe altrui prefenti.

A venendovi di nominar cosa d' un altro, che v' è innanzi presente, qual de' due accompagnerete con effa, il Quefto , perch' è cosa presente , o il Cotesto , perch' è cosa altrui? come a dire, Coteffa, d Queffa vostra berretta, spada , barba , collera , virth , che fo io ? Non vi manca chi vuole, il Quetto, doversi adoperare sol nelle cofe proprie , il Cotefto , nelle altrui : e ciò per così firetto modo , che il dire , Questa vesta che havere indosto, in vece di Cotesta, sia fallo senza esempio, Se ciò è, converrà dire che habbian fallito fenza esempio il Guarini, che nella sua Pastor. introduce Linco dicente ad un' altro, E tu, non vuoi ufcir di quefi panni : e Montano , Lascia a me Quefte lagrime Carino, parlando delle lagrime di Carino. Parimente ail Taffo Can. 2. ftan 69. A non dipor Quefta famosa jpada, cioè quella di Goffredo con cui Alete parla, E Can. 12. fan. 40. L'eunuco à Clor, Abi qui ti piaccia Dipor Queft' armi , e Quefti fpirti alteri . E Can. 18. flan. 32, Tooli Queft' elmo omai , scopri la fronte. E nella fua Paftor. F ammollifca Quefto tuo cuor di ferro. Lafcia omai Quefto tuo tanto lamentarti. Ond' è Queflo fudore je Quefto anfaret Che pianto e Quefto tuo ? Rafringa Queffe tue lagrime .

Hor e da vedere se questi due valenti huomini ich proceduri fenza efempio, onde per ciò non debbano rimanere in clempio . Son quefti i capei biondi , et aureo nodo , diffe il Petrrar. Canz. 47. a M. L. comparitagli in vifione. Qual negligenza , quate ftar e Quefo? diffe it vecchio di Dante alle anime che s' indugiayano nel 2. Can. del Purgat. Nov. Ant. 9. Che fede

2 Questa ? e Nov. 56. Madonna, che modo è questo? Am. Ant. sol. 556. All' uno drrai , vedi , Questa tua ira, ve. Ne' quali tre luogi si dourebbe il Cotesto , a cagion d'ester cose altrui, i Capelli , il Modo, l'Ira, accennati col Questo. E simile de seguenti che tutti sono del Boccac. Nov. 93. Buona semina, se' assai sollecita a ... Questo tuo dimandare. Fram. lib. 4. n. 172. Questo buo dimandare. Fram. lib. 4. n. 172. Questo basa di tanta bonestà at e preso. E n. 183.0 Fiammetta, che maniera è Questa Elib. 6. nun. 10. Che satica è Questa che 'hai presa? Filice, lib. 6. n. 138. Giovane , sche pensieri son Questi E questi pochi de'troppi altri cem. pi che ve ne ha, bastino a mostrar fallo il dire, un stal modo di ragionare ester sallo senza esempio.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

I L Buommattei nel C. 10. del tratt. undecimo la-feiò feritto; Offervino dunque coloro, ches d'ubbidire anno voglia alle buone regole, che Questo, e Questa accenna la cosa presente, o vicina a chi parla, mentre ch'io scrivo di Firenze, dirò di questa Città . e s'io parlero del Cappello , che ho in. capo, o della vefte, che ho in doffo, dirò Quefto Cappello, o Questa veste. Ma se scriverò a qualcuno, che fi trovi a Venezia, o parlerò del cappello, o della vefle , che ha in capo , o in doffo colui , a chi io parlo, dovrò scrivere, o dire, Cotesta Città, Cotesto cappello, Cotesta veste. Se poi mi occorrerà scrivendo a Venezia trattar di Roma, o di Napoli, dov'io non sono, o parlar di quel cappello, o di quella veste, che non. è apprefio, ne a me, che parlo, ne a colui, a chi parlo; bisognerà ch' io dica Quella Cirtà, Quel cappello, Quella veste. Ne mai si tentirà in ciò far'errore da verun del notiro paefe, ancor che rivendugliolo, o battilano, o di altra professione piu sprezzata. Non si poteva, per mio avviso, dir meglio; ma sono, a dir vero, tatti gli esempli in contrario, parlando del caso accennato dal Bartoli, e così renderebbesi puntato il parlare, nel volersi osfervare il secondo precetto dell'accennata regola del Buommattei, ostre all'uso di disseppe Questo, e di rado Coccito, se non se fermamente nel primo avvertimento; che bisogna dire, potersi usar Questo, o che sia Pronome di cosa chè è in noi, o di tosach' è in altri, con cui da vicino si parla.

### Partire senza l'affisso.

CLXXX. Partire, e Dividere, fono in tutto il maschio errore di lingua il dire, lo Divido da Roma, farallo nientemeno il dire, lo Parto da Roma, in

vece d'Io mi Divido, e mi Parto.

Ciò presupposto, eccovi un bel drappello di valenti huomini tutti errati nell'usar questo verbo a maniera di neutro . Il Guarini . Tu trovi chi da te non Parte mai : Da te Parto, e non moro ? Se quinci non Partite sì tofto : Di poco , e tofto Parti , e pin non torna . Il Taffo : Chi Parti con Armida : Partimmo noi : Parte con quel querrier : Vitimo Parte : Parte, e porta un defio : Che qual onda del mar fen viene e Parte: Parti dal vinto fuo,Grc. Su la prima fera Parte, Grc. E s'altri indi Partiva , è fea vitorno, c. Il Cafa Galat. Anzi, or Partendo, e ferivendo dei falutare, orc. E nelle rime, M'bai tu di doppio affanno oppresso, Partendo : e Da me non Parte: e Ne rotta nave mai Parti da fcoglio , Si pentita, crc. Il Bembo; Poiche il verno aspro e rio Parte , e da loco. Il Caro nelle lett. Il giorno fteffo che voi Partifte: Partird con la Corte . Parti per la Corte : Bifogna che noi Partiamo: Non è possibile che noi Partiamo: Vn comandamento che non Partisse? Partirà per costà: Parti biermattina: Mi dice che non Partirà Gr. L'Ariosto. E partir gli altir: Parti del gregge: Quindi Parti Ruggier. Vuol che Partendo toglia, Gr. Come Partendo afflitto. Quindi Parte a Vuscir del novo raggio. Il Guicciardini usa Parte, Parti, Partisseo, Partirono, Gr. delle dieci volte le sette senza affiso. &c.

Cento e più somiglianti esempi d' ottime penne potrei addurre, ma baftino gli allegati, con effo questa giunta che lor si può fare, dicendo, appena trovarfi scrittor di nome, che non habbia usato questo verbo Partire indifferentemente hor coll'affisso, hor fenza, e delle volte qual piti, è qual meno, come lor n'è paruto . Adunque farà vero , che se l'affisso gli fi dee, si sottintende: se no ( per cagion dell'uso che muta specie, e natura a'segni, del cui genere son le voci ) non gli è necessario. E qual verbo di sua natura più Attivo che Muovere ? e non per tanto egli , e nella latina, e nella nottra lingua ben fi adopera affoluto, e neutro. E non ve ne ha mica quel solo esempio che ne allega il Vocabolario: ma quanti oltre a questi pochi ch'io ve ne aggiungo del mio . Brunet. Tesoret. Li fiumi principali, Che son quaetro, li quali Muovon di paradifo . L'appresso : Che di orgogliose prove Invidia nafce,e Move . Dante Purgat. 30. Per virth che da lei Moffe . Petr. Can. 20. Simile a quella che dal ciel eterna Move da lor innamorato rifo. Son.81. lo per farle bonore Moffi con fronte riverente,e fmorta. Boccac. Lab. nov. 354. Muovi , e andiam tofto. Crefc. lib. 2. cap. 9. Prima pullula , e mette il maschio ( arbore ) per lo caldo , e più forte Muove , Da quali ultimi esempi rimane ancora provato, Muovere, neutro non effer fempre, ne folo Cominciare, (come ha il Vocab.)

ma Muoversi murando i piedi.

Torniamo al Partire; e veggiamo fe i moderni hanno errato perche gli antichi non i hanno ufato come effi a maniera di neutro affoliuto. Hori o haurei onde poterne allegare parecchi fogli d'efempi. È quanto fi e a Partito, peroche fi adopera affoliuto come Divifo, mi baftera dirvi, che il troverete fanza affifo due volte nel Boccac. Nov. 18. due altre nella Nov. 23. Due volte in G. Vill. Lib. 11. cap. 28. e nel me defimo lib. 12. cap. 106, tre volte, e mille altre in defimo lib. 12. cap. 106, tre volte, e mille altre in

questo, e in ogni altro scritture antico,

Partire infinito, per quanto à me ne paia, ha pareito per metà le volte dell'ufarlo coll'affi. fo, e fenza, Brun. Teforet, Mi comincio a dire Parole da Partire.cioè darmi congedo, E quivi med. Ti prego omai, Che ti piacela Partire . Dante Inf. 34. Ormai E da Partire che il tutto havem veduto. Parad. 17. Partir ti convene. Conu, fol. 70. Da quell'ufo Partire e Partire da effere. G. Vill. lib. 10. cap. 180, e due volte ca. 197. Boccac. Nov. 18. Gli era convenuto Partire, Nov. 21, Schza lasciar Masetto Partire . Nov. 22. Come che grave gli pareffe il Partire , Lab. nov. 360. Al Dipartir mi di-(pofi , Fiam, lib, 1. nu. 38. Il Partir mi doleva, lib. 2. num. 37, Se a te pur fermo giace nell'animo il Parcire . e num. 38. lo immaginando il suo Partire, lib. 3, num. 5. Vederlo nel suo Partire non potesti. e nov. 41. Nel sue Partire. Filoc. lib. 6, nov. 26. lib. 7, nov. 13. e nov. 449. e 474. E fenza numero altri, e autori, e luoghi, ne quali come ognun yede, mal fi direbbe Divideres adunque Dividere, e Partire, non sono quel cost tutto il medefimo che ci fi presuppone, Passiamo ad altri tempi.

G. Vill. lib. 11. cap.29. Nel detto anno 1335. &c. Parti dal porto di Napoli un' armata. Pets. Can. 24. Se chi m' impose questo Non m' ingannò quando Parti da lui. E (un. 220. Di speranza m' empieste e di espre, Quand l'a Parti dal sommo, Cr.E (unet. 316. Nel suo Parsir, Parti del mondo amore, Peortesso. Bocc, Fil. lib. 7.11.485. Ma prima che esse Pertissifero. M. Vill. lib. 9. C. 2. tte. Come la Compagna, Parsi. C. 195, Parsì di Calese. B. I quali Partiro di Pari. C. 105. Parsì di Calese.

Brunet. Favolel. Da voi sugge, e Diparte. Dante Conv. sol. 6. Che partivon di questa vita gia son mile anni. G. Vill. lib. 12. c. 6. Ne altro che Partige di suo paese, arrivusse in Fiandra. Barber, sol. 78. Ferrai per tempo, e dietro aosti altri Parti. Bocc. nov. 97. E già non saccio l'hora Ch' io Parta da si grave pena dura. E Vil. c. 23, Se tu teu vai De me il cor Partira nel suo Partire. Petr. Son. 175. I dolci colli, evi io lasciai me sasso, Partendo onde Partir già mai non posso. E son. 274. Partendo, Cre. il cor lasciai. E son. 286. Partend io per mone selevani contento. Cre.

# OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

Vesta ostruazion del Bartoli era da fassi al Numero 165. dove parlo del Neurri pensitivi fassi semplici 165. dove parlo del Neurri pensitivi fassi semplici Neurissienza gli Affis ad sissi di ovunti. Pur cio im. tralasciando, che miente importa, asservo che il Bartoli si sessi del molto, perche nel Ademorial della Lingua, nellaziore, Neurro Passiro, Neurro Passiro, Neurro Passiro, Neurro Passiro, or dadar via, Allontanarsi; ma secion del Accademici, ed el Politi; sono avrebbe avunta tanta accassion d'assirassi, Vester, que gram maestri di Lingua, distinguer Patriro nel significato di Far parti; Separare, Dividere; da quel d'Andar via, Allontanarsi: e distro nel primo, estre detivo, nel secondo Neutro passivo: vi lende primo, gestre detivo, nel secondo Neutro passivo: vi lende

115

intendere, che così ordinariamenre fia, non che non fi dia cafo, che nel primo non possa usarsi da Neutro passeve nel secondo da Neutro assoluto. E in fatti nella stessa crusca. v'è l'esempio di Dante nel C.5, del Purg.

Io era già da quelle ombre partito.

Dove (se fosse state, come il Bartoli presuppose, opinion de Signori Accademici, di non potersi nel secondo significato usar che Neutro passivo) avrebbero assai agevolmente accomodato,

Io m'era già da quelle ombre partito.

Dice in oltre il Barsoli; E qual Verbo di fua natura piu Attivo, che Muoverell dovea dire, a mio giudicio E qual Verbo di fua natura piu Neutro paffivo, che Muovere; e pur truovafi ufato come Neutro affoluto. Al qual Verbo poteva aggiugnere Stordire, della Nov. 39. dove, Meffer Guglielmo udendo quello flordi forci: e-voi nella 22.e nella 30. Infermare nella Nov. 1. E il vero che poi ch'io infermai: e lo fesso in tanta astre: 'Arrosfare nella 47. E fi andò la bilogna, che la Giovane ingravido. E tanti e tanti altri Verbi, che per brevità intralafico.

Gli esempli finalmente che porta de gli Insiniti Parsicon son sunti applicabili al caso : imperocche dicendosi; il partir mi doleva , Al dipartir mi disposì, non poteva dirsi altrimenti : o perche l'Insinito in que luoghi vi sia per Nome; o perche svenevolmente si sarebbe detto , il partirmi mi doleva ; e wosto pin, Al dipartirmi mi di-

fpofi.

# Eccliffi mafcoline.

CLXXXI. D I qual genere sia l' Ecclissi, già nol può sapere chi non sa oltre a quel

che ne dà a leggere il Vocabolario. Eccone tre testimoni dell'ester maschio. G. Vill. lib. 1.1. Di quello aclissi. Oppositione del Suo ecclissi. Ovi era stato l'eclissi. del sole: che tutti si leggono nel medessimo cap. 2. Dante Conv. sol. 19. Nello eclissi del sole. Bocc. l'iloc.lib. 7. nov. 44. De' suoi eclissi, e Quei della Luna.

### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

Vel qui rimbrottare i Signori Accademici Fiorentini, che non ispecificaron fe Ecclissi fosse all Genene maschile, o semminile : e poi porta gli assempli d'esserie
detto nel maschile: quasi que Signori avesse voltato, piuttosso esserie del semminipo, che del mascolino. Mas se i Signori
Accademici nol secro nel Vocabolario ne gli astri nomi;
come uota egli l'avesser devuto sarc in questo Volter eglino, cho i Generi si conoscosse da gli esempli i e se in Ecclissi et. Ecco che intespro gspre Ecclissi del Maschile,
non del Femminile. Se poi in qualche esempio, come, fu Ecelissi, Tale Ecclissi, non se disserva di qual Genere sia; a
quegli altri s'intende, sia del Maschile
quegli attri s'intende, sia del Maschile

Piu util cosa era offerpare, che truovasse Eclisti, Ecclisti, Eclistic, Eclistic, Eclistic, Eclistic, Eclistic, Eclistic, Eclistic, Elevanore de Memoriale serve va voce con doppio C, e dice pronunciasse Eclistic, ed Ecclipsi: ma sempre colla terminazione in I, e del Genere massonic. Con due Clo service ancora la vevocatissismo e Mogacci nel numero 130, e così altri. E se l'raddoppiare, o no le Consonanti dipende dall'uso, come ben sonda il dottissimo mio signor Matreo Regali nel Dialogo del Fosso di Lucca, e del Seccio patremmono volentieri servicere, Ecclisti, giacche Ecclisti piu volentieri service. Ecclistico dell'aportebbesi ancordire, e come molti disono; poicche l'Rolisi nel Dizzionario.

nota, che Ecliffi dicono i Fiorentini, Ecliffe i Sanesi. Mas Eclipsi , o Ecclipsi non puossi presentemente ben dire a patto veruno; cosi come non mi par ben dirfi, Lipfia, il Lipho , e ci: imperocche 'l PS è de Latini, non de Tojcani: e conforme non ben fi dice Pfalmo , Epfo , Scripfe, Capfa , Capfiere , etante altre voti , tutto che i Latini dicano, Pfalmus, Ipfe, Scripfit, Capfa, Capfarius, mas per fuggir l'asprezza delle diverse Consonanti (come diffe il Salviati nelle Partic. 1 3.e 14.alla pag. 164.e 165.) dicefi Salmo, Effo, Scriffe, Caffa , Caffiere ; cosi dee dirfi, Ecliffi, Liffia, Liffio, e c.; e nella fteffa maniera, che dicefi Maddalena, Atto, Dotto, Affolvere, e c.in luogo di Magdalena, Apro , Docto , Absolvere , come i Latini. Lo fteffe dice di Dogma , Enigma , e d'altre voci : cioè doversi dir Domma, Enimma, e c. Il che bafta aver toccate per colore, che facendosi persuader dalla ragione non voglion'oftinetamente, e a dritto,e a rovefcio difender cio, che si truovano avere scritto:come speffe volte ha fatto il Bartoli.

# Lui per A lui .

CLXXXII. Ome Cui, per A cui, altres Lui fi cal volta usato per A lui. Non solamente nel vetso, Dante Inf. 15, lo diffi Lui. E quivi medes. Rispost Lui: ma altres nella prosa. Brunet. Eth. fol. 115. E sasciato Lui piecolo il reame. E pur quivi: Beneficio, e gratia Lui fatta. Alb. G. trate 1. a. 26. Presso il dono non è via da mandarne Lui un'altro. E c. 29. Chi s' infinge in parole, fa su Lui lo somigliante; e. ma non è da usassi.

# OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

On puo negarsi, che i Segnacasi A, e Di, lasciante son motra vaghezza, e specialmente avanti a Promit Loro, ed Altrui; come lo difi loro per A loro : La lor casa per La di lor casa: Dare Altrui per Dare ad Altrui:Del peccato Altrui; in vece Del peccato d'Altrui : e mille somiglianti, che si posson vedere nel Montemerit alla pag. 7.2. Ma non con egual leggiadria avanti a Lui: come Disti lui, Risposi lui, Nella lui casa, e cquantunque si truovino ne Prosetori, non che ne Peeti, a' quali il permetterei per necossità, ove l'orecchio non se ne doisse.

# Participare col quarto cafo.

CLXXXIII. IL Vocabol. non l'hà, e non è perciò che cercandone altrove non fi ritrovi. In M. Vill. lib. 5. cap. 45. Hevemo participaso lo spargimento del loro sague. Lib. 4. cap. 77. Partocipavano la cittadinanza del Pop. Romano. Fil. Vilcap. 74. Participando la terra con loro. E più stranamente M. Vill. lib. 8. c. 78. Al qual (consiglio) Partecipavano.

# OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

Non v'è dubbio, che nella nuova Crusca è da aggiugnessi cio che del Verbo Participare osservo di Tafsoni, moteo prima del Bartoli : cioè niassi ancora col Quarto caso, come da gli esempli portati dal medessimo Tassoni. E associato col sesso caso, colla Preposiziona Con, per Conversare, Praticare terme Participare co Sali 4 nota, che Ecliffi dicono i Fiorentini, Ecliffe i Sanefi. Ma. Aclipsi , o Ecclipsi non puossi presentemente ben dire a patto veruno: cosi come non mi par ben dirfi, Lipfia, il Lipfio , e e :: imperocche 'l PS e de Latini, non de Tofcami: e conforme non ben si dice Pfalmo , Eplo , Scriple, Capla , Capfiere , etante altre voti , tutto che i Latini dicano, Pfalmus, Ipfe, Scripfit, Capfa, Capfarius, mas per fuggir l'asprezza delle diverse Consonanti (come diffe il Salviati nelle Partic. 13.e 14.alla pag. 164.e 165.) dicefi Salmo, Effo, Scriffe, Caffa , Caffiere ; cosi dee dirfi, Ecliffi, Liffia, Liffio, e cat e nella fteffa maniera, che dicesi Maddalena, Atto, Dotto, Affolvere, e c.in luogo di Magdalena, Apro , Docto , Absolvere , come i Latini. Lo fieffe dice di Dogma , Enigma , e d'altre voci : cioè doverfidir Domma, Enimma, e c. Il che bafta aver toc- . cate per coloro , che facendofi perfuader dalla ragione, non voglion'oftinetamente, e a dritto,e a rovefcio difender cio; che fi truovano avere feritto:come fpeffe volte hafatto il Bartoli.

# Lui per Alui.

GLXXXII. Ome Cui, per A cui, altresì Lui fi è tal volta usato per A lui. Non solamenne nel verso, Dante Inf. 15. lo diffi Lui. E quivi medes. Rispost Eui: ma altresi nella prosa. Brunce. Beh. fol. 115. E lasciato Lui piecolo il reame. E pur quivi: Beneficio, e gratia Lui fatta. Alb. G. tratt. 1. 6. 16. Prosso il dono non è via da mandarne Lui un' altro. E c. 20. Chi s' insinge in parole, fa su Lui lo somigliante; ec. ma non è da usaris.

# OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

On puo negarsi, che i Seguacasi A, e Di , lasciante forante con molta vaghezza, e specialmente avante la Pronomi Lovo, ed Altruis come, lo dissi loro per A loro : La lor casa per La di lor casa: Dare Altruis per Dare ad Altruis Del peccato Altrui; in wece Del peccato d'Altrui : e mille somiglianti, che si possoni delle giadria avanti a Lui: come Dissi lui, Risposi lui, Nella lui casa, e cquantunque si truovino ne Prosettori, non che ne Poeti, a' quali il permetterei per necossità, o cquali permetterei per necossità, o cachi permetterei per necossità, o cachi o non se delesse.

# Participare col quarto cafo.

CLXXXIII. I L Vocabol. non l' hà, e non è perciò che cercandone altrove non fi rittovi. In M. Vill. lib. 5. cap. 45. Havemo patticipaso lo spargimento del loro sague. Lib. 4. cap. 77. Partecipavano la cittadinanza del Pop. Romano. Fil. Vilcap. 74. Participando la terra con loro. E più stranamente M. Vill. lib. 8. c. 78. Al qual (consiglio) Partecipavano.

# OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

N on v'è dubbio, che nella anova Crusca è da aggiugnessi cio che del Verbo Participare osservo di Tassoni, molto prima del Bartoli: cioè usassi accora col Quarto caso, come da gli esempli portati del medesimo Tassoni. E associamente col Sesto caso, colla Prepsizione Con, per Conversare, Praticare come Participar co Sa-

raraci-

racini, con gli Eretici, con gli Scomunicati, e c. che I diessi suvente; parendo che quel Partecipare ascenni più di Convertere, e di Praticare z e così il Villani, e il Passimanti presso il vuedessimo Tassoni. B sinalmente porta gli esempli d'esseri quato exiandio Attivamente, per Par partecipe, Participare alcuna cosa ad alcuno, o conadcuno: come Partecipo a voi, o con voi: Participassimo e mo, con me : il che è mosto in uso; ma col Terzo capper Avvisare, Dar parte, Sapere, Significate; col Seso per Ammettere a parte, Dar la parte.

L'ultimo esempio che porta il Bartoli di Matteo Villani, è troppo mozzo, per veder s'è veramente così strano

com'egli dice.

### Impaurire attivo. Timido per Terribile.

CLXXXIV. Non si vuol riprendere il Davarazati, per più Impaurire i nemici, usando limpaurire, attivo. Il Vocabolario non ne apporta esempio: ma pur ve ne hà, e d'antichi, e buoni autori: Brunet. Rettor. Cui afficura prodezza, non dourebbe Impaurire l'altrui bellezza. G. Vill. ili. 12. cap. 65. Saettavano pallottole di ferro con suoco per Impaurire, e disertava ano pallottole di ferro con suoco per Impaurire, e disertava i cavalli de Franceschi. Dal qual testo, e molto più dal capo intero, imparate, l'archibuso, e la sua polvere, esse cola d'altre a trecento anni. M. Vill. lib. 5, cap. 13. Biassimò l'impresa, e Impauri il page. E lib. 9, cap. 50. Cen parole di minacce spaventò, e Impauri il fratello.

Ailo Speventare neutro, di che il Vocab ha un folocfempio di non fo qual Vita di Christo, aggiungafi questo migliore di Rier Cresc. lib. 9. c. 3. Si deone seccar cen mano, accioche um ispaventaffero.

CLXXXV. Che

CLXXXV. Che poi Pauroso si dica ugualmente bene di chi ha, e di chi mette paura, pruvvasi da gli esempi che per l' uno, e per l' altro ne allega il Vocab. Bello è a sipere, che anco Timido si e usato, per così dire Attivo, e Pasivo. E quanto al temere chi è Timido, il medes. Vocab. per più allegationi il dimostra. Io una sola ne ho per mostrare il Timido esser Terribile. Boccac. Amet. sol. 71. E tutto il cerebio ripieno di popolo (Romano) posserse e Timido antito il mondo. Cloè tenuto da tutto il mondo; overo qui utto il mondo. Cloè tenuto da tutto il mondo; overo qui tutto il mondo dec, ò può tennere.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

N Ella prima Crasta leggevasi, Impaurire . Divenir pauroso, Aver paura, Lat. Terrefieri , Terrisicari : ma 'n quella del 1691. leggesi, Impaurare , o Impaurire, Far paura, Aver paura, ulandosi questi Verbi , non che nel fignificato attivo , ma nel neutro , e nel neutro paffivo ancora, Lat. Terrere, Terrefacere, Terreri, Terrore percuti. E vogliam credere, che nellas Prima fi guidaffer col Pergamini nel Memor. , che diffe, Impaurire, aver paura, e timore. E fi trova quefte usato sempre in fignificazion neutra. E per contrario spaurare , e spaurire nell'attiva . Nella feconda con cio che notò il Taffoni, ed anche il Bartoli : giacche si vaglion dell'esempio portato dal Bartoli del Villani, Saettavano pallottole di ferro con fuoco, e c. Dove 'l Bartoli notò l'Archibuso, e la sua polvere, esser cosa d'oltre a trecent. anni da'tempi fuoi : e prefentemente farebbe d'oltre ai quattrocento . Ma in quefta sua erudizione non fo se veramente s'appose : poiche se gl'Inghilesi nella guerra al Crefis in Piccardia faettavan pallottole di ferro con fuoca per ispantire i cavalli de Franzesi; è verismile, che aveffer faetsattato pallottole di serro, per lanciarle lontano, e confuoco, cioè avvilluppate le pallottole con robs accessa, per ispanirie i cavalli: altramente, a che scaricar gli archibusi (se questi sossersi allora usati per ispanirie i cavalli, quando potevano scaricargli per ammazzargli, e conessi i Cavalieri ? Ma non è questo luogo da cio: laonde al nostro proposto, diciamo; chè ben per lo piu valersi di cio cheavverti il Pergamini: essendo Spaurare, e Spaurire voci pin proprie in sensificazione attiva. Impaurare non è presentemente accettata.

Fer l'esempio che aggingne al Vocabolario, d'essersi ujato Spaventare Neutro assoluto, dico, che non son datacciarsi i Signori Fiorentini (come san molti) perche seasse taleor d'esempio in qualche voce, o perche non si valsero di qualche esempio migliore. Besta che n'avestre portato l'esempio perche a portargii tutti, o a secgliergii sempre, non sarbiber bastati venti volumi y ne'i tempo, col qual compitarono il Vocabolario. Sarebbe siato qualche cosa, se avestrevo i signori Accademici portato qualche esempio de'Testri signori Accademici portato qualche esempio de'Testri moderni, cioè de gli Aggianti; c'l Barroli avesse citato quel de gli Antichi. Ma che che sia di cio, Spaventaren non è da usarsi che molto di rado, e dove faccia buon sinca no in ral symiscato de Neuro essono.

Noto finalmente il Bartoli, che il Vocabolario unol che diceft, Paurolo, egualmente bene, di chi ba, e di chi mette paura. Ma pigliò abbaglio: poiche la cofa, che mette paura, non è sempre atta ad averne: come il Luogo, il Cammino, il Precipizio, e c. E ben diceft, Questo luogo, Quel Cammino, Pecipizio, paura, peroperandi non si dire dene, ove si volesse dire, che il Luogo, il Cammino, precipizio, atti a metter paura. Ma non si dire bene, ove si volesse dire, che il Luogo, il Cammino, il Precipizio, ban paura; perebe son cose si mnanimate, e non posson vicciree, ma dar timore, all'buomo poi, o brus quimal che sia, che da, e riceve.

time-

timore, non fi dira Paurofo, ove fi vuole accennare, che. da timore, se non se col segno del Terzo caso A, o con gli Articoli del Terzo cafa, Al , Alla , A gli , Alle , accanto a eli altri animati che ricevono il timore s come ... Paurofo a tutto il Mondo, Paurofo a'nemici, Huomo affai paurofo a gli altri huomini, Huom molto paurofo alle Donne, e es Poiche per tal maniera quella Particella, o quegli Articoli trasferiscon la passion del timore a gli altri animati , a'quali s' accostano i come dicendose, Huom paurofo, s'intende subited' Huom che ha panres: ma aggingnendovifi, Al Mondo, A'nemici, Alle Don. ne ; si vede trasportata la passion del esmore ad altri . B così nell'esempio dell'Ameto (che leggesi nella Crujca del 1601.) Timido a tutto il Mondo. Ne al Barcoli parve. per altro ftravagante tal esempio (ove se si fosse detto Paurofo, limorofo a tutto il Mondo, gli farebbe paruto un parlare usato ) se non perche non considero la forza del Se-

Trametters, col secondo caso. CLXXXVI. Ramettere, & Framettere, Intramettete,e Inframettere, fembrano haver per natura il rifiutare altro cafo che non è il fecondo: e m' induce a crederlo il vederlo lor dato come per dehito da' seguenti autori d'ottima lingua, Brunct? Rett. Non ujavan framettersi delle publiche vicende. Non s' Inframettevano delle cofe private. Ne di fare, &c. s' Inframettevano. E nel Teforetto. Ed so non m' Intrametto Di punto così fretto . E pur quivi medefimo altre volte . Alber. G. tr. 1. c. 50. E fappi che la ventura non si Framette di niun che non s' Inframette di lei. E c. 56. Da incolpare è colni che's' imframesse delle cofe. che non gli partiene . E. c. 67. S. Inframette: di far oufe comuna i . E quivi medefimo , E t' Intrametti di molta cofe . Paffav. fol. 121. Non fi poffond Intramettare de pecenti.

gnacafo A.come abbiam detto.

eati, che il Vescovo si riserva. E sol. 124. De' quali non si possono intramettere. E sol. 125. Non s' Intrametta di quello che non sa. E sol. 151. Intramettendosi di cereare, d di voler sapre, coc. E sol. 367. Dello interpresere i sogni, molti si sono già Intramessi, coc.

### OSSERVAZIONE DEL SIG.NICCOLO AMENTA.

Gli è vero che si fatti Verbi, ove son Neutri passivi, the deverasi spiegare.) si sono usati col secondo caso; ma non è per tanto, che (come usans loggidi) nons si sossima non è per tanto, che (come usans oggidi) nons sossima ordinati col Sesto: di che se ne posson legger gli esemphyrella Grusca in Intrammettere, e. nel Memorial della Ethèlua alla voce Mettere: cioè, Pregandolo, che sinstammettes in fare fira loro accordo: Intrammetterendosi egli ne servigi del Re di Cipri: s'intrometta in beneficio della Repubblica: Intromessi in tenesci cole. Il che (come bo desto) s'usa presentemente quasi da sutti.

#### : ... : Neffuno effer ottima voce.

CL XXXVII. I I non leggersi nel Vocabolario più che un pajo d'esempi di Nessuno in profa; ha fatto credere, nesiun altro havervene, e più convertamente; o più volentieri haver gli antichi adoperato Niuno, che Nessuno. Chi così ha scritto, mostra; che non habbia letto nell' Eth' di Ser Brun. soi. 1132 Nessuna fortezza, Nessuna legge, Nessuna fortezza, Nessuna legge, Nessuna fortezza, Nessuna legge, Nessuna fortezza, Nessuna legge, Nessuna si con maggiare; ne Nessuna altro. Nessuna diletto maggiare; ne Nessuna altro. Nessuna diletto maggiare; ne Nessuna altro. Nessuna di non più piatti iradimenti, co. Ne in G. Vill. lib. 1. cap. 38.

400

Nessuno di loro bebbe, &c. Nè nel Cresc. lib. 2. c. 16. I frutti, è sono Nessuni, &c. e così d'altri buoni antichi una moleitudine.

# OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

PErche peravventura il Bartoli scriffe in Profa, Noffuno, volle offinarsi in far vedere, che almeno ugualmente, se non per lo piu , avessero gli antichi Testi usato in Profa, Neffuno, e Niuno . Ma'l Bembo nelle Profe. alla pag. 108. del to.2. E Alcuno, che alcuna volta s'e detto Veruno: ed e Niuno, e Nullo: che vagliono spesse volte quanto quelle, non solo nelle prose, che l'hanno per loro domestiche, e famigliari molto; ma alle volte ancora nel Verso, nel quale piu volentieri Nesfuno, che Niuno, si come voce piu piena v'ha luogo. E'l Caftelvetro ivi alla pag. 121. Niuno non e flato mai usato dal Petrarca: ne Nessuno dal Boccaccio nelle novelle in profa . La qual voce Noffuno, se ha luogo piu volentieri ne'versi , che nelle prose , si come piu piena, come dice il Bembo; maraviglia è, come il Petrarca, che usa tanta varietà, quanta esso Bembo fi sforza di darci ad intendere nel 2. libro della Lingua Volgare, effere itata da lui ufata, non la mescolafse alcuna volta tra le sue rime, come voce piu piena, -E quì mi sia lecito dire, che non devea tanto maravigliarsi il Castelvetre, del non vedere usato il Pronome Nessuno, voce piu piena in rima, dal Petrarca, quand'ujava tanta varietà, quanta ne dice il Bembo: ma dovea maravigliarfe, fe aveffe il Petrarca ufato in rima Niuno, e non Netfuno. S'egli avvertiva che 'l Petrarca usò fempre il Pronome Nessuno accorciato, cioè Nessun; s'accorgeva , che non pocea valersene in rima: imperocche se lanquido, e cadente sarebbe rinscieo il verjo, con valersi della voce intera Nessuno; languido eziandio sarebbe sato valendosne in rima, dove nou potea porfi che intera. Il medesimo Bembo, che seguito sempre le pedate del Petrarca, per usa leggiadramente tal voce, usolla anco sempre tronca: come han fatto, e doven fare tuetti i legicapi Poeti. E se'l Bocaccio nella Canzone, o piuttolio Ballasa dopo la Novella 40.dise.

Ballata mia, se alcun non t'appara Io non men curo, perciocche nessuno, Com'io ti puo cantare, E'n qaella dopo Eultima, Perdio dunque ciascuna Donna pregata sia, che non s'attenti

Di farmi in cio oltraggio : Che se ne fia nessuna,

Che con parole; c.,

ben' è noto, che'l Boccaccio fu il primo fra' Profatori, ma de gli ultimi fra Pocti del Juo secolo. Tornando al
mostro proposito, l'Alumno nelle osservorio sul Petrarca...
disse antora, che Nessuno è piu del verso, Niumo piu del
aprosa: così il Pergamini, e tanti altri. E' l'Musio nelle Battaglie alla pag. 44, censuro Eunedetto Varchi, che in
prosa; cioè nell' Erossano, aveva usato Nessuno. Ne pose
megarlo il Cinomio nelle Partic. al C. 181: e quantiunque...
poi dica, che sia oggi equalmente de Prosatori; e de Pocti;
nientedimeno a me par d'esfermene guardato in prosa, perche così ho veduto far da santi miei macsir: saccia psi
altri a suo modo, che non fara gran peccato.

Se debba pronunciarfi Amdvamo, d Amavamo, e così Leggevamo d Leggevamo, &c.

CLXXXVIII. V'è chi pronuntia Amduamo, Leg-

de gli altri medesimi tempi in tutte le quattro differenze de' verbi . Altri al contrario , Amavamo , Leggevamo, Sedevamo, Vdivamo. Hor fe avverrà che quefle due parti litigando fra se, compromettano in voi, voi per mio configlio, non v' intramettete del fententiare: peroche i primi ne han l'uso corrente di città intere: i secondi stan su l'antico, e per avventura su'l vero: che che si dicano alcuni, quella prima voce del plurale formarsi dalla prima del singolare, aggiuntole un mo: io amava ( non amavo ) noi amavamo; adunque provenirne Amavamo, non Amavamo. Il verso che sa la spia alla pronuntia, sempre è per i secondi, e non mai per i primi. Dante Purgat. 12: Noi montavam su per g'i scaglion santi . E 14. Noi Sapavam , che quelle anime care . E 15. Che gid dritti Andavamo in ver occaso. E 17. Noi eravam dove più non saliva. Ma più chiaramente in fine del verso. Purgat. o. E la notte de' passi con che sale Fatti bavea due nel luogo ove Eravamo . E quivi medefimo La ve già tutti e cinque Sedevamo . É Purgat. 32. Forse in ere voli tanto spatio prese Di frenata saetta, quanto Eramo rimossi, oc. con Adamo, e Ramo. E Parad. 24. Che all' ultime. fronde Appressayamo, rima con Ramo, e Lodiamo. E Bocc. Vision. Can. 48. Soura l' herbette lieti n' andavame. Hor innanzi bor adietro Tornavamo. In bel soggiorno il tempo paffavamo . E.C. 49. Da nulla parte a. noi ci Sentivamo, &c.

OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

Donn so in quali Città intere avesse udito il Bartoli Sentolinaziare Amavamo, Leggevamo, Sapevamo, Sentovamo, coll' Accento sull' antipenuttima: e giacche dice, Città intere, vuol'intendere, che così proferisse la pleia-

plebaglia, e la civil gente. E mi dispiace che così avesse. ancor detto il dottiffimo Buommattei , nel fine del C.26. al . tratt.12 . E dove mai poteron'eglino aver sentito ; Noi cravamo; e non Noi eravamo coll'Accento su la penultima? Da qual'Italiano udiron mai leggere nella Nov.della Figliuela del Soldano, con tanto fastidio, Per fortuna quivi eravam corfi, e rotti? Quand'il P. Placido Spadafora della medefima Compagnia di Giesu, nella Profodia Italiana, dice, che Eravamo ha la penultima lunga : e v' aggiunge, Ne fi puo dir breve : cioè , Ne fi puo profferir altrimenti , E fe qualche difenfor del Buommattei , e del Bartoli mi diceffe , che pronunziandosi difficilissimamente Eravamo ; pur difficilmente , o con affettazione fi dica. Eravamo: onde l'ufo l'ha mutata in Eramo, come dice ancora il Buommattei nel C.33. del medefimo tratt. 12.;io visbonderei , che 'l Buommattei in quefto secondo luogo, vuol, che familiarmente parlando, si dica Eramoi ma colla penultima lunga : poiche fol la plebe Fiorentina dice. Eramo , coll' Accento fulla prima : come accenna. il citato P. Spadafora nelle voce , Eramo . E così fra noi il popolazzo dice Amàvamo , Andavamo, Pigliavamo, Leggevamo, Eramo, e c. Ma Danse nel Purg.al C.32. diffe, Eramo; come dall'efempio portato dallo fteffo Bartoli.

Egli inchind senza dubbie adoversi pronunziare. Amaxamo, Intendevamo, Vedevamo, Patlvamo, queniunque sorçato dell'autorità di tanti Oramatici Tescani avesse detto, che chi pronunzia Cantavamo, Prendevamo, e e, stesse sul vancione adoversi pronunziar queste voci soll'Accento sull'antipenultima, porta la ragione, di sormarsi esse coll'agginguere un Mo a quelle del fingulare, Mangiava, Scriveva, e c. E poi consigliò il suoda se insinto amico, a non sentenziare, me per l'una ne per l'altra parte. Ma s'avesse pensato a quattro ragioni.

che vi fon di doversi profferire Amavamo , Leggevamo. e c. , cosi avrebbe configliato a pronunziare all'amico: e a dar la sentenza a favor di si fatta pronunzia. La Prima ragion'e, che formandosi le voci del Singolare , dall'Infinite (come abbiam detto altrove) con levarne l'ultima fillaba Re, suftituendovi Va,e Vi,e di Amare, Leggere, e c. facendofi Amava, Leggeva , Amavi , Leggevi ; quelle del Plurale eziandio fansi dall' Infinito : e in luogo del Re, ricevon Vamo, Vate, Vano: coè Amavamo , Leggevamo, Amavate, Leggevate, Amavano, Leggevano: come ben'avverti il Cinonio al C.6.de Verbi. E forfe quefte terze persone non prenunziansi coll'Accento su la penultima, per l'equivoco che potrebber fare Amavano, Leggevàno, Sedevàno, Sentivàno. Anzi dove poteron gli Antichi nella Seconda , Terza , e Quarta maniera de Verbi rimediare, per profferirle coll' Accento fu la penultima ; il fecero, dicendo, Leggieno, Sedieno, Sentieno: il che. oggi non s'usa: e sol posson farlo i Poeti, così in rima, come nel mezzo de Versi : giacche 'l Petrarca diffe,

Come Venieno i mici spirti mancando. Ma scampar non Potienmi ale, ne piume.

Ne quand anche queste voci del numero del piu si formassiro, con aggiugnere un Mo a quelle del numero del meno, faccandos d'Anuva, Leggeva, e'.c. Anuvamo, Leggevamo; per necessità avrebbe da restar l'Accento su la seconda sillaba, come su su le voci del singolare: perchene per perche seguire ancora, che avendo gli Antichi nellevoci delle tre accennate maniere de'Verbi, nel Plurale, detto exiandio Leggiavamo, Credavamo, Sentavamo, che oggi non dicessi e voci del singolare avevanta essere Leggiava, Credava, Sentava: e pur non dicevan che come dices presentente , Leggeva, Credeva, Sentava:

La Seconda è accennata dal medesimo Cinonio, ma

tolta dal Castelvetro , nella Giunta , dicendo ; Se l'Accento fosse dinanzi all'V, potrebbe l V dileguarsi da. queste voci , e rimanersene effe , come quelle del primo numero, e la terza di questo ancora, fincopate in questa maniera, noi Temeamo, Credeamo, Senriamo, in luogo di Temevamo, Credevamo, Sentivamo : avvegnache l'ultimo V di queste voci si possa'dileguar folamente, quando l'accento il precede; onde non si facendo, o non si essendo fatto giammai dugli autori di questa lingua, ne da regolato Scrittore di essa tal perdimento, e dileguamento; è manifesto che vi sia. chi 'l repugni, il che non è altro che l'accento non. allogato sopra evamo, ivamo, ma sopra Evamo, Ivàmo. Macon piu chiarezza, e contra il folito, l'ofcurissimo Caftelvetro, forse perche meglio intese la cosa, con queste parele alla pag. 160.del tom. 2. Se vogliamo sapere, quandolo V, il quale si sta avanti alla A finale in questa. voce, si possa, o non si possa dileguare, dobbiamo sapere, che lo V è dileguevole solamente , quando l'accento aguto fista avanti lo V. Laonde non fi puo di Amavamo, di Amavate, di Valevamo, di Valevate, di Leggevamo, di Leggevate, di Sentivate, dire Amaamo, Amaate; Valcamo, Valcate; Leggeamo, Leggeate; Sentiamo , Sentiate; non effendo allogato l'accento fopra. avamo, avate: evamo, evate: ivamo , ivate; ma fopra. amavate. Poi bisogna, che per cotal dileguamento non riesca accostamento di Vocali disusato nella Lingua, come sarebbe Aa . Il perche non si dice, avendo rispetto a simile accostamento, di Amava, Amaa, sa come di Valeva, di Leggeva, di Sentiva, fi dice , Valea, Leggea, Sentia: ne fi dice di Amavano , Amaano ; fi come fi dice di Valevano, di Leggevano , di Sentivano ; Valeano, L eggeano, Sentiano, Ma forfe piu chiaramente dell' uno, e dell'altro, dich'io; che dalle Prime, e Terze perfone del fingolare di tal tempo ne'Verbi della Seconda , della Terza, e della Quartamaniera, si puo toglier l'V, e dirsi Leggea, Sapea, Sentia ; in luogo di Leggeva , Sapeva, Sentiva: perche l'Accento è avanti , non dopo l'V. Il che. non fi puo fare nelle Seconde persone , perche non sarebber pin del Paffato Imperfetto , ma del Perfetto , cioè Amai, Credei, Potei, Sentii, in luogo di Amavi, Credevi, Potevi. Sentivi . Ne si puo far nella Prima maniera de'Verbi, per non far scutire lo spiacevole Aa , cioè Amaa , Parlaa. Da quelle del Plurale , ne'Verbi della Prima maniera, non se ne puo altresi toglier l'V, per la medesima ragione dell' As, cioè per non dire Amaamo, Amaate, ... Amaano: e nell'altre tre maniere , fe ne puo torre , que l' Accento è egiandio avanti, non appresso all'V : come da Leggevano, Sapevano, Sentivano, dove l'Accento è fu la seconda sillaba prima dell'V; farsene Leggeano, Sapeano, Sentiano . Ma fe l'Accento è dopo l' V, come in Leggevate, Sapevate, Sentivate; non fi puo dir Leggeate, Sapeate, Sentiate. Or le s'avesse a profferir Leggevamo Sapèvamo, Sentivamo , perche l' Accento flarebbe avanti all'V , se ne potrebbe questo levare , e dirsi Leggeamo, Sapcamo, Sentiamo . Il che non si puo dire, perche l' Accento è dopo l'V : cioè , perche pronunziali Leggevama, Sapevamo, Sentivamo. E cosi ancora Amavamo, Parlavamo, ec.

La Terza vien portata eziandio dal Cinonio, che die Le prime voci plurali de Verbi harino l'accento tutte su la penultima, suor solamente quelle dell'ottativo presente, e del soggiuntivo impersetto. Come si puo sperimentare in tutte e quattro le maniere de Verbi.

La Quarta è, che tutti i Poeti, da quali fi piglia luregola del pronunziare , han profferite tai wei de Verbi cella penultima lunga ; come da gli efempli portati dal Ci-

k 2 monie

nonio medelimo. Donde vedeli che l'uso comune de gli Scrit tori è stato, ed è tuttavia di così pronunziarle : che che sifaccia la plebe, che non fa in cio autorità alcuna.

# Debbe per Debet , effer ben detto.

CLXXXIX. C He questa parte al mio Signor si Deb-be: così scrisse l'Ariosto C. 3. st. 1. male . se ne crediamo al Ruscelli , che afferma indubitato, Debbe non effere il Deve, o Dee rispondente al Debet , ma effere il Debuit de' Latini, e il Dovette italiano. Io non ho veduta questa sua Osservatione a tempo di trovar più esempi onde convincerla non buona. Pure in quanto m'ho aperto innanzi il Crescenzi, v'ho trovato lib. 3. c. 22. Toccarsi dal coltivator non si Debbe, che manifestamente suona Debet. Come altresi questo del medesimo Lib. 9 ca. 79. Ciascuno la notte Debbe ftare intorno al suo gregge. E fimile il Paffav. fol. 116. Quando la confessione si fa legitimamente come fi Debbe . E fol. 298. Di queste cose altri non si Debbe eloriar vanamente. E fol 34. Facendo l'huomo bene, Debbe spregiare d'effere fpiegato . E fol. 194. Non Debbi adunque amore, Crc. cioè, Non debes.

### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

L Bembo nelle Profe alla pag. 157. del to.2. parlando della terza voce fingolare del prefente dimofirativo di sal Verbo, disse. Debe, che la diritta voce e, dalle profe rifiutata, folo nel verso ha luogo, e Deve altresi. Ma l'acfetvetro nella Giunta, in registrando le voci del medesimo Verbo, serisse ; Deo, Debbo, Dei, Dee, o Deve, o Debbe. N. so come il Buommattei nel C.39, del Tratr.

12. nello seconda persona del medesimo tempo registrasse.

Dei,

Dei, o Debbi, e poi nella terza folamente Deci postoche de più dissistato Debbi in tal tempo nella seconda, che Debbe nella terza: ne la registrano il Bembo, e il Castevotro anzi è voce del Futuro del Desiderativo, e del Frsente del Sociantivo, non del Dimostrativo. Il Ruscelli ne Coment. al C. 56 del Lib.2. serisfa queste pavole ; Dice etiandio il Bembo, che di questo presente Dimostrativo la diritta voce è Debbe, ma che cisco risturata dallesprose, ha solamete luogo nel verso. Nel che prese veramente errore. Percio che Debbe non è mai se non tetza persona del secondo Passato, se il puro volgar di Debuit, come charistimamente si vede in questi del Petrarca.

Spinse Amor'e dolor ov'ir non Debbe

La mia lingua avviata à lamentarfi. Ma pigliò il Ruscelli non già il Bembo errore: imperacche, oltre al potersi dire , che 'n quel luogo del Petrarca puo Debbe star per Dee, o pur che fosse una licenza poetica. nel dir Debbe per Dovette, quasi imitando molti del vulgo d'Italia , che per Dovette dicon Deppe; egli dimenticatosi d'aver notato nel principio di quel capitolo, nella variazione del Verbo Dovere, lo debbo, Tu Dei, egli Debbe, & Dee; serisse poi inconsideratamente quelle parole . Ma intralasciando quel che disser gli Antichi, oggi dicesi Debbo, o Deggio nel Verso, non Deo, comeanche avverti il Bembo non dirfi a' suoi tempi : ne men-Devo, per non trovarsi, come s'è veduto, in tutti i citati gran Maestri di lingua . Dei nella Seconda , cella E chiufa, acciocche non si confonda col Nome: e Dec nella Ter-. Za. E se dicono alcuni (seguitando cio che s'è veduto aver detto il Bembo, e'l Castelvetro) Devi, e Deve; non son. da imitarfi , a mio giudizio : poiche fe'l Bembo , e'l Caflelvetro non registraron Devo , ch'e la prima , e per consequente la voce donde debbon regolarsi l'altre; ne men dowevan registrar Devi, e Deve. Potran nondimeno(come. Kk 2

503 par che accenni il Bembo nelle riferite parole) usarsi nel Verfo.

### Aere ottima voce , e d'amendue i generi.

CXC. I L'Vocabolario, alla voce Aere, ha; Ve-di Aria: ma nell'Aria non v'è fiato d' Aere: per ciò si crede non usata da buon auto: e:dove il fatto e si altrimenti, che l'hanno hor maschio, hor femina, e delle volte parecchi . Bocca. Nov. 21. Proem. Il nostro Aere. Laber. Nov. 357. L'Aere dolce, foave , e lieto . Amet. fol.99. La caliginofa Aere. Filoc. lib. 6. Nov. 210. Il pregno Aere. Lib. 7. Nov. 301. Il dolce Aere. E Nov. 315. Il circoftante Aere. Dante Inf. 31. L' Aer groffa, e foura. Crefc. lib. 1. cap. 2. Aere putrefatto, corrotto, caldo, freddo, Oc. E cap. 5. Il fole chiarifica la sua Acre, pol si parte da essa, e lascia l' Acre rischiarato . E lib. 5. cap. 2. Amano caldissimo Aere, avvegnadio che nel temperato allignino . Am. Ant. fol. 251. L' Aere tratto per fiatamento . M. Vill. lib. 10. C. 93. Aire ferena, l'hà due voltes Dittam, lib. 4. cap. 14. Aer fana , epura . E c. 15. Chiara , e fana . E per non andar più a lungo, il Petrarca l'ha cento volte-

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

He che fia notato nella prima Crusco ; in quella...

del 1691. sta registrato esfersi usato indisferensemente Aere, ed Aria: così in Proja , come in Verjo : e la. prima, dell'uno, e dell'altro Genere . A me nondimeno par che Acre fia piu del Verfo, che della Profa , e piu del Genere maschile , che del femminile : e forse anche nel Verso bo ufate piu Aria, che Aere. Ma ne in Verjo , ne in Proja direi giammai Aira , o Aire , che pur eruovansi ne'Testi. Pur chi volesse valersi d'Aria, e d'Arre; avvertisca anon usar Acre metasoricamente: come Star di buon'aere, per islare allegramente, di buon'aspetto; Parlare inaere, Fondarsi in aere, e così in mill'altri modi di parlare; ma sempre, Star di buon'aria, Parlare in aria, Fondarsi in aria.

# Scordare per Dimenticare.

CXCI. D Er niente mi son faticato cercando appresso alcuno Scrittore antico il verbo Scordare in sentimento d'Obliare, Dimenticare, &c. Il Vocabolario ne hà un testo del Morgante, senza più: e alla voce Obliare, aggiunge Dimenticare, Scordarsi: tal che l'ammette nel choro delle voci non discordanti, e false: e come di buon suono la riconobbe, eufolla il Davanz. Annal. lib. 3. Come Scordati, ch'ei v'era padrone . Il Guarino. Che quasi mi Scordai d'effere, &c. Il Taffo Cant. 13. ftanz. 10. Per lungo dijusar già non si Scorda Dell'arti, Oc. Ma più copiosamente l'Ariosto, del quale eccone alquanti passi : Cant. 5. stanz. 14. Non faria Mai beneficio sal per Iscordarfi . C. 7. It. 68. A cui ( fe non ti Scorda ) tu fai , &c. E ft. 71. E poi fi Scorda ov'eripofto, C. 18. Non ti Scorda il nobil , Oc. Cant. 26. ftanz. 136. Il falutar gli amici havea Scordato . C. 27. ft. 137. Che'l nome suo non mi fi è mai Scordato . C. 31. ft. 88. Non fi Scordo il Re , Cc. C. 45. fl. 29. Per cui fi Scordi il primo , &c. Così egli,c parecchi altri Scrittori d'autorità ; che usando questa voce, le han dato il correr per buona. E forse da Ricordare hauran formato Scordare, come da Ingombrare Sgombrare, e tanti altri verbi, al cui capo l'S aggiunta, ò ricambiata con alcun'altra lettera, dà forza di significare il contrario,

Kk 4 OSSER-

OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENI'A.

Arve al P. Bart. che la Crusca poco, o niente approvaffe il Verbo Scordare, significando Dimenticarsi; e perciò sforzossi a portarne gli esempli . Ma doveva avvertire, che i Signori Accademici registrarone, Scordare Attivo, contrario d'Accordare: come, Scordar le corde, Scordare il liuto. Scordare Neu. affoluto: come, Il liuto fcorda da gli altri ftrumenti . Quella voce fcorda da. questa . E Neu. paff. che vat Dimenticarfi : com' lo mi scordo di ringraziar chi debbo: Lu ti scordasti di scrivere: S'egli si scordasse d'attenermi la promessate s. E portando eli esempli in tutti etre le significazioni, che · altro dovevan fare?

L'esempio che porta dell'Ariosto , d'essersi usato Scordare Att. fignificando Dimen icarfi; Il falutar gli amici havea scordato, non è da imitarsi . Credo poi, che. pinttosto da Accordare, che da Ricordare siasi fatto

Scordare.

Malamente, bene adoperarsi per Male.

CXCII. M Alamente si è condannato l'avverbio Malamente adoperato in sentimento di Male: e cio perche il Vocabolario ne riftrigne il fignificato ad Afpramente , Crudelmente, Con danno: overo , Grandissimamente . Egli , non per tanto , vale altrettanto bene per Male.

Brunett. Rettor. La gente vivea così Malamente. Malamente seguendo la virtude. Favellare tanto, e sì Malamente. Di mala maniera usano Malamente cloquenza . Dunque Malamente diffe , &c. Alber. G. tract. 1. SAP. 38. Ffa delle cofe accettate, ma non Malamente.

Gio.

Gio. Vill. lib. 4. cap. 29. La Città era Malamente corrotta di resia, &c.

OSSERVAZIONE DEL SIG.NICCOLO AMENTA.

Gli è verissimo, che l'Avverbio Malamente di rado ufoffi , e s'ufi per Male : cioè per lo contrario dell' A verbio Bene. Questo nondimeno non fu, e non è tuttavia, perche altro non fignificht , che Aspramente , Crudelmente, e Granditimamente in mal fenfo; ma perche s'e ufata , ed ufasi quasi fempre nel significato del Latino Male, la voce accorciata Male : e piu a ricifo Mal: cioè. Mal per me, Mal per te, Mal per noi, Mal per loro, che tante volte ne' parlari si dice : Mal credi , Mal fa, Mal possiamo, Mal pensasti, Mal conobbi : e cosi inpresso che infiniti Verbi,e in tutti i Tempi d'esfi. Neriuscirebbe che languidissimo il parlare, e forse sconcio con dire , Malamente per me , Malamente per voi , Malamente credi, Malamente penfasti,e c. All'incontro è stato, ed è in ufo per Alpramente, Crudelmente, Grandiffimamente, perche quel tempo, che ci vuole in pronungiar questi Avverbi, ci vuole ancora in profferir Malamente : oltre all'aver lo feffo suone. E poi cosi lontano dal vero, che i buoni Vocabolar) Toscani, come quel della Crusca, e d'Adrian Politi, non diano a Malamente anche il significato del Male de'Latini , che 'n tuttie duc. leggefi , fignificare egiandio ; Di mala maniera , Di mal modo; che tanto vagliono quanto Male. E inoltre danne all' Avverbio Male il significato ancor d'Aspramamente, Crudelmente, unendol co'Verbi Menare, Trattare, cioè Malmenare, Maltrattare: e dicendofi, Fu affai mal. menato da'nemici, Fu molto maltrattato da foldati; val lo fteffo, che Fu affai aspramente, crudelmente tratrato da'nemici, da'foldati. Sicche par che Malamente. e 11a-

Linkist Googl

e Male possan dirsi anche vicendevolmente, ove'l buongiudizio,e'l buon suon suono il permette.

#### Mediante dato al Plurale.

CXCIII. M Ediante il corso del Cielo, su ben detto da G.Vill. e si legge nel Vocabolario alla voce Mediante. Se poi abbisognandoci il Flurale, possiamo usare questo medesimo Mediante, ò ci convenga mutarlo in Medianti le influenze, Medianti corin del Cielo, il Boccacci con un paio di testimoni ci afficurerà del nò: dicendo egli Filoc. lib. 6. num. 317. Mediante molti pericoli, e n. 295. Mediante molti acerbi cass.

### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

N Ella prima Crusca non v'era che un'esempio della. Proposizion Mediante, attaccata a voce del numero del meno : e notando il Taffeni , effersi detta eziandio col numero del piu; vedesi nella seconda del 1691. C esemplo che dice, Mediante le quali, e c. senza dirfi, che fia Proposizione. E in luogo di notarsi, Proposizione, e vale Col mero , Con l'ajuto , e c. come fi legge nella. Prima, fi scriffe; Maniera di notante Col mezzo, Con. l'ajuto. Ma ben potevan que'S ignori mantener quel che. una volta avevano scritto, senza ne meno accrescer quefla voce d'altri esempli , bastando aver notato , esser Proposizione, per potersi usare, così nel singolare, come col Plurale: in quella medesima maniera che così dicesi Verfo la selva, che Verso le montagne, Dopo Pietro, che Dopo i nemici, Intorno a lui, che Intorno a loro, Rafence la Terra, che Rasente i folchi . Ne so perche a'Signori Accademice del 1691. non parte piu Proposizione, quan-

Towns Co

quando Proposizione chiamolla lo stesso Tassoni. Comunque sia, è da notarsi, che l'Boccaccto nelle migliori Operessine, cioè nelle Novelle, e nel Laberinto, non usolla eperciò parcamente dobbiam valercenet e dove pasa benes l'usarla. Ma perche a molti è piaccuta, e piace, senza considerare che sia Proposizione, e per conseguente una parte invariabile dell'Orazione; han detto, e dicono sconciamente nel numero del piu, Medianti. E peggio i nostri Curiali, che dicon Mediantino.

Voci sincopate frequenti ancor nella prosa . Altre distese suor dell'uso commune .

CXCIV. A Ccioche raccapriccio, e orrore nonprenda ancor voi, come fuole i nulla sperti del pen parlare, i quali udendo ne' componimenti in prosa nome, ò verbo sincopato, sossimo,
e si contorcono, come si fa sopra chi parla licentioso
(Vogliono, che si dica Adoperare, non Adoprare,,
Comporare, non Comprare, Caderà, Diritto, &c.
ston Cadrà, Dritto, &c. Perbehe un tal sincopare,
ch'esti chiamano storpiare, l'han per licenza così
propria de' Poeti, che non competa in niuna guisa a'
Prosatori) io mi prenderò questa briga d'infilarvene
qui una filza, bastevole non solamente à sodisfarvi,
ma sorse a noiarvi leggendola. E per non multiplicar
soverchio in parole, vo'che mi basti il null'altro,
che accennare il luogo dell' Autore, che l'adopero.

Adopra, e Adoprarle. Alb. Gittath 1, cap. 46, Adoprano Boccace. Fiamo lib. 5, num. 37. Brunett. Rettor. 5, materia . Oprare Crefcen. lib. 1, cap. 12, e. c., 13. Boc. Fiamo lib. 1, nu. 108. Biofinino Alb.G. fol.47. Accadra Am. Ant. fol. 350. Cadra, Gadranno, Gadgema Am. Ant. fol. 147. Patar. fol. 9, 100. 233, Alb. G.

#### IL TORTO E'L DIRITTO

tract. 1. cap. 48. e 64. due volte G. Vill. lib. 12.c. 18. Comprare, Comprato G. Vill. lib. 11.cap. 52. lib. 12. cap. 72. Boccac. Filoc. lib. 6.n. 30 37.213. Dritto Boccac. Nov. 45. Amet. fol. 44. Fiam.l. 1. al princip. Crefc. lib. 9. cap. 32. M. Vill. lib. 2. cap. 52. Dritzato Boccac. Introd. Odrò per Udire Alb. G. tract. 2. cap. 9. Spajmo Crefc. lib. 1. cap. 2. Spombro G. Vill. L. 11. cap. 1. lib. 12. cap. 16. Filoc. Vill. cap. 81. due volte, e c. 89. 90. due volte. 50 firire, e 50 fierto Alb. G. tr. 1. c. 35. c. 49. Boccac. Fiam. lib. 7. n. um. 1470. Filos Boccac. Fiam. lib. 7. num. 450 Falno per Vagliono 5 (ma non da ufarfi) Alb. G. tr. 2. cap. 34. Furno per Furono Dante Con. fol. 38. Di Promo, e Denno, e Denno, e Fenno parletemo più avanti.

Al contrario, Ponere, Opponere, e Sponere, per o piu ufato Porre, e Sporre, &c. Am. Ant. fol. 16. e 169. M. Vill. lib. 4. cap. 53. G. Vill. lib. 9. cap. 304. Vederai per Vedrai, che più volentieri fi adopera Bocc. Nov. 20. Similemente Nov. 5. Hamilemente Nov. 1. Tenerebbe Dante Conv. fol. 2. Convertifea. Crefc. lib. 3. c. 3. Seguifte Alb. G.tt. 2. c. 25, e 29. più volte Boc.

Nov. 32. Am. Ant. fol. 479. 481. &c.

### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

S' E' vero quel che 'l Bartoli disse nell' Avviso a' L'ettori, ch'egli s'insingeva quei che davan quessa, o quell'altra regola, per dire innocentemente qualche costagiuchevole contro di loro; qui senza dubbio apparisse verissimo. E qual mai buon Tojeano poteva biassamar nelle-Prose i moderati accorciamenti, le sincopi, i troncamenti, se questi sono stati introdotti a render piu leggiadro il parlare? Chi mai se non assettatissimamete direbbe; Sossetito, imino che vivero, umilemente tutte le ingiurie, che

che a diritto, ed a rovescio mi saranno fatte; poiche la virtute della umilitate infegna di adoperare la pazienzia ? O piuttofto , Soffriro infin che vivro , umilmente tutte l'ingiurie, che a dritto, ed a rovetcio mi faran fatte; poiche la virtu dell'umiltà infegna d' adoprar la pazienza? Non dirà il Profatore, Alma fer Anima, Frale per Fragile, Polve per Polvere, Ponno per Possono , Prince per Principe , Spirto in Inogo di Spirito, Abborro, Affalgo, Fero, Pato, Langue, Nutre, in vece di Abborrisco, Attalisco, Ferisco, Patisco, Languisce, Nutrisce: o pure Aita , Ameria , Carco , Divo, Empito, Ermo, Fea, Immago, Plato, Pria, Varro, Vifco; per Ajuta, Amerebbe, Carico, Divino, Empiuto, Eremo, Facea, Immagine, Platone, Prima, Varrone, Vischio; Ma non per tanto avrà sepre necessarissimamente da dire, Opera, Operare, Adoperare, Caderebbe, Caderemo, Comperare, Diritto, Dirizzato, Oderò, Sgombero, Sofferire, Sofferito, Temperò, Viverò, e c. E forse il più delle volte dirà con vaghezza Oprare, Adoprare, Cadrebbe, Cadremo, Dritto, Drizzato, Odro Jempre, o piuttosto Udiro, Soffrire, Sofferto, Vivro: e sempre Terro, Manterrai, Sosterra: e cosi in altri tempi: Tratterraiti, Tratterremei, e c.Riterranno, e c. Malvolentieri, Malmenare, Vedro, Vedrai, e c. Corrò. Dorro, Verrò, Parrò, Morrò, Potrò, Avrò, Trarrò, Rimarrò, Vorrò, Saprò, Andrò, Corrai, Dorrai, Verrai, e c.e tante e tant'altre voci, e Verbi si fatti, che. affettatamente, e con insopportabil languidezza direbbonsi Tenero, Mantenerai, Sostenera, Tratteneraiti, Tratteneremoci, Riteneranno, Malevolentieri, Malemenare, Vedero, Vederai, Cogliero, Dolero, Veniro, Parero, Moriro, e c. E fe non diciamo Biafmare, Spafmo, ma Biafimare (e cost ne gli altri Tempi)Spafimo, e per lo mal suono delle prime , e difficoltà che s'ba in profferirferirle; e per la facilità che si truova a pronunziar le seconde. Se non si dice Accadrà, Valno, Furno, ne mendices, Piggiorresti, Merralle, Guarrà, Mormerrà, e Desiderrei, per Piggiorresti, Meneralle, Guarrà, Mormorerà, e Desiderreri : quantunque la prima del Bocaccio, la seconda del Passavanti, la terza del Crescenzi, e l'altre due d'Albertan Giudice. Pal io nondimeno pur useroi Merrolle, Guarremmo, Guarreste, Guarranno: ed anche me gli altri tempi, e nell'altre persone: parendo al mio orecchio bellissimo l'accorciamento in Menare, e Guarire, e

Se poi dice nel fine, che i Toscani, anzi gli stessi nemici de gli accorciamenti in Prosa, piu volentieri dicon Porre, Spotre, Opporre, Corre, Torre, Condurre, Ridurre, e.c.he Ponere, Sponere, Opponere, Cogliere, Togliere, Conducere, Riducere; come pote dir nel principio, cheudendosi da costoro in Prosa Nome, o Verbo sincopato, si

contorcono come faces Martellino !

Di Vederal, Similemente, Humilemente, Tenerebbe, Seguifee, non è da far conto, avendos piatosso per issorrezioni, per parole di rado usate: giacche quaff semore me Tessi stessi legges Vedrai, Similmente, Umilmente, Terrebbe, Siegue. E se sinalmente registra. Convertisca, eredendo che debba dirsi Converta; a mepar, che venendo da Convertise, non poseva dirsi che. Convertisca.

# Allargamento della voce Ambasciata.

CXCV. A Mbasciata, auvisa il Voçabolario esserio re Quel che riserisce l' Ambasciatore, d altro mandato. Ma io o male intendo Gio: Villani, d ella può essere ancora le persone in opera d' Ambasceria, e l'ufficio stesso. Descritta dunque che il Vil-

Villani ha lib. 12. cap. 107. la pareita di certi Ambafciadori, soggiugne, Non si ricorda a' nostri di si rica, a, e honorevole Ambasciata, che nscisse di Firenze. E lib. 7. cap. 41. ll. Rèd Erminia andò per soccorso alla gran Città del Torigi ad Abagà Cane, fornita sua Ambasciata, il detto Abagà, Occ, cioè il tempo, ò l' ussicio dell' Ambasceria.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG.NICCOLO' AMENTA.

He Ambasciata ( o piuttosto secondo i Sanesi Imbacommission di dire gli Ambasciadori, ma eviandio tutto
il carico d'essi, est tempo del di loro usicio, in on no inego;
est secondo esempio del Villani, il conferma. Ma checomprenda ancora le stesse persone elette a tal usicio, il
niego, e dico, che nel primo esempio del Villani la voce
Ambasciata, sia trassorsa di la come, per Ambascieria,
che propriamente significa, e tutto il carico de gli Ambasciadori, e gli buomini stesse di quel grado.

## Por mente col terzo caso, e col quarto.

CXCVI. He si dica Por mente ad alcuna cosa, parrà si ragionevole all'orecchio, che chi non sa più avanti, si sarà agevolmente à sententiare, che Non si può dire altrimenti à dir senza errore. Così parlarono Ser Brunett. Rettor. Ponte.mente alle pene di Cesare. Dante Parad. 24. Ponte.mente alla sua voglia immensa. Alb.G. tract. 1. cap. 14. L'ira aniuna cosa Pon mente. E cap. 60. Pon mente alle cose. E cap. 63. Posi mente alle opere. Petr. Son. 265. Pon dal Giel mente a la mia vita oscura. Trionso della. Fama cap. 3. Pon mente al'altro lato.

# 518 IL TORTO E'L DIRITTO

Ma vuol Porsi mente gli esempi, che sieguono, e vedrassi, che contt' il Por mente col quarto caso, ò qualche altro egli sia, non hà voce il Nonsi puo, Dante Conv. sol. 30. Ponete mente la sua bellezga, che è grande. Bocc. Nov. 79. Ponete mente le carni nostre. Alb. G. tr. 2. c. 17. Propria cosa è di por mente l'altrui solditità, e dimenticare il suo vizio, Ec. 25. Poni mente lo principio, e la sine. Ec. 41. Se la ragione ben porrai mente. Passav. sol. 276. Pon mente i sipoleri, &c.

Ancor da offervarsi è quest' altro del Passav. fol. 120. Tu non di nulla al Prete : Tienlo ben mente. Che

dì tu di lui ?

# OSSERVAZIONE DEL SIG.NICCOLO' AMENTA.

' Essersi detto Por mente, e una volta forse Tener mente, fenza'l fegno del Terzo cafo, ofenza l' Articolo di tal Cafo ; parve affai stravagante al Bartoli; en' arrecò gli esempli, non per arricchirne la Lingua; ma ( come fe quasi in tutto questo libro ) per far vedere le fuenevoli formole de' Testi, che gli si citavan contro a. quel ch' egli aveva firitto, tiratovi peravventura dal mal' uso del suo secolo. Ed io che mi sono ingegnate per difefa de' Tefti, a trovar la ravione di cio che differo ; qui , a dir vero, ho ben sudato a rinvenirla. Imperocche il dir che i Toscani ban sovente intralasciato i segni del Secondo, e del Terzo caso, e talor gli Articoli de medesimi; come Per la metà diletto, La Dio merce, A porta San Piero, A casa il Notajo, Ver me, Sopra te, Dire altrui, Combatter corpo a corpo, Dimorar folo a. folo; in luogo di, Per la metà di diletto, La di Dio merce, Alla porta di San Piero, Alla casa del Notajo, Verso di me, Sopra di te, Dire ad altrui, Combattere a corpo a corpo, Dimorare a folo a folo; non m' è pa-

è paruto di potersi tirare eziandio in questo caso; poiche slimo particolar privilegio de' Pronomi Altrui, Colui, Colci, Coloro, Costui, Costei, Costoro, Loro, e. principalmente di Cui, di non ammetter segno di Caso avanti d' effi : e così delle Proposizioni Appresso, Avanti; Contra, Dentro, Sopra, Sotto, Verso, Intorno, e d'altre affai , di rifiutare il segno del Secondo caso , o di mutar l' Articolo di tal Caso in quel del Quarto, accompagnandosi co' Pronomi Me, Te, Se, Noi, Voi, Lui, Lei . Stimo finalmente effersi detto con vaghezza da Giovanni, e da Matteo Villani, Combatter corpo a corpo, Dimorar solo a solo : perche l' A in si fatti modi di dire,non è segno del Terzo caso, ma del Sesto, valendo Con. E perciò non ben direbbesi, Metter suolo a suolo, Stillar Goccia a goccia, Médicar frusto a frusto, Rodere scor-72 a scorza, Tagliar brano a brano, Ricogliere una a una : Andar Due a due, Tre a tre, Dieci a dieci : Vedersi Ora a ora, Quando a quando, ec., mas Mettere a suolo a suolo, Stillare a goccia a goccia, Stare a canto a canto, Schere a lato a lato, Camminare a dicci a dicci , e c. Perciò meglio m' è paruto offervare, che con questa voce Mente (che val la pin nobil potenza dell'anima') s' uniscon molti Verbi , con frammettercisi il Segnacaso A, ola Preposizione In,in. luogo di tal fegno: come Avere a mente, Venire a men. te, Tenere a mente, Mandare a mente, Recare a mente, Sapere a mente: o Avere in mente, Venire inmente: e così in tante operazioni della mente . Or mettendosi il segno del Terzo caso avanti a Mente, non si puo tal segno, o Articolo del medesimo Caso, mettere appresfo, e dire, Avere a mente a Francesco, Venire a mente al pericolo, Tenere a mente a quanto accade, Mandare a mente alla lezzione, e c. Ma la cosa su la qua s' aggira la mente, ponsi nel Quarto caso, e perciò senze quel a

quel segno, o quell' Articolo: dicendosi, Avere a mente Francesco, Venire a mente il pericolo. Tenera, a mente quanto accade, Mandare a nente la lezzione. E perebe di tante e tante operazioni della mente, solo Por mente (giacche Tener mente di rado s' è detto, ed orgi è medo di dir della slebe) dicessi senza tal spongua-si che vi s' intenda; puo star con co, che l'avessiro usa to col Quarto caso, come con tente l'aire operazioni. Se tal ragion non attastia, sio non ne truovo migliore. Anzi dico, che quantunque ben' attastiassi, o questa, o l'altra, one è da imitassi tal modo di dire: come piacque di fare at Bartoli, dicendo, Ma vuol porsi mente gli esempsi.

#### Offervationi sopra il verbo Trasandare.

CXCVII. D I questo verbo hò che dirne primierramente, estersi adoperato attivo dal Davanzati. Il Vocabolario ne dà in pruova un'esempio, che per avventura non sodissarà ad ognuno, cioè La vigna Trasandata. Comunque sia per estere, i due seguenti son suoi, e indubitati. lib. 2. Annal. Avea Trasandato l'esercitarle, e lib. 11. Tanta scienza in Italia antichissima non si Trasandasse.

Oltre a ciò fi può muover dubbio fopra alcuni tempi di questo medesimo verbo: per esempio, ècdebba diri Irasandano, ò Trastanno, ò se almen fi puo dire Trasandano, hor che none più in uso Andi, e Andano, come quando differo Dante Inf. 4. Innangi che più Andi, e Alb. G. tr. 2. c. 1. Mezza morta la

lasciano , e Andano via.

Dante nel Conv. fol.90. scriffe Trasuanno, non Trasandano. E fol. 113. Accioche non Trasuada: e non Trasandi. E nell' Int. 28. Prima ch' altri dinanzi li Rivada, che torna à simile di Trasuada.

Ciò

Ciò nulla offante io non mi farei à condannare il Davanzati, che nell' 11. lib. degli Annali, feriffe Se tutte le guerre Riandi : e non Rivai : e cosi del Trafando, e Trafandi.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

N On perche tal Verbo è composto da Tras,e Andare, ha da imitar le voci del Verbo Andare , edirfi Trasvo, Trasvai, Trasva, e Trasvanno, come alcuni de gli Antichi han detto ; ma come in molt'altre voci composte, si regola da se, senza aversi mira donde deriva : e perciò dicesi Trasando, Trasandi, Trasanda, e presen-

temente sempre Trasandano, e c.

Notisi , che nella prima Crusca , nel luogo del Convivio di Dante fu scritto, Silloggizzino : il che avvertito dal Taffoni; in quella del 1691. emendoffi Sillogizzino. Ammendossi ancora il luogo delle Collazioni . Ma con pace di que' Signori non mi piace , che 'n quella del 1691. nel fine si dica, In Att. Sign. Frascurare, Dismettere: quando il primo esempio che in essa si nota, è quel delle Collazioni de'SS Padri, che dice, Che dopo tante fatiche, virtudi, le quali egli avea trafandato, tutti i Monaci abitanti nel detto luogo: deve Avea trasandato, è senza dubbio in Att. signif. e altro vuol dire , che Avea trascurato, Dismesso. Perciò petevan trascrivere colle accennate emendazioni quel che notoffi nella Prima: cioè, dopo effersi detto nel principio in Att. sign. Trascurare, Dismettere: Lat. Curam intermittere ; fiegue in quella. giuflamente il trascritto esempio delle Cellazioni.

> LI 2 Lar.

#### Lungo per Accosto.

CXCVIII. D Ella Prepositione Lungo, data a' luoghi, come a dire, Lungo la via, Lungo il mare, Lungo il lito, il Vocabolario hà esempi: non così del darlo à persona, che pur è bello à sapersi, e altrettanto ad usarsi. Ma prima è da insegnare a gli stranieri, che Viaggiar lungo il lito, non è viaggiar per lo lungo del lito, ne Lungo il mare, è andare per la lunghazza del mare, ma vicino, rasente, accosto : talche chi camina sù'l lito, non camina Lungo il lito, ma Lungo il mare: e chi naviga stretto à terra, naviga Lungo il lito, non camina lungo il lito, non cun lungo il lito, non cun lungo il mare.

Hor quanto à Lungo dato à persona, eccolo in Alb. G. tr., 1. cap. 44. Due ladroni, possi Lungo lus (cioè Christo in Croce) da ambedue le latora. Dante Inf. 10. Allor surse la vista scoperchiata Vin ombra Lungo questa (di Farinata) infino al mento. Inf. 21. 1 m' accosta con tutta la persona Lungo il mio Duca. Parad. 32. Siede Lungb' esso, e Lungo l'altro posa Quel Duca, sotto cui, &c. E nella Vita nuova del medesimo sol 15. Avvenne, Co. che mi parve vedere nella mia camera Lungo me sedere un siovane vestite di bianchissme vessimenta.

# OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

P Arve bello al Bartoli, il dar la Prepofizione Lungo a per sona; ed a me per l'oppositio per cosi sirano, ch'io dico, tal Preposizione, non esseria data che a Via, Marte, Marina, Riva, Lito, Fiume, o s'altra cosa viè colla quals possa esprimere il suo proprio significato, cioè di Per lungo: onde dicendo Faz, degli s'berti nel Dittam. 3.14.

Sem-

Sempre parlando Lungo a la marina Andammo per le parti di Peloro; E nel lib.5.al C.7.

Noi andavamo per que'luoghi strani,

In ver Levante Lungo la marina; altro non volle fignificare, che l'camminar per lungo la marina, cioè per la lunghezza della marina, rafente essa marination già Ver la marina. P. l'Petrarea

Cosi Lungo l'amate rive andai: cioè , Andai per lungo le amate rive , Per la lunghezzadell'amate rive. E fe'l Bocc.nella N.S. della 7. Gior. fen-Za accennar moto , ma a significare stato in luogo , disfe, Concioffiacofache la fua camera fosse Lungo la via; volle intendere, che la camera fosse posta per la lunghezza della via, non a capo la via, o in mezzo della via . Così nel fine della medesima Gior. E Lungo al pelaghetto a tavola postifi : cioè Per lungo il pelaghetto, Per la lun. ghezza del pelagbetto . Perciò ben disse il P. Mambelli nel num. 1. del C. 163. delle Particelle ; Paffeggiar lungo il mare, Caminar lungo il fiume, è non pur passeggiare, e Caminar vicino al mare, o appresso il fiume, ma paffeggiare, e Caminar sopra il lido del mare, e su la sponda del fiume per il verso della lunghezza . P così spiega tal Preposizione, eziandio il Politi nel suo Dizzionario. Ne, per conferma della mia opinione, ie truevo effersi detto, Lungo il letto, Lungo il macello, Lungo il focolare, Lungo la stanza, e c.per Allato al letto, Accanto al macello, Vicino al focolare, Rasente la stanza. Or come si potrà leggiadramente dire, Lungo il lupo, lungo il cavallo, Lungo me, Lungo voi, Lungo Pietro; per Accanto al lupo, al cavallo, a me, a voi, a Pietro ? E se Albert.Giud. e Dante il differo, in molte altre cose ancora non fon da imitarfi.

Se si debba sirivere Coa la , Con le , &c. ò Colla , Colle, &c.

CIC. C Hi scrive Con la penna, e chi Colla penna: gli uni, e gli altri bene, e male: bene, se comunque essi scrivano, hanno per altrettanto, che il loro, buono il diverso modo degli altrismale se voglion fare il lor uso debito, il lor piacere, misura e regola dell'universo. A me in quest' ultimo tempo piace di scrivere Con la , e Con le innanzi à consonante, Colla, e Colle innanzi a vocale, ò a voce, che incominci da S con altra confonante apprefa fo : e ciò per null'altra cagione , che del così aggradirmi all'orecchio; e chi i fi.oi dicono altramente feriva altramente; che se vuol tenersi sù la regola degli antichi, scriva come gli viene alla penna, hor all'un modo, hor all'altro, che questa fu d'essa l'ufata, e da tutti, e per tutto il decorfo delle loro feritture. Aprianne alla ventura il più vicino de tanti, che ne hò qui hora davanti , il pulitissimo Passavanti fol. 28. Gicsà Christo ce ne ammaestra per se medesimo , e con le parole, e Con l'esempio, Con l'esempio, che &c. con la penitenza jua , e Con la fua tentazione , &c. Con la passione, e con la morte sua. Voltiamo carta. Con l'esemplo , e Con la dottrina. Coll'esempio , e Colle parole. fol. 30. Con le parole, e Con le opere. Cerchianne quà, e la in più altri luoghi, fol, 9. Colla giuftitia, fol. 6. Con la dolcezza. fol. 17. Colla quale s'aspetta. fol. 26. Colle molte ricchezze. fol. 1. Con l'effetto, fol. 61. Con l'albergatore . fol. 210. Con la carità , Colla umiltà , c Coll'altre virtà. E così per tutto. Prendiamo hora il Decameron Nov. 2. Colle opere, e Con le parole. Nov. 13. Chi teneva Con l'uno , e chi Con l'altre . Nov. 18. Con

Con la Reina, e con la nuora. E così per quanti Scrittori v'ha, e per quante carte hanno i lor libri-

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

I L Salviati nel fine del to.2.de'fuoi Avvertimenti,pri-ma registrò Collo, Colli, Colla, Colle, e poi Con la Con li, Con gli, Con la, Con le: ch'è quanto a dire, che poffan (fecondo la di lui opinione) feriverfinell'una, e nell'altra maniera:ma par che piu apprezzasse le prime, poiche prima registrolle . Per l'opposito il Ruscelli ne Comentar, al lib. z.nella pag. z 17., aveva detto; E vitio, & sconvenevolezza grande lo scrivere Colla, Colle, Collo, Colli, in vece di Con la, &c. Colla mano, Colle scritture, Collo studio, dovendosi sempre lasciar la Con intera . Ma'l Castelvetro nella Giunta alla pag. 64. del tom. 2. Ora io confesso, che in Collo, Colli, Colla, Colle, fi debba raddoppiare L, effendo composte di Con, mutato Nin L, e di Lo, di Li, di La, e di Le : così pare, che si truovi scritto appresso gli Scrittori, specialmente antichi; ma nondimeno comunemente, fi dice Col nel minor numero, e Con gli nel maggiore, feguendo Vocale, o s accompagnata da Confonante nelle voci maschili. Con la nel minor numero, e Conle nel maggiore, seguendo, o non seguendo Consonante nelle voci femminili . Or'io dico così ; fe ragion\_ vuole che scrivasi Collo, Colli, Colla, Colle, così come Dallo, Nello, Dalla, Delle, e c.quantunque composte. di Da, e Lo, La, Le, e c. e di Ne,e Lo, La, e c. e nella. medesima maniera che togliendosi la N, e l'I da Con il si dice Col: e cost ragionevolmente seriffero i Testi della Lingua ; perche presentemente non s'ba a far lo fteffo per una piu chiara, e forte ragione, ch'è questa , di così pronunziarsit Non v'è chi pronunzi , o pronunziar possa Con LIA 10,

lo, Con li, Con la, Con le; ma tutti Collo, Colli, e c. P. fe scrivesi oggidi Grazia , Divozione , non Gratia , Divotione, perche così vengon pronunziate : scrivesi , Ed ancora, E potendo, non Et ancora, & potendo, perche eziandio senza'l T si pronunzia tal Congiunzione: si scrive Onore, Umiltà, Coro, Ancora, non Honore, Humiltà, Choro, Anchora , perche fenzala H fon profferite: e Filoso fo, non Philosofo, Profeta, non Propheta, per la steffa ragion della pronunzia: e Atto per Apto, Dotto per Docto, Maddalena, per Magdalena, e c.;per qual diver sa ragione non s'ha da scrivere Collo, Colla, e c.quando Collo, Colla, non Con lo, Con la si profferisce? Ed a chi poco giudiziosamente dice, che debbansi sfuggir Collo, Colla, perche la prima, va! la parte del corpo che sostiene il capo ; la seconda , la fune per tormentare i rei,o quella materia tenace che adoperafi ad attaccare una cosa con un'altra : e così forse di Colle, e Colli, essendo anzi Nomi , che Articoli; rispondo , che 'n questi significati,il prime O si pronungia aperto;nel caso nostro si pronunzia chiusossiccome Voto col primoo chiuso, val Boto, Quel che fi fa a Dio, a' Santi; con quell'O aperto, vale il contrario di Pieno: ne per isfuggir tal'equivoco fi dice Boto (com'è anche ne'Tefti ) nel primo significato: ne in tant'altre voci colla E, or chiufa,or'aperta,s'e variato il modo di feriverle: quantunque l'avesser fatto due grandi huomini, come. Claudio Tolomei, e Giovangiorgio Triffino.

Aggiurgafi, che quei che ferivon Con lo, Con la., e c. ferivon si fatti Articoli, feparando il Segnacafo Con da gli Articoli Lo, La, Le; perche ferivendofi uniti, non... potrebber negare d'aversta feriver Collo, Colla, Colle, non Con lo, Con la, Con le, come shimò il Cashelvetro nel cit. luogo, contra la natura delle lettere nel linguaggio Italiano. Or espenda questi Articoli, non feraplici, ma compossi, ciaè di Segnacaso, e d'Articoli, per necessità

lasciando la prima figura di Con lo, Con la, Con le, n' han da prendere un'altra, con far di due parole una: altramente non sarebber piu Articoli , ma una parte d'Orazione spiegata con pin parole, cioè con un Seguacaso, e conun' Articolo; e non petendosi scriver Conlo ; Conla, Conle, necessariamente s'ha da scriver Collo, Colla, Colle.

Se finalmente così scrisse il Varchi con tanti altri nel decimofesto secolo; se così serivon presentemente i dottissimi mici Signori , L'Abate Anton-Maria Salwini , e'l Marchese Giovan-gioseppe Orfi , imitando i Signori Accademici Fiorentini, che cost scrissero nella Lettera a'lettori anteposta alla Crusca del. 1691.; cosi scriveremo ancor

N'è paruto ancor notare, che secondo la buona Ortografia , non si dà caso di seriver Colli Arcicolo , come ban notato il Castelvetro , il Ruscelli , e'I Salviati : perche avanti a Consonante si scrive Co'cioè Co'pensieri, Co' quali ; e avanti a Vocale , o a vece che comincia da pir Confopanti, delle quali la prima fia S,fi scrive Congli, cioè Gongli Amori, Congli Scudi, Congli Strepiti.

Con qual ragione poi piaceva ai scrivere al Bartoli Con la, e Con le innanzi a Confonante; Colla, e Colle innanzi a l'ocale, o a voce che cominciasse da S, con altra Confonante appresso; io no! so interpretare : se ne meno it fepp'egli, poiche diffe; E cio per null'altra ragione, che del così aggradirmi all'orecchio. Ma fe pur'egli confefsò doversi in questo aggradire all'orecthio; dovra seriverfi, com' io ho detto, posto che s'uniforma colla pronungia.

Quando Havere vale per Effere, il Singolare darfi al Plurale.

E 'Offervatione del Castelvetro, che stelle sue Ragioni, &c. sol. 98. conta frà gli al-

#### 123 IL TORTO E'L DIRITTO

tri falli di lingua nella Canzona del Caro, l'haver detto Quante, Gre. V'Hamo Giprigne: dovendofi feriver V Ha, determinato a fervire ad amendue i numeri: come apprello il Petrarea Due fonti Ha. E. Hoggi Ha fette anni. E. fiel Boccacci. Quanti fenfali Ha in Firenze. Quante donne v'Havea, e ve n'Havea di molte. Non v'Havea falconi. Come che hoggi ven Hibbia de'riechi huonizi, ve n'Hebbe già uno. Hebbevi di quelli, Gre. E. Correttione, poscia emendata, effere nell'Ameto del 1529. colà, o ve fi legge, O quante ve n'Hebbero, in vece di O quante ve n'Hebbe, che di poi emendoffi. Così egli: ed io l'hò per vero: ancorche, per effermi feontrato troppo tardi in quel libro, non possa aggiugnervi hora niente del mio.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG.NICCOLO' AMENTA.

L Cosselvetro nel libro in risposta all'Apologia de gli Accademici di Banchi di Roma, initiolato, Ragioned'alcune coso segnate nella Canzone d'Annibal Caro, allapag. 64. [econdo l'impressione in 4. coll'insegna della Civetta, si valse dell'autorità del Bembo a criticare il Caro: poiche disse Egli ha usato male il numero del piu, ponendolo in luogo del meno, nella voce Hanno, quando dovea dire Ha in quei vessi,

Quante poi dolci il core, e liete il viso V'Hanno Ciprigne, e Dive altre simili.
Del quat fallo, e la lettura delle cose toscane, e l'uso d'alcuni popoli, e gli ammaestramenti di Messer Pietro Bembo, lo dovevano rendere cauto, ed avvisato, dicendo e gli così, Usò etiandio il Petrarca, Ha in vece di sono, quando e' distr.

Ne l'isole famose di fortuna Due fonti Ha, Ed ancora,

Che

Che s'al contar non erro, hoggi Ha sett'anni, Che sospirando vo di riva in riva.

Pure da'Provenzali, come dice ; togliendolo, i quali non folamente Ha in vece di E, e di Sono ponevano; anzi ancora Havea in vece d'Era, e d'Eramo : ed Ebbe in vece di Fu, e di Furono dicevano : e così per gli altri tempi tutti, e guise di quel Verbo discorrendo,facevano molto spesso. Il qual'uso imitarono de gli altri, e poeti, e profatori di questa lingua, e sopratutti il Bocciil quale diffe, Non Ha lungo tempo, e Quanti Senfali Ha in Firenze, e Quante Donne v' Havea , che ve n'Haved molte, e Nella quale, come che hoggi ve n' Habbia di-riechi huomini, ve n' Hebbe già uno, ed Hebbevi di quelli: e cisalvo se non diciamo, che il Caro non habbia reputato cio fallo , havendo pera · ventura letto nell'Ameto del Bocc, che fu stampato dell'anno MDXXIX in Firenze, appresso gli heredi di Filippo Giunta cosi fatto essempio, O quante ve n' Hebbero, che maladiffero la inia venuta : non s'avvedendo egli, che quel luogo fosse slato corrotto dallo flampatore, e che si dovesse correggere così, O quante ve n'Hebbe che maladiffero la mia venuta: fecondo le altre stampe migliori, e il diritto uso di parlare. Quali parole ho voluto riferire, per far conoscere, che'l Bartoli non bene intefe la censura del Castelve tro fatta al Caroje perciò non ben pose nel Ticolo, Quando Havere vale per effere il fingolare darfi al plurale . Quafi non fi poteffe dare il fingolare al fingolare ancora : onde da gli esempli del Bocciarrecati dal Bembo, e trascritti dal Custelvetro, ne tolse il primo, Non ha lungo tempo. E pure avea detto doverfi ferivereHa,in luogo d'Hanno determinato a servire ad amendue i numeri. Doveva perciò uotar per Titolo, Quando avere val per Effere, non fi puo usare che nel fingolare, per darfi così al fingolare, come

#### 530 IL TORTO E'L DIRITTO

al plurale. E forse e senza forse dovevasi anche aggiugnere, Che 'l Verbo Avere non ha in tal caso altra persona che la serza:come appresso diremo. Doveva ancora, secondo 'l suo istituto per tutto questo libro, difendere il Caro, ch'era uscito della regola pofia dal Bembo, e dal Caftelv di no ufare Avere per Effere, che nel fingolare. Qual cofiderazione è così ragionevole, ch'eziandio il dottiffimo P.Rogacci nel numero 259. alla pag. 245. si maraviglia che'l P. Bartoli in questo luogo, avesse approvata l'opinion del Castelvetro, senza avvertir l'esempio del Bocc. portato dal Pergamini nel Memoriale alla voce Ha: ed è, Come che poche ve n' abbiano . E perche tal materia non è stata ancor bene. esaminata (come a me pare) da Gramatico alcuno; alluncherò un poco questa Offervazione, col dire, che lo stesso Caftelvetro nella Giunta al Bembo in quel luogo , allapag.65.del to.1.diffe; Ma io mi maraviglio affai, come questa credenza , che Avere significhi Esfere , posta avere avuto luogo appresso il Bembo; poiche non me ne par vedere fegnale niuno,ne nell'Ebrea,ne nella, Greca, ne nella Latina lingua ; onde possa la nostra. o la Provenzale avere ciò appreso : e piu mi maraviglio, veggendo, che egli vuole, che il numero del meno del verbo Avere, quando fignifica Effere, fi accompagni cel numero del piu. E pure, se ciò fosse vero, il dovrebbe fignificare così nell'uno numero, come nell'altro; ed oltre a ciò questa significazione non sarebbe solamente affifia alla terza persona del verbo; ma si rallargherebbe ancora alta seconda, ed alla prima; non apparendo cagione, perchè Avere non poffa cosi fignificare Effere nella prima , e nella feconda. persona, come sa nella terza. Ora adduce spezialmente a provarciò, due esempli del Petrarca, i quali al parer mio, non hanno pure sospezione di pruova.L'uno de quali è, Fuor tutti i noftri lidi Ne l'ifole famose de For-

Fortuna Due fonti ha . Dove manifestissimamente si vede il difetto; e le parole della stanza, che va avanti il dimostrano : che si come si dice , Vn'altra foute ba Epiro; cost si dee dire, e supplire, Il Mondo, o La Natura, e cofa tale, ba due fonti ; come parimente si dice altrove, Bennon ha'l Mondo, che'l mio mal pareggi, ed altrove, O anime gentili, ed amorose, S'alcuna ha'l Mondo. I quali supplimenti si possono, e deono fare in certi esempli del Boccaccio, o pure altri simili; come Il presente temporale, o Quella stagione, dicendo: Quanti Senfali ha il presente temporale in Firenze , e Quante. donne v'avea quella stazione-L'altro esemplo e, The s'al contar non erro, oggi ha sett'anni, Che sospirando vo di riva in riva. Ma si doveva pure avvertire, che questo verso, Che sospirando, per vigore di Che, ha forza di primo cafo, ed è altro tale , come se si dicesse , Il mio andar sospirando di riva in riva oggi ha sett'anni; si come diciamo, Mio figliuolo oggi ha fett'anni. E fimile rifpofta si dee dare a quello esemplo del Boccaccio, Non ha. lungo tempo, ed a cosi fatti.

Ecco come il Castelvetro dice il contrario di cio che disse nella censitra al Carot o perche quì vuole che 'l Verbo Avere non signisichi mai Essere, e perciò ben disse il Caro.

Quanto poi dolci il core,e liete il viso V'Hanno Ciprigne,e Dive altre simili:

accordando Hanno col numero del pin: ed il senso estato Quante que luoghi della Francia Hanno Ciprigne, e Dive altre similizo perche mosto egli qui si maraviglia, d'avere il Bembo voluto, che'l numero ael meno solamente del Ferbo Avere, ove signissa. Estere, s'accompagni, o col numero del meno, o con quello del pin. Ma che importa (potrebbe dire alcuno) che in ogni esemplo, dove. Avere sta per Estere, si possa ordinare in modo, che possa resu

vestare eziandio col significato d' Avere; come, V' ha\_ molti libri in quella flanza, Non ha molti anni ch' io fui în Napoli ; con dire , Quella stanza ha molti libri, Il mio estere stato in Napoli non ha molti anni; basta che come sta scricto, non ha sionificato d'Avere, ma d' Effere. Or non volendo molto piu dilungarmi , dico, che quando Avere significa Effere, s' ordina nel parlare, come a' Verbi Impersonali , o Primitivi , o Derivati che siano, i quali non banno ( come dice fra gli altri il Buommattei nel C.28. del tratt. 12.) altra persona che la Terza del sinvolare in ciascun tempo, Tuona, Balena, Piove, Amasi, Temesi , Sentesi : e perciò dicesi, Non ha gran tempo, Non ha sette giorni, Ebbevi molți, Ebbevi di quelli . Perche vedesi , che in verità usei di regola con licenza poetica il Caro: ma per questa ragione . È con cio poteva ceffar la maraviglia del Castelvetro, d'usarsi Aver per Effere, folamense nella terza perfona del numero del meno.

Ma per difesa del Caro dich'io , Se'l Castelvetro disfe , che Ebbero dell' Ameto fu corretto con Ebbe ; io pur leggo nel principio della Nov. di Paganin da Monaco ( ed è l' esempio portato dal Pergamini , accennato dal P. Roeacci ) Il çui nome era Bartolomea , una delle più belle, e delle piu vaghe giovani di Pisa, come che poche ve n'Abbiano ( cioè ve ne fiano ) che lucertole verminare non pajano . E così il Decam. del 73. come quel del Salviati ha Abbiano. Ne leggefinella diversità de tefi offervata dal Salviati , che quel del Mannelli , del 27.

o altro buono, avesse Abbia, e non Abbiano .

O che poi si foffe cio fatto imitando i Provenzali, o piuttosto i Latini, come mostra il Montemerli nella pag. 390. e 391. non folamente s' è ufato il Verbo Avere, in. luogo d' Estere , ma eziandio in vece di Fare : perche s' è detto , e per lo piu , o quasi sempre , impersonalmente , c con

e con vaghezza, Poco ha, Poco è, e Poco fa: Non ha troppo, Non e troppo, e Non fa troppo: Ha un'ora, E un'ora, Fa un'ora; e così in mille modi di favellare. E non folamente col numero del meno, ma con quello del piu, Già ha piu anni, Già è piu anni, Già è piu anni; Non ha lette giorni, Non è fette giorni, Non fa fette giorni: Ha molti fecoli, E molti fecoli, Fa molti fecoli come nel medesimo Montemerli si puo osservare. Or mi sia lecito dire; Se s' è detto, e dicesi tuttavit; Octon due anni, or fan due anni, e non pote dire il Caro, V'hanno Ciprine, e c. ? Sempre nondimeno surà meglio, on piu leggiadria, e secondo per lo pius' è detto da Tefli, usare Avere per Essere, a modo de gl' Impersonali.

Ne voglio intralasciar di dire, che 'l per altro avvedutissimo Buommattei, volle nel cap. 35. del tratt. 12. che'n questi esempli del Bocc. Ed avevasi recato il fanciullo in braccio: Messer Torello avendosi l' anel di lei messo in bocca: E non avendoselo bene saputo legare: Ancora che egli non fosse molto chiaro il di, ed egli s' avesse molto messo il cappuccio innanzi a gli occhi;il Verbo Avere vi stia per Estere: in modo che't diritto modo di parlar fosse stato; Ed erasi recato il fanciullo in braccio: Messer Torello esfendosi l'anel di lei messo in bocca: E non essendoselo bene saputo legare : Ed egli si foste molto messo , e c. Ma senza pregiudicar punto alla fama d' un tant' huomo, non mi par che sia così; ed è ben d' avvertirlo, acciocche non s'use Estere, dove richiedesi Avere : e questo, ove s' ha da usar l'altro. Se i Verbi che adoperansi nel parlare, accennan' azzione trasportata ne' casi che reggono, come ne gli accennati esempli; s' userà Avere, non Estere. Se accennan passione nell' operante, s' userà Essere : come, lo son venuto a trovarvi, non Ho venuto : Tu se' tornato, non

#### 534 IL TORTO E'L DIRITTO

Hai totnato. Qual regola so che riceve piu distinzioni, non che qualche eccezzione; ma tanto basti per sar conoscree, che nuegli esempli del Buommattei Avere nonusessi dal Bocc. per Estere,

Messe , Promesse , Rimesse , &c. Preteriti. 🛶

CCI. V Aglia almeno il sapere, haverne de gli elempi, e assain più de'pochi che io qui no allego. Brunett. Rettor. Non attes quello, che Promesse. Dice uno, Tu mettessi fuoco nel Campidoglio: egli rispande, non messi. Si come Promesse al cominciamento di questo libro. Dante via nuova sol. 14, Mi messi a cercare. G.Vill. lib. 5. cap. 1. Questi rimesse le voci: M. Vill, lib. 4. cap. 77. Sottomessero. lib. 9. cap. 108. Si Messe. lib. 10. cap. 96. Promesse ciascuno. cap. 98. Gli sommessono il regno, &c.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA,

E disse il Bart. nel Num. 103. colla comun de' Gramatici, che i Verbi che han la pri ma voce terminata in Tro, come Metto, Prometto, hamoi il Preterito remoto in Si, cioe Misi, Permisi: eccettuandone Batto, Combatto: e noi diciamo ancera i composti Abbatto, Dibatto, Ribatto, dovea qui dire, che Messi, Promessi, Simessi, Sottomessi, Messe, che Messi, Promessi, Sottomessi, Messe, and a non imitassi, ne meno a mio gindizio da Poeti: si en nos se perforza di vima, e in bassi, componimenti, e se la Varebi nell'Ercolano serisse Messe, per Misi, ginssamente me su censula menti nel messe del Muzio nelle Battaglia alli peg. 45.

#### Che forza habbia , Lasciamo stare.

CCII. Q Uesta forma di dire,non è in verità negati-va, per quantunque ne habbia apparenza, col darsi al soggiuntivo: anzi ha forza d' un certo che simile à Non folamente : come più chiaro apparirà in questi esempi. Boccacc. Narrat. della peste. E lasciamo stare, che l'un Cittadino l'altro schifaffe (cioè, Non folamente l'un cittadino l'altro fchifava ) e quafi niuno vicino haveffe dell'altro cura , & i parenti insieme rade volte , ò non mai si visitassero , & di lontano : ( ma ) era con sì fatto spavento questa tribulatione entrata ne' petti degli huomini, & delle donne, che l'un fratello l'altro abbandonava, & il zio il nipote, & la sorella il fratello , Gc. E Nov. 23. E lasciamo stare, che io face fi ( cioè, E non tolamente ie io faceffi ) ma fe io pur pen-Jassi cosa niuna, &c. sarei degna del fuoro. Nov. 25. E lasciamo stare, che la mia morte non vi fosse honore ( cioè , e non folamente la mia morte non vi farebbe d'onore, ma ) nondinaeno, credo, che rimordendovene alcuna volta la coscienza, ve ne dorrebbe l'haverlo fatto.

# OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

Poteva far di meno il Barroli di fal confiderazione, poiche chi non intende, che Lasciamo stare, intetti gli esempli da lai portati, e in tanti altri che ve me sono nel solo Decamerome; vale Lasciam da parte, Mettiam da parte, Mon parlo, Non dico, e achè il propio significato di Lasciare stare: come nella Nov. 19. Ed il perche per molte ragioni naturali dimostrare, lequali al presente intendo di lasciare stare: e nella 30. Lasciato stare il motteggiare, a darsi al governo del Mn reeno

## 536 IL TORTO E'L DIRITTO

regno commesso cominciò. Piuttosto poteva dire, che\_Lasciare ba significato assirmativo in tanti modi di parlare; come, Lascialo fare, Lasciate dire, Lasciamolo
andare, Lascia correre, e coi Lascia stare. O pure, che\_
nel Vocab. si nota nel verbo Lasciare, Lasciare stare, Cesfar di fare, Lat. desinere: e, si porta l'esempio del Bose.
nella Nov. 47. Udito il comandamento del Signore,
lascio star leis dove Lascio stare, ma s'adatta a Cessò di
fare, ma ad Abbandono, Lascio in abbandono.

Appostatamente , valere ancora l'Apposite de' Latini.

CCIII. I questa voce il Vocabolario non allega elempio d'Autore antico, e l'interpreta, Consulto, Apposta. Brunetto nella Rettor. l'adoperò ad esprimere il Dicere Apposte ad per suadendum: così: Appostatamente dire per far credere. E quivi medes. L'officio del Medico è curare Appostanamente per sanare. E simile. L'officio del Parlieri (ctoè dell'Oratore) è parlare Appostatamente per far credere.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

VI ancora dice cosa, ch'è seritta pe boccali, cioè, che Appositatamente vaglia l'Apposité de Latini. Anzi la Crusea così in A posta, come in Appositatamente spiega colla vonce de Latini. Consulto. Bello era il dire, che ne A posta, ne Appostatamente son dausarsi in Poessa, non avendole ujate il Petrarca ze sedisse.

Or'a posta d'altrui conven che vada; ha altro fignificato, cioè, Secondo l'altrui volontà; daaggiugnerfi al Vocabolario.

#### Chi dato ancor al Plurale .

CCIV. Hi in forza di Coloro di Quegli, i Quali, e simili, non fi accompagnerebbe hora al plurale lenza offendersene gli orecchi non avvezzi à sentirlo: come quando fi disc. Am. Ant. fol. 222. Lo Sole dal mondo pare, che togliano Chi tolgono di quefla vita l'amista. E fol. 22 Chi per utile sono amici. Albert. G. tr. 2, ca. 25. Dei vedere Chi consentono a queste cosc. G. Vill. lib. 10. cap. 108. E chi furono caporali, &c. li condannarono. Petr. C. 19. Diedero Chi più sur del mondo amici. Bocc. Fiam. lib. 7. n. 42. Sono Cir pentano ciò da lei, &c. Amet. fol. 80. O come folli sono, e mal sapienti, Chi per tal modo abbandonan gli affanni.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG.NICCOLO AMENTA.

Dec quì il Bartoli, che Chi in forza di Coloro, di Quegli, i Quali, e fimili, non si accompagnerebbe hora al plurale, senza ossensifendersene gli orecchi non avvezzi a sentitote consondereve val Quegli, Coloro, con quandovale I quali: e poi gli esempli son tuti nel significato di Quegli, o pinttosso Quei, Coloro, senza valere in uno d'est I quali. Doveva est i dire, se avesse saputo di si satte cose, che l' Pronome Chi, or ha forza di Pronome Sustantivo, cio di Quegli, di Colui, ed anche di Quei, di-Coloro, et di Relativo cio si su quei primo caso non parer molto leggiadro l'usarlo nel numero del pin, come in alcun de gli esempi da lui portati. Ma ove è Relativo, o che si Indeterminato, o Interrogativo, o Dubitativo, o Partitivo, si penpre vin sivine vasphismo il parlare, in usandolo, o nel singolare, o nel piuraleccome, secon sesso desse con con sentito del sin socio di si fosse o nel singolare, o nel piuraleccome, secon sesso desse con con con sentito di massa di como M. m. 2 furon furo per superiore del sin sentito di su socio di singolare, o nel piuraleccome, secon sentito di singolare, o nel piuraleccome, sentito di singolare, o nel singolare come se se con con con con sentito di singolare, o nel piuraleccome, secon sentito di singolare, o nel piuraleccome, sentito

furon quelli, che t'hanno cosi mal concio? Penso Chi fieno stati i primieri. P gli altri, che vivi rimasi sono Chi qua, e Chi là, in diverse brigate, senza saper noi dove vanno fuggendo . Che leggonfi nel Decamerone: ne oggi fenza diminuir la leggiadria del parlare si direbbe. altramente . Ne solamente ( dice il Salviati nel tom. 2. alla pag. 282 la ciascun numero, ma ad ogni genere, cafo , questo Chi è comune in tutto , senza aver mai varianza. Solamente stanno luogo di Qualsivoglia,o di Chiunque ( come il medesimo Salviati avvertisce ) non userassi che svenevolmente nel numero del piu: ne se ne legge esemplo ne'Testi. Ed so aggiungo, ch'eziandio nel numero del meno, dee ufarsi con molto giudizio, acci ocche se ne renda bello il parlare. Dice il Bocc.nel 2.lib.della. Fram. 1. lo ti priego, che tu sì sciocco non sia, che movendoti a pieta d'alcuna persona, e sia Chi voglia, vogli te a grave pericolo di te medesimo sottoporre: ne si puo dir meglio & ma fe si dicesse, lo ti priego, che zu sciocco non sia, che movendoti a pietà de miserabili e fian Chi fi voglia; non farebbe bello il parlare. Così, dicendofi, Questo, Chiunque te l'abbia detto, è fal. fo ; direbbesi leggiadramente : ma non colla stessa leggiadria : Questo Chi re l'abbia detto è falso : e svenevolmente , Quelto , Chi te l'abbian detto è falso . Rendefi sondimen vago nel fingolare, coll'aggiungercifi la particella Che; come , Chi che te l'abbia detto : Per ordine di chi che fia:11 dica Chi che fia: Dirai a chi che viene.ec.

Molti, e de' grandi huomini , banno stimato , che Chi non debba dirfi che nel Retto , e che ne gli Obliqui s'abbia a dir Cui. Anzi il Muzio nelle Bastavlie alla pag. 41. censuro il Varchi , che nell'Ercolano usò Chi ne casi obliquir e nella pag. 134. pofe bocca egiandio al Petrarca, perche diffe.

Die-

Diedero a *Chi* piu fur nel Mondo amici. Fra magnanimi pochi,a *Chi* 'l ben piace. Come *Chi* 'l perder face accorto, e faggio. Penfando meco a *Chi* fu questo intorno.

Ma se non bastan questi esempli del Petrarca,e tanti altri, che ve ne sono , poteva legger nel Bocc. nel Decamerone, Renderonle a coloro, di Chi ell' erano: Di Chi furono la prima volta imbolate: A Chi toste l'aveva il barattiere: La Donna fu di Chi la trovo: A Chi la perdette rimafe il danno, e le beffe : Da Chi ti lufinea bilogna prender guardia : ed altri molti simiglianti. Oltre che'a me pare, che con maggior vaghezza s' usi nel maggior numero Chi ne gli Obliqui, che nel Retto : e nel minore, o sia nel Retto, o ne gli Obliqui, sia piu bello Chi, ene Cui. L' abbaglio del Muzio, e de gli altri nacque, dallo stimar che Chi, e Cui , sian lo stesso Pronome , cioè Chi del Retto, Cui de eli Obliqui: ma Non appar vero ( dice il Salviati nel luo cit. dopo aver riferiti eli accennati; ed altri esempli del Bocc. ) cio che alcuni hanno fcritto, che Chi, e Cui sien nel vero un nome medesimo, e che il primo folo del Nominativo, ed il secondo sia la voce, che esprime i casi. Anzi sono Chi e Cui, come due voci; cosi due nomi appartati, benche lo stesso interamente vagliano alcuna volta . Egli è il vero, che nel Nominativo la voce, Cui non puo cader mai nel parlare; ma la compagna, e del Nominativo, e de' casi, come abbiam mostro, è comune. Il Buommattei poi nel C. 13. del tratt. undecimo; Penfano molti, che Chi fia il Cafo retto, e Cui gli obliqui. E infegnano declinarlo cosi,

Chi, Di cui, A cui, Cui, Da cui.
Ma quanto essi 'ingannino potrà conoscersi da gl'
infrascritti luoghi, ne'quali vedremo, che Chi si truova in tutti i Casi obbliqui. Ed avendo arrecaso gli esem-

pli, cziundio del Decamerone, dove Chi è ne' Cufi obliqui, conchinfe; E cosa chiara per tanto, che Chi, co Cui son due Pronomi, ra sloro fepparati, e diffinati: Ne uno ha che far coll'altro. Il primo de' quali haututi casi simili al primo; dicendosi Chi, Di Chi, A Chi,Chi, Da Chi. El Secondo e un di quelli che i Gramatici dicono Disettivo: perche manca de' retti, e si declina così. Genit. Di cui, Dat. A cui, Accusat. Cui Ablat. Da Cui.

Offerviamo ancora, che'l Pronome Chi riferifee folamente per son racionevole, o Huomo, o Donna, che sia: perciò mal si direbbe, Avea piu cavalli, Chi segnato nella fronte, e Chi ne' piedi: dovendosi dire, Qual segnato nella fronte, e Qual ne piedi. E peggio, se si dicesse, il colore scarnatino, di Chi ogni donna e vaga, in luogo di, Del quale ogni Donna e vaga.

Causa, e Cagione: Causare, e Cagionare, lor differenza.

CCV. I L principio producente, ò quasi producente qual che fia cola, in nostra lingua non è Caufa; ma Cagione: e il produrre, non e Caufare, ma Cagionare; perochè Causa è quella, che si hà appresso il giudice, e si disputa, e piatisce. Cosi han voluto gli antichi : ne io, per quanto m'è caro il rifpetto, che lor fi dee, m'ardirei à contradire', molto meno à contravenire à una tale offervanza di buona lingua; avvegnache, quanto fi è a Caufa, l'Ariofto l'habbia da dodici volte in fu, non saprei quante', peroche il più contarne era foverchio. C-14. ft. 106. La dove bavea più Causa di temere . C. 15. ft. 4. Rodomonte Caufa del mal loro. C. 19. ft. 5. La Caufa che dal porto il tien lontano. C. 27. ft. 82. Domanda la Causa di tant' ira, &c. Cosi Caufare nel medefimo fentimento.C. 30. 11.35.

st. 35. Causate un danno. E 31. st. 21. Danno, los può causare, e st. 43. Onde Causato sia. C. 37. st. 76. La morte si Causata, & e. D'Autori antichi si o non hò chi m' allegare, suor solamente l'antichissimo Dante, che nel Conu. sol. 89. servise, l'un e di naturale sustanta causata. E quivi medesimo su l'altra é di naturale sustanta causata. E quivi medesimo su l'altra é di naturale sustanta causata. E sol. 100. Causata dal cielo. Nella Rettorica di Ser Brunetto, truovo questa voce adoperata al trattar delle cause, dicendo egli sussidio modo di Causare; cio è d'aringare all'antica. Causa poi, non l'ho, sin valor di Cagione, suor che nel Prolago al lib. 4. di M. Villani: "Quelle cose; che con giusta causa l'appetito hà viebieso. Forse ve no haura altri esempi, non venutimi sotto l'occhio."

## OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

On biassimerei chi nsasse Causare per Esser cagione, giacche nel significato d' Aringare in giadizio non è in 116, e put domebbes usare, ma loderei sempre chi stratesse de Cagionare. All'incontro a malineuro dissenderei chi nsasse cagione i poiche abbiam voes dissinte ma egiandio per Cagione i poiche abbiam voes dissinte nall'uno, e nell'atro, significate ie mi parrebbe appunto discender' uno, che dir volosse, il Mugghiar de Lioni, el Ruggir de' Tori, Così il Ruselli nella Critica al Dois ce disse di queste devoco; Se alcuni moderni pur l'usano (cioè di dir Causa, per Cagione) io non entro a lodazio, ne abiasmarlo, solo, dico, che si fa senza bisogno, poi che habbiamo voci da rappresentar l'una, el' altra; e si sa contra l'uso de gli autori.

M m 4

Con tutto che , col Dimostrativo.

CCVI. Q. Vesta forma su sovente alla mano di G. Vill. e vale, Benche, Ancora che, &c. & accompagnolla tal volta col Soggiuntivo, tal alra col Dimostrativo; e di sol questo che ad alcuno parrà men doversi, daremo pruove à sussicione partissone surono seconstiti, cap. 44. Con tutto che innanzi che si partissone surono seconstiti, cap. 48. Con tutto che, orc. la maggior parte Movirono. Lib. 11. cap. 6. Con tutto che prima Havea cominciato. Lib. 81. ca. 6. Con tutto che per molti savi si Disse, cap. 48. Con tutto che alla prima Mostrò, orc. Lib. 12. Con tutto che quelli, orc. Erabnomo, orc. cap. 27. Con tutto che, orc. se ne Andarono, cap. 89. Con tutto che per si savi, endicreti si Disse, ib 7. cap. 102. Con tutto che il detta Nansurvivette poco.

# OSSERVAZIONE DEL SIG.NICCOLO AMENTA.

Plla prima Crusca non si porta esempio, che d'esfersi usato Con tutto che, col Soggiuntivo: manotando il Tassoni gli esempli d'esfersi ancor detto coll'Indicativo; in quella del 1691. si dice esfersene valuti i Testicol' uno, e coll'altro Tempo; nondimeno piu spesso (ed io dico piu leggiadramente) col primo.

## Concesse, e Concesso in profa.

CCVII. I L'Vocabolario non ne adduce esempio, e potrebbe esser bisogno haverne per Difendere chi l'usasse in vece del Concede, e Concedette, e Conceduto, che sono le voci, ò proprie della Pro-

profa, o più costantemente usare: avvegna che pur diciamo, Concessione, che non proviene da Conçede, o da Conceduto. Bocc. Amet. fol. 32. Copiosamente gli Concesse Luvina. fol. 75. Quelli mi Concesse. Am. Molti compagni gli Concesse il vittorio so principe. Am. Ant. fol. 398. Concesse à Demonio. M. Vill. lib. 1. cap. 29. Al quale so Concesse. F. Vill. cap. ulc. Concesse sur sono.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA

P Ar che'l Bartoli avesse inclinato a dir Concessi Concesse, Concesso, perche dicendosi Concessione, questa non puo derivar da Concedei, o Concedetti, Concedette, Conceduto, ma dalle già dette . Ed io dico, che dicesi Processo, per Progresso, e Processione, ne credo, che egli, o alcun mai abbia detto lo processi, Egli Proceffe, Ho processo, per Procedetti, Procedette, Proceduto: quantunque il Cinonio , non fo come , nel C. 16. de' Verbi alla pag. 164 avesse detto, Concedo ha, lo concesfi, Egli concesse, Esti concessero: e cosi Procedo, Succedo: quando nel Cato alla pag. 115. aveva detto, Concedere ha lo concedetti , Egli concedette ; e c. nella-118. Procedere ha lo Procedetti, Egli procedette, e c. e nella 119. Procedere ha lo Procedetti , Egli procedette, e c.E quantunque si truovi in qualche Testo, Concesti, Concelle, Concesso; non si truova oid nel Decamerone. Anzi intanto, dich' io, truovansi sovente tai voci nel Verfo, perche questi Preteriti Consedetti, Procedetti, Precedetti, Succedetti, ec. fon piu della Profa , e come voci lunghe mal s'adattane al Verje.

## 544 · · IL TORTO E'L DIRITTO

Emplere . Compiere. Adempiere . Riempiere. .

Osi veramente si è usato di scrivere da gli antichi , e quindi Empiè , ed Empiuto, Compie, e Compiuto, &c. Ne i Moderni, che scrivono regolatamente, se ne dipartono; se non nell'infinito, quegli a'quali fuona un non fo che strano,e spiacevole quell'Empière, Compière, Adempière, Riempière, Ricompière, &c. peroche così vuol pronuntiarfi à cagion del dittongo, e del latino Implere, che muta la L'in I, come in Flamma, Plenus, Floccus, Pluma, e che altri fi voglia, Exemplum, Templum, e cento altre voci. Ma di questo ragioneremo più avanti. Pochi esempi v'hà ne'Poeti, onde per mostrare, pronuntiarsi Empiere, &c. con la penultima accentata, e ciò per la trifta rima ch'ella è. A me non è avvenuto di trovarne più che un pajo nel Tesoretto del Maestro di Dante . A viascun fa promessa Sua domanda Compiere : rima di potere . Come possa Compiere Quel suo ludo volere ; E due altri nel Barberino fol. 53. Cofa ch' è bella, e lieta Compiere ; rima di rimanere . E fol. 64. Sien le tue vifte à volentier Im. piere: rima di Cherere. Il Vocabolario alla voce Diffinire ha Compiere senza esempio.

Chi poi ama meglio di scrivere Empire, chez-Empirer, c cosà degla latri, ne ha esempio in M. Vill. lib. 2. cap. 21. Riempire i Fossi. Oltre all'estressito da Dante Dolor compito. Dal Petrarca Favola Compita, e Voglia Compita. Dal Crescenzi Ricompimento. Dal medesimo, e dal Petr. Compitamente: de quali testi non cito i luoghi, perche gli ha il Vocabolario.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG.NICCOLO AMENTA.

Vol quì il Bart. che i Moderni dican piuttosso Empire, Adempire, Riempire, Compire, e.e. per non pronunziar Empirer, Adempiere, Riempirer, Compiete, coll Accento sul a pepulsima, come s'hanno a pronunziare. Ma' l' P. Spodassor d'ella stesso Compiete, coll accento sul a pepulsima, come s'hanno a pronunziate. Ma' l' P. Spodassor d'ella stesso compiete, colla penulcima bricovet e risponde al Bartoli, che sima abbian sa penulcima shunga, a casien del Distono le; che sciogliere, Cogliere, Raccogliere, Togliere, e e, hann'eziandio il Distono le, e nondimeno pronunziansi colla penulcima bricove.

Potrei ben disendere il Bartoli, e dire, che in Cogliere, Sciogliere, l'Ogliere, e cl'Ie,non è Dittongo, poschol: l'i vi smette per far rendere juono schiaceisto al
Gli e che i Preteriti d'Empiere, Adempiere, e c. sani
Empie, Adempie, e quei di Cogliere, Sciogliere, Togliere, non sin Coglie, Scioglie, Toglie, o pur Colse,
Sciolse, Tolse, ma Colle, Scioglie, Toglie, o pur Colse,
Sciolse, Tolse, ma Colle, Scioglie, Toglie, a pur Colse,
Sciolse e toglie de la lo Spadasora, e l'uso de gl'Italiani, mi
forzano a dire, che debban pronunziarsi colla penultima,
brievet e l'uso de gli approvati Scrittori, che debba anzi
dirst Empiere, Adempiere, Riempiere, Compiere,
così secondo le Conjugazioni di tai Ferbi; che limpire,
Adempire, Empi, Adempi, Empito, Adempito, e c.

Supplire, Signoreggiare, Carrire, col terro cafo. Chicdere, col sesto.

CCIX. D I niun di questi verbi così accompagnati
v' ha esempio . Peroche quel Gli suppli-

sca del Vocabolario tratto dalla Nov. 69.è quanto casca Del terzo, eccone il Filoc. del medesimo, lib. 7. num. 38. Alla quale non si potea supplire. E num. 39. Al mio difetto suppliscano.

Alb. G. tr. I. cap. 24. Lo servo saggio Signoreggerà a figliuoli matti . E cap. 36. Signoreggia all' animo . Am. Ant. fol. 292. A cui la semmina Signoreggia.

Paffav. fol. 83. Venendo ciò a notitia del padre, Gar-

rinne alla figlivola.

Passav. fol. 130. Chiegga licenza dal Vescovo, è Dal fuo Vicario, è Dal Prete. Ma Richiceler col terzo caso hallo Bocc. Nov. 80. Se Richiesta gli fosse. E M. Vill. L. 6. cap. 36. Hayendo Richiesto a Vinitiani la Città.

# OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

Vel che s'è quì offervato dal Bartoli , cenfurando i Signori Accademici Fiorentini , conferma il mio sofpetto , ch' cgli aveffe' aunte manoscritte les Annotazioni del Taffoni : giacche questi annotò alla prima Crufca quanto s'è qui detto dal Bartoli. E per le annotagioni del Taffoni , leggonsi nella Crusca del 1691. gli ejempli d'effersi usato Garrire col terzo caso . E'l medesimo Taffoni noto effersi ancora usato Neutro , Attivo , e Paffivo: come, Udendo il marito garrire: La vergogna garrifce l'huomo : e Perche fosse garrito , e cosi riprelo. E in tutte e tra le maniere puo dirfi con vaghezza, ove 'l buon'orecchio il confente . Ma non uferei Garrare, che offervo il Taffoni efferfi ancor detto . Per le medesime annotazioni , s'aggiunje nell'ultima Crusca qualche esempio, d'effersi ancora usato Signoreggiare col terzo caso. E così dovevasi egiandio aggiugnere al Verho Supplire : po-Ro che con molta grazia fi dice , Supplire al diferto , al bisogno, al danno, a quel che manca, e c. come da gli Arbores esempli portati dal Tassoni. .

# Arbore, e Noce in genere feminile.

CCX. N E pur di questi v'hà esempio nel Vocabolario. E sono del Petr. Son. 226. Arbor vittorios, e trionfale, e del Bocc. Amet. fol.83. E Questa Arbore fotto le cui ombre. E appresso 2D' interno Alla quale.

Del Noce, Arbore. Amer. fol. 46. La Frigida Noce dante a se medesima co suoi frutti cagione d'asprislime battiture.

Al Feminile poi del titolo, vaglia per giúoco, che Feminino Plurale, fon voci antiche, e buone, accorche di que fla non fe ne legga efempio, e di quella due non fo quali; ma elle fon l'una e l'altra nella Rettorica di Ser Brunetto, cosa antichissima.

# OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

Se l' Petrarca disse Arbor vittoriosa, in luogo di Vittorioso, sorse e senza sorse così scrisse, per meglio col semminile intender sotto il Lauro il nome di Laura sua Donna: ma altrove disse sempre Arborceol genere maschile. E se l' Bocc-nell' Ameto scrisse pure (s'è vero) Questa arbore intorno alla quale; bastra per chi vuol prenderne certo esemplo, e che nel Decamerone, e nell'Ameto ssesso, disse sempre Arborce col genere del massensi. Dal Noce abbiam parlato nel numero 167.

Femminite, e Femminino fon ne Telti: anzi Femminino e piu de Gramatici: giacche Femminite, val propriamente Da femmina, e quanto Femminco, Femminesco, che si disse existato da gli Antichi Femminale, femminino, Di genere di femmina.

Plurale, e Singolare, non s'é detto, o di rado da pin

Toscani Gramatici: avendo detto, Del numero del piu, e del meno: o Del maggior numero, e del Minore. Manpresentemente tutti i buoni Gramatici Toscani, per variare, dicono in tutte le tre accennate maniere. Di che vedi Vital Papa Zzoni', nelle Ampliazioni della Lingua alla pag. 3. della prima parte.

Offervationi sopra il valore, c l'uso delle voci Italiane.

ON v' incresca di fermarvi un pochissimo incontro a questa proceffione di voci : e mentre elle a due vi paffano innanzi, avvifarle coll'occhio, si che dipoi le riconofciate al bifogno, che lor verrà dietro. Funerale fustantivo, e Funtione . Deposito , Discredito . Impiego , Intreccio . Encomio . Esame . Fulmine , Fromba . Ricercata , Recitamento, Poffesso, Pranso. Imperio, Indulto. Vifita , Vilipendio . Temperie , Tirannide . Acclamatione, Affistenza, Calunnia, Connessione, Talmente, Totale. Evento, Equilibrio. Intimatione, Impegno . Decoro , Difgusto . Ritrovamento , Riferva . Pefca (pifcatio) Portata N. S. Maldicenza, Multiplico.n. S. Nascita, Nativo. Tumulo, Tugurio. Benefico, Brio. Principiante, Passaggiero. Scapito, Sollievo n. S. Tiro, Toccante. Ponderatione, Penuria. Delirio, Documento. Gesto, Gradino. Esule, Educatione . Collocatione, Cafcata . Adito , Alunno. Sbarco, Sabbia, Ospite, Osfequio. Insolito, Importanza, Pulpito, Precetto, Libreria. Lautezza. Allegria, Autentichezza. Esclamazione, Emolumento. Derrame, Difuso. Accompagnamento, Accuratezza. Celebre, Confacevole. Recondito, Regio. Provido, Proprietà . Scorreria, Slealtà . Mercantile , Malnato. . flito, Pernitiofo, Manchevole, Memorando . Gastigo, Giuridico. Delitto, Denuntia. Considerabile, Confinante . Aggravio , Affunto . n. S. Inesperto , Indefesso. Equanimità, Esto. Speditione, Sfogo. Impenfato, Impressionato . Pretesto, Presidente . Narrativa, Nuntio. Riforma, Restante. Preservativo, Protesta . Genio , Gustoso. Discedenza , Dedito . Circolo, Commodità. Sordido, Schifoso. Avviso (per novella ) Appettato . Difintereffato , Delinquente . Intimatione, Inappettenza. Posto. n. S. Probabilità. Nuova . n. S. Numerofo . Generale, n. S. Gramaglia. Difinuolto , Decente . Avversione , Avvertimento . Propensione, Progresso. Offervanza, Orrendo. Scopo, Sconuolgimento. Commediante, Congresso. Incentivo, Ingresso. Distintivo, Disimpegno . Inalte. rabile, Imbarco. Condoglienza, Compleffo. Requifito, Rammarico.Purezza, Pulitezza.Cimento, Confumo n. S.Racconto.n.S.Ricapito.Qualcheduno,Qualcuno.Ri-Aessione, Risoluzione. Indelebile, Imaginabile. Sordido, Spropolitato. Mediocremente, Maneggevole. Vivacità, Vivezza. Domine, quando hauran fine? e pure ancora non fiamo alla metà ; e conviene dar luogo a quattro Verbi, che se ne vengono infilzati per Alfabeto. Accreditare, Architettare, Afferire, Atteffare, Alloggiare, Appartare, Affertionare, Ambire, Beneficare, Conciliare, Cimentare, Consultare, Denominare, Deferire, Decretare, Disfuadore, Esaggerare, ·Esiggere, Esacerbare, Emulare, Esultare, Eseguire, Favorire, Invadere, Intimorire, Inventare, Intrudere, Infinuare, Intimare, Incaminare, Invigilare, Ingolfare, Ingratiare, Inferire, Inorridire, Manfuefare, Premunire , Prefiggere , Pregiudicare , Predominare, Pultrire, Presendere, Prevedere, Presagire, Riferire, (per raccontare) Ricambiare, Rifolvere (per determinare, Sincerare, Suggerire, Subordinare, Spaccare,

Staccare, Sorbire, Succedere(per avvenire, e non dietro) Trattenere, Viaggiare: e che so io, che a'tanti che ve ne han non la finiremmo di qui a trentun di Febbrajo.

Hor primieramente, chi professa uno scrivere, e favellare, diciamo cosi, tutto oro di ventiquattro carati, perciò senza mondiglia di pure una voce non paffata per la bocca, e ufcita della penna di qualche Scrittore antico, etiandio se non di quel secolo che và con nome dell' Ottimo, dicami, fe per quanto rivolgere del Vocabolario può farsi (e parlo sol di quell'ottimo della Crusca, e qui, e per tutto altrove, dovunque nomino Vocabolario ) troverà le foprallegate voci, fostenute dall'autorità d'alcuno de' tanti, che ve ne ha, Autori antichi di buona lingua? E trovato, per quanto io habbia potuto vedere, che nò; andiam oltre, e rispondami, Se di queste voci egli mai non ne adopera niuna? Se tutte come illegittime le rifiuta : io qui di presente ne reciterò altrettante lor fimili , à vedere , fe ne ancora d'effe fi vale? poi haurò che dire affai più del magiftero de' Verbi. Ma percioche mi fo non irragionevolmente a credere, che voi non siate con voi medesimo così risparmiato, e fearfo, adunque ci rimane à dire, che voi tutte come vi vengono alla lingua, e alla penna, le adopriate, ò veramente trascelte; cioè, certe si, e certe no; e in questo fare haurere qualche riguardo alla ragione, ma più al vostro giudicio, e piacere. Eccovidunque rolto di bocca il Non si può, verso chi fa come voi, usandone quelle si, e quelle no, che più gli sono in grado, ò glie le configli l'orecchio, o'l bisogno, o l'esempio d'altri , o che sia quel che sa ragionevole l'operare.

2 Non percioche non troviate nel Vocabolario

.

autorità di Scrittore antico che usasse la tale, ò la tale altra voce, dourete voi subito farvi à sententiare, ella effere fenza efempio. I Vocabolarii, non fono quali le cose animare, che hanno come dicono i Maefiri, il Maximum quod fic, oltre al quale non paffano: ma crescono per luxta positionem, & appena mai farà che habbian fine. Ed io conosco qualche dotto Grammatico, che hà migliaia di vocaboli da doversi aggiunguere al Tesoro della lingua Latina; avvegnache pur ella non cresca, peroche morta: ma razzolando per entro i buoni Autori, se ne trovano tuttavia de' non avvisati da' primi, e secondi, e terzi , ancorche diligentissimi raccoglitori. Dianne qui nella nostra lingua un qualche saggio, e sian voci le più di loro non registrate di sopra, e tutte da volersi aggiugnere : etiandio se non tutte da volersi usare; ma ii convien fapere, ch' elle pur sono buone, peroche usate da buoni Antichi, Atrio . Boccac. Amet. fol.44. due volte . Celebre . Dante Conv. fol. penult. Confentanco . Alb.G. tr. 2, c. 25. 34. 47. Combinatore. D. Conv. fol. 100. Difualere. Barber. fol. 84. Decente. Amet. fol, 45. Decenza. Barber. fol. 343. Depurato. Cresc. lib. 2. c. 12. Efito . Barber. fol. 334. Fulmine. Bocc. Vif. c. 28. Facella. Alber. G. tr. 1. c. 36. Dante Purg. S. Parad.o. Fattibile. Bocc. Amet. fol. 36. Gonfiato n. S. Boc. Laber. n. 256.Gefto, Barb. fol. 104. Inclinabile. D. Conv. fol. 1. Intermife. Bocc. Fiam. 1. 4. n. 133. Intento n. S. in profa , D. Conv. fol 43e 50. Intoppo in profa, Paffav. Prol. Inventivo. D. Conv. fol. 41. Infetare , c Infetationi ivi . fol. 58. Lievo n. S. Barb. fol. 30. Maravigliante . Am. Ant. fol. 321. Mutuo . Dante Conv. fol. 82. Mi furare . Brunet. Rettor. Marangone. Barber fol. 257. Nondimanco. M. Vill. lib. 8. c. 59. lib. 9. cap. 37. Fil. cap. 90. Nafcofaglie . Brun. a Ma Ret-

## 152 IL TORTO E'L DIRITTO

Rettor. Nasare. ibid. Ofta. donna d'osteria. Barb. fol. 351. Procuro n. S. F. Vill. c. 65. Plaindire. Boc. Fiam. lib. 6. n. 20. Perentorio . M. Vill. l. 1. c. 77. Pipistrello . Boc. Amet. fol. 99. Paganizzarea Barber. fol. 82. Posto n. s. per luogo . Bocc. Amet. fol. 77. Problemati , ibid.fol. 89. Repatriatione. Bocc. Nov. 99. Ricerea . n. s. M. Vill. l. 5. c. 49. Ripieno , n. S. Cresc. l. 6. c. 6. Regente n. s. M. Vill. l. 9. cap. 98. Sazornare la nave. Barber. fol. 260. Se gia. Cresc. l. 4. cap. 12. Sconvenevole n. s. Brunet. Retto. più vol. tc. Sorgiaguere. Barber. fol. 166. Vnimento ibid.fol. 39. tettimato. Matt. Vill. l. 11. cap. 3. e cento altri.

A formare, non che fol dare il corso a una qualunque voce , ha incomparabilmente maggior potere l' Uso, che l' Autorità d'un qualche pajo d' antichi; i quali anch' essi solo; ed in tanto la secero voce legittima, in quanto o la preser dall' uso, o formatala essi stessi d'inventione, la diedero à far correre, cioe a far valer all' Uso: altrimenti una voce ch' ei non accetti, è mutola; e come il vento, se non fi muove, è morto, così ella se l'uso non la fa correre , perde l' anima ch' e il fignificare . Vedemo nelle Città d' Italia (ferive Dante nel suo Convivio ) se ben volemo guardare a cinquanta anni, molti Vocaboli effere spentize nati, e variati. Onde se picciol tempo così trammuta, molto più trammuta lo maggiore. E foggiugne ciò ch' è verissimo, e di gran prò il ricordarlo; Lo bello volgare ( parla dell' traliano ) feguita Vfo , e la Latino , Arte ; peroche e questo è morto , e si de' flare al detto : quello è vivo , e chi parla , può allargarlo, ristrignerlo, variarlo, ao arbitrio dell' Uso, ch' è il formator delle lingue. Hor di queste voci , legittime perche usate, avvegnache non da gli antichi, la lingua nostra pur ne ha una dovitia; e misera se

ne mancasse. Que' valenti huomini che compilarono il Vocabolario, ne adoperan parecchi dove parlano effi, pur maestri, e giudici del ben parlare : ma perche a' lor luoghi per alfabeto, non vi fi truovano ? fol perche non v' e Scrittore, ne pur fotto il buon. secolo, che le usaffe. Piacevi haverne per esempio alcune poche , Accuratamente , il troverete alla voce Sollecitamente. Accompagnamento, a Compagnia. Appennino, ad Alpe . Affunto, n. s. ad Assumere . Avvifo , a Novella . Affegnato , a Parco . Aggravio , ad Aggravamento . Cognitione , a Conoscenza . Circolo, a Cerchio . Conditura , a Condire . Ceffione , a Cedizione. Consultare, a Deliberare. Denunzia, a Denunziazione. Diffuadere, a Persuadere, e Diffuasorio. Dubbiezza,a Dubbictà . Diventare , a Divenire . Pffettuare , ad Adempiere. Evento , a Riuscita . Ejequire ,ad Esecuzione . Gustojo , a Gustevole . Gesto , a Cenno . Importanza , a Rilevato , Infolito, a Disusato, e Novità . Impressionato, ad Affetto , ad Intrinsichezza, a Fratellanza . Intertenimento, a Traffullo. Indufriarfi, ad Ingegnare . Legnate , a Carico . Muschio , à Profumo . Mediocremente , a Mezzanamente . Manchevole , a Difettivo, Nascita, a Guscio. Nativo, a Natio. Nuova, a Novella, Offervanza, ad Offequiofo. Pittura , a Quadro . Positivamente , a Cittadinamente . Pulitezza, a Netrezza. Paffaggiere, a Paffaggio. Proprietà , a Propitario . Provido, a Provveduto . Ricapito , a Capitare . Ripentaglio , a Rischio . Risoluzione, a Deliberazione. Ridicolofo, a Ridevole. Ritrovamento, ad Invenzione, Schiavità, a Cattività . Solito, a Solere, Ordinario, Consueto. Successo, à Riuscita. Speditione , a Spaccio'. Scordare, ad Oblivisci . Testura, a Dettato,&c. Le quali tutte, e cento altre lor somiglianti (cioè senza autorità, diciamo hora così, di Nn 2 ScritScrittore antico, ò moderno che sia) se son voci buone, vorranno haver luogo nell' Alfabeto, se, non sono da potersi usare, malagevole riuscirà il dar

ragione del pur effersi usate.

4 Dove altri adoperi un qualunque vocabolo, etiandio se per natione straniero, ò per nascimento novistimo, tanto solamente che chiaro a intendersi. proprio a fignificare, e di fuono niente spiacevole a gli orecchi, a me pare niun poterlo riprendere, altrimenti, che s'egli habbia a potergli sostituire un'a altro vocabolo fatto già della nostra lingua, o per autorità, ò per uso, il quale, in quanto è forza d'efprimere, e leggiadria, e dolcezza di fuono, poffa, e vaglia altrettanto che il nuovo, e lo straniero. Dove no , irragionevole meschinità d'animo è voler la nostra favella con quella povertà di vocaboli, che ce l'hanno tramandata gli antichi,e di non molto accresciuta i moderni. Anzi, non dirò solamente richiederlo la necessità del bene isporre i suoi pensieri, mà altresi la ricchezza e la copia, che pur è tanto pregievole in ogni lingua : e debico, non folamente belleaza, è il variar delle voci, ove si convien più volte ridir la medefima cofa , ò ragionarne à lungo , come fi fa ne' libri, n'ead ogni materia si confa il ragionar metaforico in supplimento del proprio. Come dunque chi à un Sonetto cofa di cinquanta parole, confentiffe la libertà dell' usar voci non isceltissime; pure, non, ben farebbe; altresi, e peggio, chi a un volume non concedesse maggior libertà di quella à che giustamente si obliga un sonetto.

5 Corre appresso molti per regola del migliore ferivere Italiano, Partirsi, quanto il più far si può dal Latino. Io non vo' farmi a disputar questa quistione, nella quale, v' è il suo che dire per amendue le parti,

e il suo non saper che dire chi la s' inghiotte così intera come si fa delle regole generali; havendo ella tante, esi fuariate eccettioni, che di poco non le riman forma di regola. Quanto a' vocaboli, de' quali foli ho preso qui a ragionare, dicami chi veramente il fa, perche calum e terra, corpus e anima, vinum e aqua, amor e dolor, oc. ci dian queste ottime voci italiane, ciclo, terra, corpo, anima, vino, acqua, amore, dolore,&c. e non altresi examen, fulmen, celebris, imperium, fcena, calumnia, tugurium, infolitus, exclamatio, hospes, nuntius, delictum, propensio, dicens,&c. si che dobbiam dire Disaminamento, o Esaminanza, non Esame, Saetta, ò Folgore, che pur sono voci latine, non Fulmine, Confueto, ò Ufato, non Solito, e Inustrato, Disusato, Strano, non Insolito, e cosi d'altri, e molto più se non haventi scambio di voce tanto italiana, che non sia punto latina? Ne varrebbe punto il dire, gli antichi haver trascelte dalla lingua latina le voci, fole esse dicevoli ad usarsi nell' italiana . Leggasi Ser Brunetto, e il Convivio di Dante, e parecchi opere del Boccacci, e'l volgarizzamento di Pier Crescenzi, è l' altro d' Albertan Giudice, e vi si troveranno per entro à si gran copia vocaboli intolerabilmente latini, che adoperati oggidì sentirebbono del pedantesco. La lingua Latina, e la maniera dell' Italiana, e può ognun cavarne quel che gli fà bisogno, falvo il fuo dovere al giudicio, e all' ufote ogni tal voce; usata ò no, che l' habbian gli antichi, pur sarà antica, e buona al pari dell'altre. Così a me ne pare: pajane come vuole a chi fiegue altri principj.

6 Dove habbiamo nelle feritture antiche, peresempio il nome, e non il verbo, e non l'avverbio, e questo, e non quegli, il farlisi da sè stesso, cons

Nn ? difere

difercione, e consentimento del giudicioso orecchio, l'hò per licenza da non doversi contendere, ò disdire a veruno. Similmente de' semplici sar composti, massimamente valendosi delle particelle, che pur si danno par tal giunta a certe voci, e han forza, qual di trasmutarne il significato in contrario, qual d'ingrandirlo, ò in altre maniere qualificarlo e: come a dire Stra, onde Straricco, Stravolto, Trasx Tras, in Trasognato, Trasandato, Trasmesso. Dis, in Dimesso, Diporre, Dissesso, Dissi in Dimesso, Diporre, Dissesso, Dissi in Framettere, Fraporre, Frasorrare E Sosto, e Con, e rante attre che ve ne hà, e possono applicarsi

ad altre voci etiandio con ingegno.

Finalmente, I Vocaboli proprij de' mestiori, delle arti, delle professioni, delle scienze, son dessi i veri quegli che corrono per botteghe, per le scuole, per gli uffici , per i mestieri ; e vanità sarebbe il cercarli appresso gli antichi, che delle mille parti non ne hanno le due, e quelle stesse tolte di bocca al meflier che le usa; come il Barberini quelle poche antieaglie che ha dalla marinaresca nel Documento della Prudenza, il Volgarizzator del Crescenzi, dall' Agricoltura, Dante, dalla Filosofia nel Convivio, e nel Paradifo. I Villani dall' arre militare, com' era ia uso a que' tempi, &c. Eben sarebba fatica, e opera di gran merito, per chi si prendeste a compilarne un Vocabolario da se, maffinamente se alle sempliei, e nude voci, aggiugnesse i modi proprij di ciascuna arte, e prosettione: che ciascuna gli usa proprissimi, e si convengono sapere da chi non vuole in materie particolari adoperar maniere communi, e le più volte aliene, disconce. lo per mio uso v' ho spesa intorno qualche non infelice fatica, ma cofi, non diro buona, ma certamente ottima, non

non ci può venire altronde che da Firenze.

E delle voci Italiane siane in questo poco detro a bastanza; si veramente, che vi s'intenda per tutto, doversi adoperare il giudicio, presupporre lo studio, che l' une senza l'altro non basta a far macfiro; e in chi fi truovano amendue, voglionfi, fe non seguitare, certamente, non gittarsi à riprendere certe diversità, che non si assanno alle regolette, che gli appena scolari nel cinguettare in buona lingua. hanno per avventura udite, ò lette, e senza più credutele come fi fa de' principij, che chiamano per se noti; e con esse in pugno, la prenderebbono contro all'Oracolo della lingua Italiana . Dal poi richiedera Scudio, e perciò tempo, e necessario a seguirne il sempre furfi migliore; e pure in tanto ferivendo, e paragonando le prime fariche con le ultime, dispiacere à se stesso in quelle, emendarle se può, rammaricarfene fe non può ; ed io iono un di questi . Scrivendo ( dicea dl se stesso il Dottore Sant' Agostino ) imparo a scrivere, tutto insieme discepolo, e maestro di me medefimo. Perciò, quanto altri pili vede, e fa, tanto meno s'arrifchia allo ferivere forto le fue opere il Feeit , ma come quel gran maestro nell'arte sua , il Faciebat : riserbandosi in quanto non le dà per interamente perfette, il rifarvi sopra la penna à ritoccarle, e rorne, e migliorare, e mutare quel che sfuggi da gli occhi che havea quando scriffe, e questi d' hora il veggono, e lor dispiace. Ed io non senza maravigliarmene, ho veduto huominidi grande ingegno publicare al mondo i loro componimenti di qualunque materia si fossero, e sostenervi, quante propo-ficioni altrettante evidenze: poscia a non molto ritrattarle come fallacie . Come altresì , volere i fuoi pensieri per regola di tutto il genere umano in quan-49.2

## 558 IL TORTO E'L DIRITTO

to è fapere; ele sue regole, emendatione di tutti; etiandio i più riveriti; e ammirati Poeti Greci; e Lartini; ò di qualunque altra maniera Scrittori dell'antichità, seguitati da gl'Italiani altrettanto buoni maesfiri in quel medessimo genere di componimenti; quafin no sosse lo componimenti; quame osservationi, e con un giudicio superiore non le havessero ributtate come non convenevoli d'osservatio.

### OSSERVAZIONE DEL SIG.NICCOLO AMENTA.

CE'l Bartoli,per quanto ba detto fin qui in questo libro, De per cio che dice appresso, cerco introdurre molta libertà nel linguaggio Italiano, intorno a quelle cofe che ban she far colla Gramatica ; qui pensò introdurne maggiore, per quel che tocca alle voci, alle parole. E la fua gran ragione si fu,che la lingua Italiana è lingua viva,e perciò possa giornalmente ricevere accrescimento, o dal popolo, con nuovi vecaboli, o da gli Scrittori con nuovi modi di favellare. Adunque (dich' io)perche l'idioma Italiano è vivo, non ha da aver ne Vocabolario, che ne registri le voci, ne Gramatica, che ne preserva le regole ? Come appunto voll'egli , or censurando i Signori Accademici Fiorentini, che con tanta lor gloriosa fatica compilarono il gran Dizzionario della Crusca, per gli vocaboli del Linguaggio; or motteggiando il Bembo, il Castelvetro, il Salviati, ed altri grandi huomini,che 'n veggendo l'Italiana faveila malmenata dall'igneranza del popolo , e dalla rozzezza de gli Scrittori, cercaron lode volissimamente abbellirla, col sottoporla a quelle,o ad altre presso che somiglianti regole, che rendon così belle la lingua Greca, e la Latina, che fon fra le Lingue morte. Potra perciò ogn' huomo nell'Italico idioma inventar wesi a suo talente, ed ordinarle come piu as-

cen-

conciamente gli detta il propio capriccio? No, mi diranno 1 difensori del Bartolizegli volle sempre, che chi parla, e chi scrive, dec regolarsi con prudenza, con giudizio, e col buon' orecchio. E chi(rifpond'io) non crede aver prudenza, giudizio,e buon'orecchio? Auzi chi non si perjuade aver, si fatte cofe fopra tutt'altri? Eb, che cotali opinioni (mi par'a me) fono fate sempre, e son tuttavia di coloro, che come dicesi) son paffati, o paffano agli estremi, non passando pe mezzi. Il di loro ingegno è ftato, ed è (a dir vero) follevatissimo,e non degnando abbassarlo ad apprendere a minuto regole. Gramaticali, formole di dire, e vocaboli; banno scristo,e ferivono alor modo, fenza Gramatica, con frasi feravagantiffime,e con nuove,o difufate parole. Ove poi fono ficti,c jono in cio censurati; ban chiamato, e chiamano i cenfuratori succidi pedantacci: ed han sudate; e sudano, con\_ mille arzigogoli, sofisticherie, e con qualche Testo jcorretto, a difendere, e fostenere cio che una volta è loro inconsideratamente ufcito di penna.

Tanto besterebbe per rispondere, a quanto ha qui il Bartoli notato ; ma io non istimo, come alcuni , e fr a costoro il Salviati, che nella lingua Italiana non possiam noi pareggiare, non che superare i primi Tefti ; e se miglioramento dovesse farsi ( fon le parole del Salviari alla pag. 104 del tom. 1. ) quello non dietro alle cose della Gramatica, ma delle voci , e de favellari foffe in qualche. tempo per accadere. Io dico, che colle regole di que'tre. orsimi Gramatici , e d'altre , cavate da cio che per lo tia banno scritto i Testi , is posse scrivere ton maggior leggiadria di quel che feriffero i l'esti ifieste anzi, che chi erive oggidì imitando appunto appunto i Testi , se non è da bian fimarfi, non è da molto lodarfi. E le ferivend io la prima. parte de Rapporti di Parnajo , pringegnai a feguitar quajs sempre le pedate del Boccargio nelle più leggiadre Movellese affai piu di me imitella Lionardo di Cipon nel Pa-

8 . V.

rere,imitando ancora gli altri piu antichi, e ne vocaboli, e ne modi di dire ; fu fatto artatatamente, per opporne appunto, or ha trent'anni, e piu, a coloro, che troppo licenziosamente, senza regole, e senza proprietà alcuna di linguaroio, affat sconciamente scrivevano: e difendevansi com'he io fleffo fentito) con questo Torto, e Diritto . Mas postoche già la maggior parte de nostri Scrittori, anzi gli flessi dottissimi partegiani del Bartoli , conoscendo l'error de primi loro Compagni, scrivon leggiadramente secondo le regole, e colla bella naturalezza della bellissima Italiana favella, in che ho la vanità d'effer concorfo almen collavolontà, se non collo serivere; in cio che appresso ho serieto, eziandio nelle Commedie , sutsoche dettate ju l'esemplar de gli Antichi;mi fono studiato adattarmi piu all'uso: senza guaftar le regole , e la graziata proprietà dell'Idioma . Perciò se giustamente gli addottrinatissimi Signori Giornalisti di Vinegia, nel fin dell'Estratto di que'Rapporti (the con tanta mia gloria han fatto nel tom. 24) m'han rentilissimamente avvertito a non istar tanto attaccato a gli Antichi; godo sommamete d'avere antiveduto il di lor comandamento,e d'aver loro anticipatamente obbedito,cotraffacendo principalmente il vago file de'lor Giornali.

Fatto sta a ben ravvisare, qual sia l'Vjo, e qual l'Abuso-Violatich to col Salviati nella pag. 109 del tom. 1, è quel che migliora il parlare, on e introduce um altro eguale al primotivo quel che 'l rende imperfetto improprio, m. 11-chevole, e sgradito, come fa l'Abujo. E se l'Vso talor prevale alla rusigione, e alle regole, any il unica razione si diece; sarà quando nou già il popolazzo, o dicti, e dedici Sirittori inconsideratamente introducono, o trasformatore non avoc così fa la comune de dotti, ed approvati Autori. Oltre che, se parrà alcuna volta, che si siada costoro usici vegola; sarà stato con tal vezzo, che brevemente ne sia riusicito piu bello il parlare.

О диап-

O quanto al proposito di questa offervazione diffe bene, pochi anni fono, il gran letterato Francese M. le Clerc, fotto il nome di Teodoro Parrafio,nella feconda Parrafiana, alla pag. 105. che per iscrivere eloquentemente, biso-... ana faper fopra tutt'altro il linguaggio nel qual fi ferive: che vuol dire , tutti i fensi propri, e figurati di ciascheduna parola : etutto cio che abbraccia la Gramatica di quella lingua; il che non si puo apprendere, che coll'uso, e colla lettura de buoni Autori, B cio dee lo Scrittore aver fatto nella sua infanzia, o almen nella giovanezza, dicb' io, perche facendosi troppo tardi, n'uscira uno stile assat poco bene ordinato, ed improprio : e come a quel di colora che vogliono aringare improvvi samente. Allora non è pin tempo di studiar quella linguazimperocche gli affari inevitabili della nostra vita , e l'abito pigliato a parlar male, non permetteran mai lore tanto applicarvifi , che poffan' ammendarfi di tutti gli errori, ne quali faran già per tanti anni affuefatti. E fe cio(egli aggiunge) fi puo ben dire della viva, e propria favella; quanto maggiormente si dirà delle lingue morte , e ftraniere ? Ed io dico , che fe cio accade nelle lingue morte, e ftraniere; accade per lopinge maggiormente nelle lingue vive, esproprie; perche a quelle suol l'huomo nella sua giovanezza tauto e quante applicare ; e queste crede sempre averle ben' apprese dalla. balia , da una mediocre lettura di libri , e d'averle perfezzionate abbaftanza col proprio intendimento . Non dico, che così al Bartoli fosse accaduto; ma ben'egli in quefo libro incita sempre, e fimola ognuno a lusingarsi, che sì fattamente abbia molto ben'apprese , e compintissimamente l'Italiano linguaggio.

siegue dottamente a direi anche a questo proposito) il medelimo Autor Francese; che numa cosa rascenbra piu facile, quanto il ben parlare nel proprio linguaggio: poiche le maniere di parlare le piu simplici, cuaturali, per che fian fempre pronte ad un'huomo d'ingegno : ma fiando? gli dall'infanzia continuamente intorno, gente, che o la spiega male , o che non ba alcun buon gufto a st fatte cofe; gli è sommamente necessario d'apprender con istudio, cio che doveva avergli insegnato la stessa natura . Perciò i Greci tenevan Gramatici , a'quali mandavano i lor figliuoli, dopo che sapevan leggere, e scrivere: acciocche meglio imparaffero quel di lor proprio idioma, che non petevan ben'apprendere, ne da parenti, ne per tutto il corfo della di lor vita. E in Roma, non folamente s'infegnava la lingua Greca,ma la stessa propria Latina. Nella medesima maniera( dic'egli) si dovrebber'oggidì tener Maestri prezzolati dal pubblico, ad insegnar le lingue moderne. E giustamente si maraviglia, che non vi siano ancora in. alcun luogo del Mondo stabilite cattedre per si fatti Maestri: quando non v'è nazione che non prenda piacere, in sentendo leggiadramente parlare la sua natural favella: ne vi mancan de gli huomini tutti applicati ad abbellirla,non che a pulirla.

Tutto il male ( continua a dire ) di non sapersi ben parlare , najce dal creder quei che non fanno, che vuol dire scriver co termini propri , e naturali , e di spicgarfi con purità di favella; che non vi sia piu facil cosa, che a parlar sifattamente : e che sia ben difficile l' aringare conformole sollevatissime , e straordinarie . Immaginane che incomparabilmente con piu fatica si narri un Tragico accidente confrast, e parole pompose, che si parli con semplicità, e proprietà di linguaggio, di cofa, che per ordinario all' huomo accade . Ma questo è il di lor grandissimo abbaglio : s' è assai piu facile d'imitar ( per esempio), i luoghi ampollosi , e gonsi di Seneca , o di Lucano , che la mituralezza di Terenzio , e qualcheduno de gli Epigrammi di Marziale : cd io direi piuttofto, di Catullo. Egli fostiene, e racionelvolmente, che chi sa scrivere. celcolla purità di Terenzio, si possa di leggieri alzare, se'l vuole, alla sublimità di Lucano: ma che non potra mai chi ha coltivato lo file enfiato, imitare il puro, e nacural di Terenzio. Il proprio, e netto parlare (seguita a dir comentando le parole di Ciccrone nel C. 73. dell' Oratore ) par che faciliffimamente s' imiti, a chi fi contenta di così pensare, senza sperimentarlo; ma a chi vi si vuol provare, non v' è cofa che gli riufcirà santo difficile . Farò due verfi ( diceva Orazio nell' Arte poet.al Verfo 240.) con espressioni tolte dal naturale, e comun parlare de eli buomini ; ed ognun crederd , che non vi fia coja piu agevole a farsi : ma ove cercherà farne due somiglianti , forse e fenza forfe , che vi fuderd invano. E per finirla ( effindomi dilungato in cofe, che non ben s' adattano a questa Offervazione, tuttoche utilissime a chi vuol bene appreder t' Italiano idioma ) egli conferma la sua opinione con. Quintiliano net C. 2. del L. 4. dicendo ; che a gli addottrinati, ed esperti nel ben parlare, niuna cosa riuscirà piu malagevole, che dire una cofa con parole, colle quali ogni. buom del Mondo dira ; averla saputa senza difficoltà veruna cost dire, perche stima effersi detta con verita, non con leggiadria: e non san che allora parla ottimament e un' Oratore, quando si vede che parla con verità.

Per quanto tocca a' Focaboli, non folamente dico, che sia ben di valerne di quelli, che di nuovo introduce l' 100, come han fasto i Synori Fiorentini nel Vocab, del 1691, registrando la massior parte de' riferiti qui dal Barvoli, o perche gli han con piu diligenza di quellabets' uno nella prima Crusca, vitrovati ne' Zest, o perche gli hadigià ricevuti la comun de gli approvati Scristori; ma che sia lectio ad agauno d'introdurne a sue alesto, come suggiamente considera il P. Roquecci, ne' Num. 175, 176, sin' a 182. A cal libereà nondimeno sa messioni, non che una oran discretezza, e giudizio, cia-

## IL TORTO E'L'DIRITTO

564

schedun de gli avvertimenti , ch' io ho considerati su tal materia : e perche non tocchi ( per quel ch' io sappia ) da alcuno , allungherò un poco questa osservazione .

A Nomi sustantivi cel crescessi di sillabe, si puo accrescere, o secmare il significato. Accrescesse decentre ad estima Vocale in One: come di Becco, Teologo, Dottoro, Gigante, Doccio, si sa Beccone, Teologone, Dottorone, Gigantone, Doccione. E in One ancora quasi sempre s' accrescono i femmini : giacche di Spada, Druzzola, Lettera, Parola, Bigoncia, Bilancia, si ga gli Augumentativi Spadone, Druzzolone, Letterone, karolone, Bigoncione; come si dira nel Nam. 215.

Accescesi eziandio il senificato a Nomi susantivi col terminaresi in Accio, Accia, ma cio di rado si
fa, per dimestrat a cosa pingrande, anzi spessificano
avvilirla, dispregiarla: e perciò chiamagi Peggiorativi:
come Animalacciò; Popolaccio, Ragazzaccio, Soldataccio, Versaccio: ed bebaccia, Casaccia, Personaccia, e. E di rado ancora terminansi in Azzo, o in
Azza: poteche non mi ricorda avver letto, che Popolazzo. Ferciò per primo avvertimento dico; che si fatti
Peggiorativi, anzi si sacciano in Accio, in Accia, che
in Azzo, o in Azza.

Actrebbero i Testani ancor questi Nomi, con sinirgli in Otto, Otta: dicendo Castellotto, Borsotto, Casotta, ser Airmentarivi di Castello, borsa, Casa; ma prefentemente s'han per Diminutivi, com'ebbero anche i Testi Signosotto, e qualche altro.

Diminuifionfi cel terminargli in Ino, Ina, Etto, Etta, Ello, Icello, Erello, Ella, Uccio, Uccia, Uzza, Aglia, Arre, Iciatto, Icciuola, Accina, Volo, Vola, Ipola, Upola: e in Ozzo, Ozzolo, Ottolo, Arte, Içino, e forje in qualebe alira maniera: come, Fanciulli-

no,

no, Puttino, Cittino, Ballatina, Cavallina, Scodellina, Libretto, Carretto, Vafetto, Angioletta, Antennetta, Vedovetta, Afinello, Ravanello, Pennoncello, Alboricello, Fraticello, Vermicello, Venterello, Beccherello, Campanella, Pecorella, Rondinella: ed anche Reticella, 'Iorricella, Particella, Attuccio, Poltruccio, Carruccio, Boccuccia, Cannuccia, Infalatuccia, Norajuzzo, Peluzzo, Mercatantuzzo, Tegghiuzza, Ampolluzza, Novelluzza, Plebaglia, Soldataglia, Gentaglia, Gentame, Omiciatto, Donnicciuola, Donnaccina, Faziuolo, Battagliuola, Cafipola, Cafupola, Baciozzo, Bacherezzolo, Viottolo, Cerviatto, Lumicino. E quefti, o che sian puri Diminutivi , o Dispregiativi, e Peggiorativi, o Vezzeggiativi; poco, o niente importa al nostro proposito.

Quali nella fteffa maniera inorandi fconfi, o diminuifconfigli Aggiuntivi; come Bellone, Grandaccio, Grandonaccio, Amorofetto, Amorofello, Amorofino, Giallaccio, Roffigno, Poveruccio, Affettatuzzo, Grandicello: ed altri in gran numero. E siccome non è in uso de' Moderni d'accrejecre i Sustantivi in Otto; così ne gli Aggiuntivi. Oude fe gli Antichi differ Grandotto,per molte

grande ; modernamente si dice, per poco grande.

Gli Avverbi ingrandifconfi, coll'agginngervi Iffino nel fine; come Pochittimo, Moltiffimo:o Iffima nel mezzo : come Fortifimamente , Audacissimamente. Ma non si scema ( per quel che mi pare ) che l'Avverbio quantitativo Poco: dicendesi Pochetto, Pocolino:e prefentemente anche Pochino.

Accresconsi eziandio di significato, e Nomi, Avverbi, Verbi, e ciajcheduna parce del favellare, con ispecialità dell'Italiana favella, in due altre maniere; e conreplicar la Voce, come Vivo vivo, Fresco fresco, Cheto chero, Quarto quatto, A viso a viso, A faccia a faccia,

Lutto

Tutto (utto (che gli Antichi per brevità differo Tututo to) Gridando gridando, Parlando parlando, Ammaz, za ammazza, Muoja muoja, Taglia taglia, Ferma ferma, Bau bau, Fissi pissi, Gnau gnau, Lemme lemme, Or'ora, Fiu piu, Allato allato, Pressio presso, e c. E. con agginguere alle parole la fillaba Straso imitando la Trede Franzes, o piuttosso la Trans de Latini, come dal Salviati alla pag. 280. e 281. del tom. 2. Jeon dirss Strasoneno, Strapagato, Strasapegre, Strasare, e c.

In tutti gli accennati modi si puo accrescere, e dininuire una Voce, quentinque non si truovi così accrescinta, o diminuita nella Crusca: come par che vogliaqui dire il P. Bartoli, particolarmente nel Paragr. G: e piu espressammente l'ha detto il P. Rogacci dal num. 175. Ma.

bisogna ben bene avvertire;

Primieramente, che quei Suftantivi,che fon d'una determinata quantità, non ricevono , ne aumento , ne diminuzione, come la Luna, il Sole, la Terra, l' Acqua , il Mare , ec. e perciò non puo dirfi Lunone, o Lunina, Terraccia , o Terretta, e c. Così quelli che accennano il Genere, non la Specie, o l'Individuo : come, Oro, Argento, Metallo, Biada , Vittovaglia , Salame, Terreno, Pioggia, Cafa, Vigna, ec, Ne ben diressi Oretto, Argentone, Metalluccio, e c. Ne, Quando l'huomo esce di Casetta : Chi ha Vignetta , e c. Ma se così i primi, come i secondi fi particolareggiaffero , cioè s'adattaftero a cofa fimigliante, o a particolare; ben poffonsi accrefiere, e diminuir di fignificato, e dire, Una Lunetta,parlandofi di cofafatta con arte: Un Maretto, per intendersi luogo particolare dove-fia acqua: e così secondo il giudigio ; Una Pioggetta , parlandosi di Pioggia particolare.: Una Cafetta, della tal cafa: Vignuccia, della tal Vigna;

secondo; Non si accrescono, ne si scemano secondo

la steffia terminazion d'essi cioè di Balcone, Sermone-P. Roncone, nos si fi Balconone, Sermone, Ronconone, Ronconone, P. d'a Balconone, Sermonone, Ronconone, P. d'a Balconone, P. d'a Balconon

Terzo, non s'ingrandiscono, o diminuiscono, con farginntar significato: come per esempio, di Bocca facendone Boccone, di Taglio, Taglion, et Balcone: o d'Alloro, Allorino, d'Aquila, Aquilino, d'Asino,
Asinino, di Bacio, Bacino: di Bacino, Bacinetto, di
Banco, Banchetto, di Beccata, Beccatella, e somiglianti: giacche Boccone, Taglione, Balcone, Bacino, Bacinetto, Banchetto, Beccatella, non sono Angumentativi,
e Diminuirio di Bocca, Taglio, Balco, Bacio, Bacino,
Banco, Becsata; ma Nomi, che tutt altro significano: e.
Allorino, Aquilino, Asinino, son Aggiuntivo, non Diminuirio.

Finalmente, veggasi come gli hami accresciuti, e diminutiti, Tcsii, e i buoni Autori; e così poi si puo l'huomregolare, a sin di rendere leggiadro il parlare. Dissir sper esempio ) gli Autori di questa lingua Attuccio, e Attuccio, per Diminutivo d' Atto, nelsigniscaso di Gesti: perciò non diremo Attetto, Attino, Attecino, o Atticello, che con pochissima graziacosì trovandosi presso i medessimi Acutello, Acutetto, Aiuola, Alboricello, Arbuscello, Alveolo, Anelletto, Ambasciadoruzzo, Amorosetto, Amorosello, AngiBioletta , Animaletto , Animaluzzo , Anitrlno, Antennetta , Archetto , Articella , Afinello , Aflicicula, Attempatetto, Baciozzo , Battagliuola, Battagliuola, Bettagliuola, Bettagliuola, Bettagliuola, Bettagliuola, Bettagliuola, Bollicella, Bollicino, Borfetta, Batticello, Bortetta, Botticello, Bortetta, Bottica, Politalia (Polita del Legisla), Polita (Polita del Legisla), Animalino, Ambafciadorino, Amorofuzzo, Angiola, Animalina, Polita, Ambafciadore, Amorofo, Angiola, Animale, Anitra, Ambetona. E fe con eguale, o maggior grazia, e con proprieta

del linguaggio si potrà farc ; si faccia.

Dice inoltre il P.Rogacci nel num. 177. Quanto poi a' nomi Verbali, perche non meriteranno di passar per buoni, Accompagnatore, Collocutore , Raccomandator , Rappresentatore, e altri di tal forta non diffimili per niun capo a quelli, che dell'istessa terminazione ne' Vocabolari s'incontrano? Ed io dico, che tranne Collocutore, che (con fua licenza) a me par voce latina, mi pajon buoni gli altri, e mi parrebber quanti egli col suo giudizio n'inventaffe . Ma fatto sta che tal licenza se la vuol prendere chi non ha giudizio tale , e tanto studio (come qui accenna il Bartoli)che possa dirsi Maestro di lingua,come n'è il P.Rogacci. Onde poi si sentirebbe Cenatore per colui che cena , Curatore il Medico, Guizzatore il pefce , Invecchiarore, o Avvizzatore il Tempo, Leffatore il pajvolo, e forfe il Cuoco, Ingemmatore l'Orefice, Immolatore, o Sagrificatore il Sacerdote, Nabiffatore il Tremuoto, Ragghiatore l'Asino, Rimbombatore il Tuono, Pertuggiatore il Succhiello , Raffreddatore l'Inverne, Soffiatore il vento, Scannatore il Coltello, e che fo io.

Soggiugne dottiffimamente il medefime Autore, nelle

steffo num. 177. che se dissero i Testi Confermamento. Concedimento, Soffiamento, Ammorbidamento, Sol. le vamento, Mendicaggine, Infestazione, Raccomandagione, Morficatura, Festaza, Abominanza, Salita, Fantasticheria, Beveria, Bruciore, Favellio, Strofinio, Passatojo, Sciugatojo, Dilettoto, Confortevole, Seccativo, Lenitivo, Efortatorio, Confolatorio, Cafcaticciose Saettame, Saettume, Pineto, Spineto, Usciere, Lanajuolo, Vefcovato, Pallidore, Biancore, Tenerume, Verdume, Mollume, Radezza, Rattezza, Avvenentezza, Vigorofità, Fulgidità, Trascurataggine, Infingarderia, Fantasticheria, Tastone, Fraternale, Fatellevole, Parentevole, Iracondiolo, Rossiccio, Osfuto, Villesco, Cagnesco, Festereccio, Viereccio: e cio s'è stimato ben detto, col derivar Nome da Verbo, o Nome da Nome;perche colle fteffe derivazioni, non farà lecito il dire,paragonando parola a parola, Affermamento, Conchiudimento, Soffogamento, Ammorbamento, Solleticamento, Sollicitamento, Vendicaggine, Filosofaggine, Molestazione, Ingrandigione, Shandigione, Imbarcatura, Allacciatura, Infestanza, Abbandonanza, Ascesa, Discela, Metafisicheria, Mangeria, Rinfrescore, Cicalio, Strafcinio, Paffeggiatojo, Seditojo, Scaldatojo, Bagnatojo, Afperfojo, Solazzofo, Confolevole, Brucevole, Infiammevole, Scusevole, Seechevole, Raffreddevole, Riscaldativo, Rompitivo, Dissipativo, Persuasorio, Infiammatorio, Caditiccio, Bruciaticcio:e Foglianie, Frondume, Palmeto, Ginepreto, Portiere, Linajuolo, Cavalierato, Languidore, Stupidore, Scurore, Nerore, Dolciume, Rancidume, Giallume , Nerume , Purezza, Saccentezza, Valentezza, Spiritofità, Turgidità, Infenfaraggine, Scoffumaraggine, Balorderia, Farneticheria, Strascinone, Paternevole, Maternevole,

Filosofevole, Monachevole, Verecondioso, Verdiccio, Caputo, Vignesco, Campagnesco, Fiumesco, Asinesco, Gattesco, Burlereccio, Vignereccio, Montereccio. Ed io replico ancora, che vostene alcune (chemostrò eziandio volernese togliere lo stesso accorissimo Autore) sian tutte l'aitre bellissime voci. Ma mi dia liegaz a ir sisonoderesi;

Prima, che fiu'a tanto che la comun de'buoni Autori, o i Signori Academici Fiorentini non le auran ricevuente ne'di loro libri, o nel di lor Vocabolario; non farà ben d'usarle, che molto avvisatamente, c dove paja ad ogsuno, che sano usate con grazia i ciod dove il suon d'esse, il numero di tai lettere, e non d'altree, qualche circostanze, che non son nelle somiglianti usate da Testi; rendanzini spirare. E dove principalmente, essendos prima quite quelle de'Testi; per non replicar sempre le stesse, se adoperan l'altre del medesmo significato, che dilettimo. Altramente il settore non avvezzo a finitile, in luogo di prender piacere in leggendo, o se ne maraviglia molto sentendole spesso, chè male; o se ne somaca, chè peggio.

Secondo, che i Signori Accademici Fiorentini, fanper corpo d'imprefa un Frullone, intorno al quale vè il
motto, Il piu bel fior ne coglie; che tanto vuol dire,,
al mio corto intendere, ch'eglino fiacciando (per valermi
della di lor metafora)tanti buoni Autori, ne hun cavate,
one tutte tutte le voci, e i modi d'ufarle, ma quelle, equelli, che a lor fon paruti migliori. E con cio rifonno ancora al Bartoli, che andò tanto squadernando i libri dedi! Antichi, per trovarvi delle anticaglie non registrateda que Signorite poi volle tante volte per cio rimbrettargli Vider'ered'io, ravvisfarono, e conobbero quante voci mije quì in lista il Bartoli, e quante ne mette il Rogacci; ma
'l può

'l piu bel fiore della lingua cogliendo, ne scelscro quelle, chestimaron piu espressivo, e più belle: contennandos d'averne registrate tante, e tant'altre dello sesso sesso si si quelle che puo buomo, per derivazione, e per somiglianza inventare. Così appunto il Predella nell'Appelogia de gli Accademici di Banchi, alla pag. 28. Ne anco io voglio, che siano bene usare quelle (parla della voci) che sesso chi che senza si ditiona l'appendia della voci) che se la comi di con la contenta di contenta di con la contenta di con la contenta di contenta di contenta di contenta di contenta di con la contenta di conten

Terzo, che da gli Antichi, e ancor da' Moderni s'è detto Cencinquanta, Ducencinquanta, Trecencinquanta, Cenquaranta, Venzei, e Venzette, Or qual maggior somiglianza di voci, o Analogia potrebbe allegare a difenderfi,chi diceffe Cenfette, Cendieci , Cenventi, Centrenta, o Venquattro, Vencinque, Trenzei, Trenzette , Quaranzei, e c. ? Nientedimeno , fe pareffer belle ... qualcheduno , a me parrebber voci ridicole : e appena direi imitando i Tefti, Cenfessanta, Cenfettanta. Il Buratto(a questo proposito) nell' Apologia di Banchi alla pag. 159° parlando col Castelvetro diffe ; Mirate con che bella discretione da Pigmeo (che io direi Pimmeo, se avanti a M, non va muta)derivate Pigmaica, voce, che bisogna biasciare, & shadigliare, & che la lingua vi caggia di bocca per pronuntiarla. Voi non considerate, pezzo d' huomo, che le regole del giuditio vanno innanzi à quelle de la Grammatica. Non sapete che l'analogia. è venuta da l'ufo, & non l'ufo da l'analogia? Non. vedete , che fe bental volta da Gindeo , fi deriva Giu-Anica, & da Hebree Hebraica ; quefta è una regola di quelle 00 3 W'2 16

quelle che non hanno loco quando le repugnano l' altre, che fi debbono offervare prima : come farebbe oltre quella de l'uso, quella dell'orecchio, & quella della pronuntia. Et se bene Hebraica, & Giudaica, quanto a pronuntiarle, fono le medesime, che Pigmaica; non vedete, che quanto à l'uso, & quanto al suono, da la parte di chi l'ode, non sono le medesime? Se la regola grammaticale si dovesse mettere in. pratica, fenza confulta de l'ufo, nel modo, che voi derivate da Pigmeo Pigmaica ; s'haurebbe da Filiftee à derivar Filiftnica , & da Saduceo Saduceaica , & da Cananco Canancaica; & altre di questa forte, pur troppo sconcie à sentirle. Non v'accorgete, che quelle sono usate, & queste no ? che quelle dal medesimo uso son fatte domestiche de l'orecchie, & queste senza haver son esse domestichezza alcuna, vi s'intromettono prefuntuofamente, con offensione di chi le sente: Dico di vantaggio, che truevansi nella Crusca Viceconfolo, Vicegerente, Vicere; e che noi possiam dire ancora, Vicefegretario, Vicecancelliere, Vicedecano, ed altre si fatte: che da Arcidiacono, Arciprete, Arcivescovo, possiam dire Arciconsolo, come dicono i Signori Fiorensini il capo della rinomatifima Accademia della Crufoa: che da Protomartire, possium far Protomedico, Protonotajo: da Antipapa, Antipatia, Antiperistasi, dire-Antinomia, Anticrusca : de Antisapere, Antivedere, e c. fare Antiprendere, Antifcorgere, e c. da Soprapprendere, Soprayvenire, e.c. dir Sopracconoscere, Sopravvedere: da Sopraccomito, dir Soprannotajo: da. Sottopriore, far Sottofeoretario: e da Sorridere, cioà Sotteridere, aurei ardir di fare Soppiagnore: e da Sommettere, Soscrivere, dir forse Sommaledire, Sonnot rire; Ma pur'e vero, che da Vin mirrato, Vin' oppiato, non fi fi Vin'aranciato, o agrumato, per Vin condito con aranci.

aranci, con agrumi: da Papato, Appostolato, Vescovato, Principato, Ducato, Dottorato, e tant'altre , non. v'è chi faccia, Reato, Imperadorato: da Ambiziofo, Amorofo, Angoscioso, Doglioso, Doloroso, Dubbiofo . Giojofo , Odiofo , e da altri infinisi si fatti, non s'è ancor detto Amicolo, Carolo, Gratolo, Ingratolo, e e. Inoltre; qual maggior liberta d'accrescer (come s'e detto) i Nomi, e da Positivi (che diconsi)e Comparativi, fareli Superlativi; nientedimeno, fe faranno Aggiuntivi imperfet ti , come di quelli che possono star per Sustantivi , come Santo, Beato, Amante. e c. non potran farfi Superlativi, e dirfi , Fu fatto Santifimo , Così il Beatiffimo diffe, Fra gli amantiffimi infelice . Il che è così chiaro , che fe faran pofti per Aggiuntivi, ben fi potrà dire , Il Santiffimo nome di Gicsu, Così il beatiffimo Padre diffe, Fu il Bartoli amantissimo di voci nuove. E se saranno Aggiuntivi imperfettissimi, cioè che non palesino accidente, particolar del Suftantivo , non poffano ftar da fe feli , ne ufarsi per epiteti, come Ciascuno, Alcuno, Signore, Madonna , Meffere , Maeftro, Frate , per huom clauftrale, Suora per Monaca, e tanti altri; in niun modo si potran. fare Superlativi, com'è ben chiaro. Mi ricorda ancora... (per quanto tocca alle voci che han del latino, ove vi fon le Toscane)che scriffe Aulo Gellio, aver lodevolmente alcuni , ferivendo latinamente de numeri, ufate le voci greche Hemiolios , e Epitritos , per non averle ce'propri vocaboli nella lingua Latina . Ma Guiglielmo Budeo ne' Comentari della lingua Greca, accennando i propri di tai numeri ufati da Cicerone, cioe Sesquialter , e Sefquitertius; fcufa Aulo Gellio, perche non ricordoffene. .

Quarto; a che inventar unove voci, e non rimettere in ujo quelle de gli antichi uon ufate de Moderni, quando uon folamette fon vaghe fopra quante us invenanno i Moderni, ma, o esprimono con maggior evidença

i concetti dell' animo nostro ; o con una parola accennan propriamente quel che i Moderni esprimon con molte : ch' è quanto dire , che fenz' effe verrebbe a mancar l'Italiana favella di voci , ove n' è tanto abbondante ? Vaglian per esempio queste poche voci che della sola A ho trascelte nel Vocabolario; Abbandonatamente, Senza: ritegno alcuno . Abbatuttolare, Raccor le cofe,c metterle insieme scompigliatamente, come si fa col Batuffolo, o Strofinaccio,nettando i vasi. Abborracciare, Far che che sia alla grossa, e senza diligenza. Accalappiare, propriamente Pigliar col Calappio, metaforicamente, Far cader nell' inganno . Accannellare , Volger fu' cannelli feta, accia, re e, e c. Accasare, Accasarsi, Aprir cafa . Accasciare, Abbandonarsi per non potere star ritto, o per istanchezza , o per malattia , o per età . Così Accoccolarfi , Accovolarfi , Accofciarfi . Acciaccare , Rompere ammaccando. Accommezzare, Vrir le cofe pel mezzo. Ammezzare, o Dimezzare, e Scommezzare, Dividerle per mezzo, equalmente . Atterzare, Ridurre al terzo : onde Sterzare , Dividere in terzo : e Rinterzare , Triplicare . Acconto , Amico intrinfeco: voce che si conserva da noi altri Napoletani. Acquazzone, Pioggia grandissima, e continuata. Adatto, contrario di Difadatto . Addottrinevole , Atto ad effere. addottrinato . Aggavignare, , Pieliare in maniera colle mani , o colle braccia , che tutto fi stringa . Aggiogare , propriamente, e metaforicamente, Mettere al giogo. Ajato , Andare ajato , cioè Andare interno perdendo tempo, che i Sanesi dicono ancora, Andare ajone. Allegorizzare , Dichiarar per Allegoria . Allibrare , Scrivere , ed Effere scritto a libro pubblico , per pagar pesi , censi , collette . Allogare, Metter nel luogo, in luogo. Altezzofo, piu spiegante d' Altiero . A mal' in corpo , A mal' in cuore, piu espressive, che Di mala voglia . Am-

majara, Coprir con rami verdi, e con fiori : tolta da. Majo, che val Ramo verde con fiori per molti ufi . Am. muricare , Ammaffar pietre facendone muro . Andarivieni , propriamente , e metaforicamente , Anditi aggirati con diverse rinscite: e Ragionamenti con diversi capi. Anninnare, Ninnare, Cullare, Dimenar la culla. Appiccagnolo, Cofa dove s'appicca. Appollajare, de' polli che vanno a dormire . Arcoreggiare, Trar rutti . A riciso, Con brevità: ed io direi ancor Ricifamente. Arrendellare, Strigner col randello. Asciolvere, Far. colezione prima di definare : e Pufignare, Mangiar qualche coficcia dopo cena. Affegnatamente , Con risparmio. Affiepire , Chiuder con siepe . Attagliare , Attalentare, Andare a fangue. Attignitojo , Strumento per attignere. Avvignare, Far vigna. Avvilupparamente, piu spica gante d' Intricatamente, Confusamente. Avvisatamente, piu propria d' A posta , Con giudizio , Ad arte , Artatamente. E c. che posson vedersi appresso nell' accennate, e non mai abbastanza odato Vocabolario della Crusca.

Ma in cio bijogna star bene avvereito, e non sar come alcuni, che per parer Toscani, usan voci assai di ra do usate da Testi, quando vi son quelle dello siesso signiticato, spesso un acceptante se voglon direche l'fan per accrescer la lingua di Vocabo. il Come per esempio, v'è Rimorso, e Rimordimento, usate quasi sempre da Testi se v'è chi vuol dir Rimortinone, perchè truvvasi una, o due volte in qualche Teste. E lo siesso di cui vuol dir Rimortinone, perchè truvvasi una, o due volte in qualche Teste. E lo siesso di cui con volta per Ora, Sanza per Senza, chento inaluogo di Quale, o Quanto, Tostano in vece di Veloce, Pretto e c. Il Burato medessimo nella pas, 1571 pariun do annora col Castelvetro, dice, Hayete inteso dire, che le parole anticho danno degnità à le sericture e per questo le volete usar tutte, & sempre, & ina

ogni loco ? volete d' uno avvertimento, parte pigliare, & parte lasciare ? d'una regola tener l'univerfale , ch' è sempre confuso , & non le eccettioni, che son sempre distinte? Danno le parole antiche degnità à gli scritti, si bene; ma quali antiche? Quelle, che non son viete, ne rancide, ne tarlate: che non son cavate dal profondo bujo dell'antichità : che non ricerche per gli cantucci de le spazzature : che son parlate da i Medici, & i Lorenzi, & non da i Baronci, & da i Ferondi: quelle, che ad uso di buone medaglie, fono di buon conio: che si conoscono in un subito: de che tengono de l'antichità la vernice, & non la rugginc. E con cio si viene a rispondere a tanti, che scrivendo, o parlando , motteggiano i Signori Fiorentini intorno alla. Lingua, allegando parole rancide, e viete, cercate a ficnto , e squadernando a tal fine tutti gli antichi Testi . Aggiuenendo, che non v'è nazione al Mondo, che o nella plebaglia presentemente, o ne'suoi antichi cittadini, e nella. ferittura, e in pronunziando, non abbia, o non abbia auuti Vocaboli ridicoli, e forme di dire, da mettersi in Commedia,in bocca di personaggi, che voglionsi a studio far conoscere affettatissimi, per fargli derider da gli altri . E je gli fteffi Signori Accademici differo nella Lettera a' Lettori, anteposta al gran Vocabolario del 1691. Alcuna voce che non è rimafa così comune nella bocca del nostro Popolo, ne così praticata dalla penna de gli Scrittori, l'abbiamo contraffegnata, con notarla per Voce Antica: e qui solamente esplicandola, non perche i Moderni, in scrivendo l'adoperino, ma perche in leggendo gli Anrichi gl'intendano; ne meno con tal diffinzione si e preteso interdirne l'uso agli accorti Scrittori , bene avvertiti dal Maestro della Romana eloquenza, che tutte le parole a'loro luoghi ottimamente it adoperano, e tornan bene; come fovente egli av-

vicne

viene d'alcuna pittura, che fuori del fuo lume nonrilieva, e tale ora fi mostra sproporzionata, che poi allocata al suo luogo, da altrui negli occhi, e nellaaggiustata veduta nonche si mostri, e ben proporzionata, e ben condotta, ma spicca a maraviglia, e campeggia; Poteva far di meno il Tassoni nimico de Fiorentini, di seriver nella Secchia rapita, nelle st. e. 7. del detimo Canto,

Quand'il Conte levato, anch'egli moffe Colà, dove Renoppia era attendata, Cantando a l'improviso a note grosse Sopra una chitarigha discordata: E giudicando che la lingua fosse Di gran momento a intenerir l'amata, S'affaticava in trovar voci elette Di quelle, che i Tofcan chiamano prette. O diceva, bellor de l'universo, Ben meritata ho vostra beninanza; Che 'I prode battaglier cadde riverso, E perde l'amorofa,e la burbanza. Già l'ariento del palvese terso Non mi brocciò pugnar per defianza, Ma di voftra parvenza il bel chiarore, Sol per vittoriare il vostro cuore.

E così dico per qualunqu'altro, che ha pollo in Commedia a fin di far ridere gli glicaltuni, qualche leliorentino, lo-perchiamente artificio o mella Linena, e intale, che non... la parlan certamente orgidi, no picu quei di Mercatovechio: quando (per finirla) gli ftelli Fiorentini nelle di lor Commedie l'ban fasto: come pin fenlibi luienne d'ogn'altro Giovambatilla: Sogliam nell'Accellatole, no prefona de Madonna Bilineza della Toja, Pecchia Fiorentina.

Denno , Fenno , e Puonno adoperati in profa.

CCXII. T Vutti e tre quessi modi propri del ver-fo, trovansi adoperati in prosa ( ma con più licenza, che il lecito non confente ) dal Volgarizzatore d'Albertan Giudice : e per me vaglia il faperlo a nulla più che saperlo.

Denno dunque per Debbono, hallo parecchi volte : basti allegarne due capi del 2. Trattato cap. 38.

Li buoni Denno amare li Giudici : e quivi appresso; Li rei Denno temere li Giudici . Cap. 47. Denno effer fatte. Far denno incontanente Cotali Religiofi non Denno combattere con le mani.

Puonno per Possono, è nel medesimo trattato

cap. 2. Il fegreto configlio celar non Puenno.

Fenno per Fecero; quivi medefimo Cap. 34-Quelli che ti Fenno questa inginria. C. 36. Con quella forma lo Fenno . c. 47. Come, &c. molti pugnatori Fenno.

# OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

O non direi Denno, ne meno in rima , quantunque il ■ Buommattei nel tratt.del Ver bo al C.38. nella Conjugazione del Verbo Dare, avesse detto potersi dire, Diedero, Diedono, Dicro, Dicrono, e Denno. E tuttoche. 'l Petrarca avesse dette una sol volta,

Che al corfo del mio viver lume Denno; nientedimeno il Bembo, che vien detto la Scimia del Fetrarea , in queste non imitollo : e ne anche in Fenno: avendo eziandio una volta fola detto il Petr.

Che gran tempo di me lor voglia Fenno. Ponno si che pao dirfi, e nel Verfo, e nella rima , avenda sosi tante volte detto il Petrarca; ed avendolo imitato,

### DEL NON SI PUO'.

579

non che'l Bembo, e'l Cafa pulitissimi serittori, ma tutti eli altri buoni Poeti-

Il Dimostrativo dato alla particella Che,dove parrebbe doverlesi il Soggiuntivo.

Orecchio avvezzo a udire il Soggiun-tivo foggiunto alla particella Che, di leggieri avverrà in chi non e nulla sperto ne' buoni Autori, che udendole dato il Dimostrativo, se ne rifenta, e la lingua gridi, farsi fuor di regola, peroche contro natura di tal particella, e contro alla confuctudine dell' ufarla. Ma l' uno e l' altro tanto non possibile a sostenersi vero, quanto è vero haver detto il Boccac. Nov. 79. 10 fo boto,che io mi tengo a poco, Ch'io non ti Dò tale in su la testa, che il nasoti caschi nelle calcagna: E. Nov. 42. A presso fit Che di letitia non Morì . E Nov. A poco si tenne Che quivi con un coltello che a lato bavea, amendue non gli Vecife. E Nov. 20. E specialmente lei , che è la più piacevole Ch'io Vidi mai. E. Nov. 93. Dobbiam credere, Che Dispongono, e Governano noi . Am. Ant. fol. 72. Niuno dubita, Che le cose con malagevolezza cercate Sono piu gratiosamente trovate . E fol.293. Parmi Che al tutto Son bestiali . E fol. 157. Vfanza umana è , Che le suariate cose Danno dilettevole sapore . Pallav. fol. 125. E può avvenire Che ( il peccatore ) per lo sdeguo ft Difpera, e non Và a confessarsi da altro Sacerdote . E fol. 336. Dio vieta , Che non si Dee ricorrere a loro. M. Vill. lib. 6. c. 41. Di poco fallò, Che non Entrarone nella terra. E lib. 3. cap. 50. A pena fu ritenuto Che non Cadde . E lib. 4. 39. Il quale vedendosi in tanta nois di follecita guardia, fue bora, Che innanzi Vorrebbe effere state altrove ; per Haurebbe voluto.

# OSSERVAZIONE DEL SIG.NICCOLO' AMENTA.

On ricordoss il Bartoli d'aver parlato di tal Parti-cella, nel sin del Num. 113. e d'aver portato l' esempio, che qui ripete, d'effersi detto dal Vill. Di poco fallo, che non entrarono nella terra. Ma fe fi foffe ricordato di tal Numero, cioè, che Avvegnache, Conciofsiacosache, Quantunque, Benche(ed io v'aggiunsi Comeche, Ancorche) si fossero usate nel Dimostrativo; non Gi farebbe poco man che maravigliato, d'efferfi ufata nella Reffo Tempo, eziandio la Che-Pur poteva offervare,che se tal Particella , par che desideri il presente del Soggiuntive; si possa con egual vaghezza usarla eziandio nel prefente del Dimostrativo: come nel primo esempio del Bocc. nel quale io considero, che non molto leggiadramente aurebbe detto, lo mi tengo a poco, ch'io non ti Dia tale in su la testa, che il naso ti caschi nelle calcagna; forse (a mio giudizio ) sarebbe stato meglio , se allora. avesse detto, lo mi tengo a poco, ch'io non ti Dia tale in su la testa, che 'l naso t'abbia a cascare nelle calcagna . Ma posto che disse, Che 'l naso ti caschi; con vaghezza diffe, Ch'io non ti Do tale; e c. Cosi fe fi parli di cofe passate, come nel secondo, e terzo esempio. Ma par-landosi di cosa che ha a venire, con piu vaghezza s'usa. il Soggiuntivo , che 'l Dimostrativo ; come nell'esemplo del Paffav.con maggior leggiadria fi farebbe detto, Si disperi,e non vada.

Ancor la particella Sì veramente, accompagnata col Dimofirativo.

CCXIV. N On vi bifogna preambolo, effendo questa, e la precedente una mederima osservatione. Adunque eccone testimonio il Bocc. Nov. 2. Son disposso à farlo, si veramente, che io voglio prima andare a Roma. N. 19. Si veramente che tu mi Prometterai. Nov. 27. Voi udirete novelle, che vi piaceranno, si veramente, se i lo bobuone. Nov. 28. Si veramente, che, che, si Tronava. Nov. 95. Voi potrete partire, Si veramente che voi al vostro marito, che quelle gratite si senderete, che. Am. Ant. sol. 215. Concedette che una sua siglivola andasse a lei, si veramente che non le Lasciava portare niuna cosa da mangiare. I'utto siuona in tal modo, ò Per modo che, &c.

## OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

T. L. Cinenio nat C. 230-al num. 43. delle Partic, su l'esempio della Nov. 27. dove si dice, A vanti che doman sia sira, voi udirete novelle, che vi piaceranno, si veramente, se io le do buone, come io credo, io voglio veron patto che, Pur che: e mi par che dicesse meglio del Bartoli, che dice qui significare, sin tal modo che, o Per modo che. Ma e che si veramente. vaglia Con patto che, pur che, o si modo che, per modo che (sin quai significati è pero, o niente in uso no vedere, qual ripugnanza vi sosse su veramente.

### 432 IL TORTO E'L DIRITTO

Certe voci del genere feminile, che accresciute divengono maschie,

CCXV. P Aroloni scrisse il Davanzati nel 1. degli Annali di Tacito; e Letteroni nel terzo: e v'hebbe a cui leggendolo parve trasformatione si contro alle leggi della natura, che cercò nell'Errata, fe lo Stampatore se ne accusava come d'error troppo maschio, parendogli le gran Parole essere Parolone, e le Lettere col divenir Maiuscole, non farsi Letteroni, ma Letterone. Miracolo, che non gli rifovvenisse Le Lanterne ingrandite diventar Lanternoni. Si come appresso il Crescenzi. Le Forche Forconi. Le Ronche appresso il Bocc. Ronconi. Le Vnghie nell' Inferno di Dante, Vnghioni. Le Volpi, e le Falci in M. Vill. effere Volponi, e Falcioni. E le Finestre Finestroni, le barche Barconi, le Rose Rosoni, le Macchie Macchioni, le Stanghe Stangoni, e così l' altre femine, che si crescono con la medesima terminatione. Il diminuir no, che di tanto non si privilegiate quindi Barchetta, Forchetta, Finestra, &c. Benche pur v'habbia appresso G. Vill. e Boccac . Filoc.l. 6. num.40. 1 Colonnelli, in vece di Colonnette.

### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

S' Infinse certamente il Bartoli la censura fatta al Davanzati, a fin da proporre da se una regola della-Toscana Gramatica, per poi deriderda con gli esempli in contrario, come ba fatto in tanti altri Capitoli di questo libro: quando non solamente i Nomi semminili acerescudos col mutars si ni ssi. Vi ultima vocale in Oni, diventan ser entemente majebili, come s'èdetto poco sanci Num, 111. e fu avvertito dal Buommattei nel C. 6. del Tratt.
8. e da tanti, prima e dopo l'Bavtoli, e prefentemente dal P. Rogacci nel Num. 120.; ma egiandio nel Dinimutivi (che ha egli qui detto, non privilegiarli di tanto, e che solamente avesse le tro Colonelli, per Colonnette) accade molte volte lo stesso. Imperocche d'Anitra ban fatto i Testi Anitrino, Anitraccio, Anitroccolo, che tutti son Diminutivi d'Anitra femminile, e son maschili: d'Aquila, Aquilotto: di Beslia, Bestivolo: di Bigoncia, Bigoncivolo: di Bolla, Bollicino: di Carte, Botticino: di Campana, Campanollo: di Cannella Cannellino: di Casteta, Castetino: di Carpa, Capretto, Capriatto, Caprivolo: di Caviglia, Caviglivolo; di Falcetto: di Passera, Palerotto; e e.

Proprietà de' Verbi , che fervono alla memoria .

CCXVI. R Icordare, Rimembrare, Rammentare, Dimenticare, ben son nsati alla maniera commune, Io mi ricordo, Io mi dinnentico, &c. ma parecchi volte ancora, com'ella soste terza persona, Boce. Fiam. lib. 4. num. 95. Egli mi ricorda, cioè Memini, e lib. 3. nu. 30. E ricordami, ebe io, 9c. En. 56. Mi ricorda ebi o piansi. E Nov. Introd. Ricordivi, che noi siam tutti semine. Nov. 17. Di tanto mi ricorda, che, 9c. Nov. 27. Ricordavi egli, che voi mai bavesse, 6c. Alb. G. 1. 1. cap. 24. e 26. Ti ricordi (memineris) di lodarlone. Passav. fol. 76. Sempre che all'humon ricorda del peccaso. M. Vill. lib. 9. c. 15. I savi che vicordano delle cose antiche, Nov. Ant. 25. Rimembravi (Meminsiti) Am. Ant. sol. 13. Ma vispondemi amor, non ti Rimembra, Che guesso, 9c.

P P OSSER-

### OSSERVAZIONE DEL SIG NICCOLO AMENTA.

Arve al Bartoli , e pare ancora a molti altri , che si fatti Verbi, che servono alla memoria, abbian privile gio d' accordar' eziandio le voci della terza per fona colla prima,e colla seconda, dicendos, Mi ricorda, Ti ricorda. Mi rammenta, Ti rammenta, Mi rimembra, Ti rimembrace c. Ma non è così imperocche privilegio di tai Verbi si è, di perder la vera'e propria significazion passiva, con togliersene la Particella Si, che ha forza di dare tal sionifica. zione: e dicendosi Mi ricorda, Ti ricorda, l' azzione è in Me , in Te : poiche togliendo sone quella Particella , colla qual dicevasi Mi si ricorda, Ti si ricorda, Mi si rammenta, Ti si rammenta, e c. quelle prime, e seconde persone, che colla Si,eran passive, si rendon senz'essa attive. E con tal considerazione , Mi ricorda , Ti ricorda , e c. non parran piu discordanze introdotte dall'uso. Il che si rende pin chiaro, se si considera ancora, che non solamente con toglier sene tal Particella , la voce della terza perfona si da alla prima , e alla seconda; ma la voce del numero del meno si da a quella del piu: come, Vi ricorda, Vi rammenta : e così Ne ricorda, Ne rammenta, e c. Qual cofa non si potrebbe fare, senza sottindervi Si , cied VI fi ricorda, Ne fi ricorda, e c. Ed effendosi anche tolta tal Particella da alcuni altri Verbi, e particolarmente dal Verbo Muovere, come nel Petr.

D'un bel chiaro, pulito, e vivo ghiaccio Muove la fiamma, che m'incende, e firugge, per Si muove, e cio non avendo ben'inteso parecchi; banzoluto, e be 'l Petrarca avesse detto quel che non sognossi; ed imitandelo, han detto delle stranssime cose.

#### Succedere doppiamente usato.

CCXVII. B En fi dice, Succedere alcuno all'imperio ce dere ad alcuno. Ne fon piene le cronache de'tre Villani. Giovanni lib. 5. cap. 37. Le fue case fuecedettono per retaggio a Conti, &c. lib. 12 cap. 6. A cui succede ai lycame di Cicilia. Ec, 50. c 53. c 84. Il paese che esti succede a per retaggio. c. 106. Al quale Succede a esti succede a per retaggio. c. 106. Al quale Succede a esti succede a villa cap. de. lib. 12. ca. 28. A cui succede a l'Imperio. L. 10. cap. 70. A cui la corona Succede. Fil. Vill. cap. 76. Il reame Succedet à Carlo.

Succedere per Avvenire assolutamente, si tien più coll'Vso, che coll'Autorità. Così il Davanz. disse nel 22. de gli Annali, succedevano queste cose per essere parti impacciati, &c. Ma dove il Succedere è Venir dietro, si de havere per ottimamente detto. Così il Bocc. Nov. 79. Alle quali (apparenze) come gli esserti succedano, anche vergiamo tutto ziorno.

OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

E Ziandio nella Crusca io leggo un esempio di Giov. Vill. 11.113.5. E che i beni de rubelli, che erano in comune, sossono renduti alla vedova, c a pupilli, a cui succedeano. Ne mi par detto senza grazia, sutto che l'uso, pe coso niente l'apprezzi. Il quale all'incontro si val di Succedere per Avvenire, Accadere, Addivenire, Intervenire, Riuscire, che senza dubbio, son piu proprie, della lingua, e piu belle.

Pp 2 Quan

Quanto che , per Avvegnache , Ancorche , Benche, Gr.

CCXVIII. D Iquesta ortima particella il Vocabolario ha un solo escenzio, tratto da un solo escenzio, tratto di miglior mano se ne possono aliegare: e ne bastin per siggio questi pochi tutti del lib. 9. della Cronaca di M. Villan. C. 7. E. Quanto che questi servici perduti, conturbassono assai il nostro Comune, questo che non si potea smaltire era, che sec. C. 8. E quanto che dalle ragioni di spora sossono matati, pur gli indasti in sospetto, ec. C. 13. P. Quanto che all'anima poco fruttassi, pure nello stremo se testamento. C. 39. E. Quanto che su vita sosse con su su solo che sull'anima poco se con si se solo da morte. C. 41. Quanto che in pace futta tra duc Rè d'Ingiliterra, e di Francia, sossono mata, nonsimeno, ec. C. 50. Le parole, Quanto che assai sossono amorevoli, furono gravi, e sossettos el tranno, ec.

### OSSERVAZIONE DEL SIG.NICCOLO AMENTA.

Per questa su osservazion del Tassoni nelle Annotaz. alla Crusca: e'l primo csempio che portonne su di Dante nel Conva. alla page 2005. cioè 3. Sicome uno sciotto cavallo Quanto che gli sia di natura nobile, per se lanza il buon cavalcatore, bene non si conduce, così que sto appetrito 5 che irassibile, e concupsicibile si chiama, Quanto che egli sia nobile, alla ragione obbedire conviene. E in questa maniera, e in somiglianti, par chezi porrebbe sigli teggiadramente usare: c di oben l'useri per variare, sacendomi lo stesso signi teggia con di Quantunque: se ben non si vegga, per quel che ho letto sinora, ne moderni Strittori.

Del per Di,benc , e vagamente usato.

CCXIX. T Ruovasi parecchi volte il 35, el Nò, actbe col Di. Bocc. N. 17. Antigono rifpose Del si. F. Vill.
cap. 60. Verisimale parea Del si. Boccac. Nov. 3. Del
nò. Nov. 36. Tutti affermaron Del nò. M. Vill. 1. 8.
cap. 88. Havendo rispose Del nò.

E altrimenti G. Vill. l. 7. cap. 7. Il Rè Manfredi prese partito Del combattere. Bocc. Nov. 17. Domandato da lei Del come. Così ancora Nov. 77. Nè veden-

do Il come.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

Vesto capitolo mi par che fosse stato fatto dal Bartoli molto inconsideratamente, e da huom che poco intenaesse i termini (come dicesi)delle cose, che ci si trattano. Dice da prima d'effersi usato Del, dove meglio fosse paruto Di : e fe van bene gli efempli nel Si , e nel No , e nel Verbo Combattere; mal s'adattano nella Particella Come : poiche chi mai direbbe , Domandato da lei Di come,in luogo di Del come ? O pure, Ne vedendo Di come, per Ne vedendo il Come? Confonde poi gli Auverbi co'Verbi, portando prima gli esempli d'essersi detto Del si , Del no, e poi Del combattere . Finalmente parlando dell'Articolo Del , paffa a 11 : come nell'ultimo esempio: dove (come ho detto) non poteva dirfi mai Di . Dovevaadunque dire, senza venire al particolare de gli Avverbi Si , e No , che generalmente gli Avverbi poffonsi usar come Nomi, e perciò poter come i Nomi ricever gli Articoliz di che egli parlò nel Num. 169. dov'è la mia offervazione: e qui replico, che oue parra bello il farlo, si faccia: come, Pp 3

Del si, e Del no, non posso compromettermi: il Bocc. nell Vrb. E con questi pensieri piu volte d'andarvi, il si, e 'l no nella lor mente vacillando, non sapevano che farsi. Così, Vedendo il Come, il Perche : Domandaro da lei del Come, del Dove, del Quando: e c. E poi aggiugnere, che cio si faccia anche ne Verbi ; come Il parlare, Per pensiere, Del combattere : Al combattere: il che su conune a'Testi ; ed è in us di tutti i Moderni: e solamente in usargli nel numero del piu si dec andar ritenato, ed usargli, secondo l'uso de buoni Serittori gli appravone.

Poteva ancor dire, che ficcome s'afa talora l'Articolo Del in luogo del Segiacafo Di, così vicendevolmenmente quello per quello, ove leggiadramente fi poffis. Così
il Boccinella Novio dell' 8. Giori. Sie purinfermo, fe tu
faische mai Di mio médiere, io non ti torro un denajo. E nella 9. della 3. Dunque volcre voi, che noi vegniamo meno Di noitra fede. In vece di Del mio me-

stiere, Della nostra fede.

# Ne non , non valer più che Ne folo.

CCXX. V N foglio intero d'esempi se ne potrebbe allegare, mara dir vero senza altro maggior merito, ehe di patienza leggendoli. Bastino questi pochi. Boce. Nov. 12. Ne già mai non mi avvenne. N. 26. Ne io non vibà inganuata per tovoi il vostro. Brunet. Tesore. Ne di mente non gli esee. Alb. G. Phà cento volte, e quattro d'este nel pieciol capo 27 del tratt. 1. Passav. fol. 20. Ne non me vicordava. sol. 35. Ne non dee il bian huomo cercare, &c. E quivi pure. Non se ne cenzava, ne non la sciava il bene. sol. 86. Ne non havevu dolore, ne non bavevia proponimento. G. Vill. lib. 5. cap. 29. Ne nulla popolo, à sessa, non ba

sant a Signoria. e lib. 7. cap. 5. &c.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA

Non folamente non mi par vero, cio che qui dice il Eartoli; ma in tutti gli esempli la Nc, non valeuper la Congiunzione E,o Ed: come osservò il Cinonio nelle Partic, al nu. 4.4cl C. 179. portando gli esempli, fraquali vè ancor quel della Nov. 26. citata dal Bartoli. E'l P. Fincenti nel Nc quid nimis, alla pag. 414. pur fa vedere, che la Nc non aggingne, ne leva cosa alcuna al parlare avanti a Non.

Senza più , non significare altrimenti da quel che suona,

CCXXI. Q vesta forma Senza più, usata a maniera d'avverbio, il Vocabolario infegna valere Lope, Appresso, subinde, e ne allega in sede un solo esempio del Boce. Introd. Le vivande di licatamente fatte, vennero, e sinissimi vini sur presti, e Senza sistatemente il tre famigliari serviran le tavole.

Ma io non sò farmi a intendere, come Senzapiù vaglia per Dopo, ò Appresso, ò per null'altro,
che Senza più; si bello, e chiaro da se, che nonhà mestieri chiosa, me interprete. Quattro esempi tutti e quattro del Boccacci ne apporterò: voi a ciafeun di loro applicate il Dopo, e l'Appresso, cadere se si comporta coll'intention dell' Autore-Nov.
29. Havea un juo sigliuol piccolo, Senza più. Nov. 18.
Essendos morta sa donna di Gualtieri, co a lui un sessioni majchio, co una semmina piccoli fanciulli rimassi di lei,
Senza più. Nov. 33. L'Abate, cengli due Cavalieri,
e con Alessaniro, Senza più (cicè soli esti) entravono al
Papa. Nov. 88. Hebbero, co. del pesce a' Arno fritto,
Pp. 4

## 590 IL TORTO E'L DIRITIO

Senza più . Prætercaque nihil.

OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

He Senza piu vaglia Solamente, Senz'altra compagnia, Senz'altro, Lat. Solum, Dumtaxat, come bene Ipiega la Crufca , e'l Bartoli par che non aveffe faputo fpicgare, the con dire, fignificar quel che fuona , e col Præsereaque nihil; io non ci bo dubbio veruno, ne credo ve l'aveffero i Signori Accademici Fiorentini . Ma che nel luogo accennato dell'Introduzzione, Senza piu nonvaleffe Dopo, Appresso, ed io direi, Immediatamente, Subito, Tantofto, Incontanente, Immantenente, cioè Subito appreffo, che ottimamente la Crusca dichiara. colla Latina Subinde; questo è quel che doveva qui provare il Bartoli . Se in vece (dich' io) di Senza piu , vi si foffe posto quel suo Prætereaque nihil, o par Senz'altra. cola ; qual buon fenfo aurebbe potuto mai fare in quel luogot Diffe il Bocc. nella Nov. 31. Data ogni fua colàper Dio Senza indugio fe n' andò fopra monte Asinajo: e tanto bene aurebbe detto, Senza piu fe n'ando e e. P vel Filoce al lib. 2. Poi che hoggi le leggi il vietano, domattina per tempo fenza dimoro fi faccia: e quivi ancora, Loro comando, che l'enza dimoro la. crudel fentenzia dovessono contra Biancistore dares. Dove, se in luogo di Senza dimoro, si fosse seritto Senza piu, si sarebbe spicoatolo stesso. Così se nel citato esempio dell' Introd. fi foffe detto, E immediatamente, Subito ap presso, cioè Senza indugio, Senza dimora i cre famigliari ferviron le tavole.

### Vna libbra, e mezzo, è ben detto.

CCXXII. L'Hô dalle giuste bilance di G. Villamemoria, che Libbra una, e M-270, c forma di buonpeso, ne si dee voler farvi la giunta di quel poco più, cke haurebbe il dire Libbra una, e M-222. Con Giovanni si accorda Matteo suo fratello, dicendo lib. 10. cap. 31. Va bora, e m-270.

E non e fola questa voce ad usars non accordata, ma in maniera da se. Boce. N. 43. E tanto e cioè canta) fu la paura, che di questo le nacque. G. Ville lib. 11. n. 39. Che tutta fi Vere ( una profezia ) E lib. 12. La qual cosa non su Vere. Petrare. Son. 36. Talbor menzo-

ena , e talbor Vero Hò ritrovate le parole sue :

## OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

N On intese il Bartoli la ragione d'essersi dette alcuna volta Una libra, e mezzo, in voce d'Una libra, e mezza, Un'ora, e mezzo, per Uu'ora, e mezza,
e tante volte secondo gli altri espanii. Fi son de Nomi che
isansi come Avverbi, a e dall'ora non accordan, così come gli Avverbi, ne col Genere, ne col Numero de'
Nomi, co quali s'accompagnano. Così dicosi Mezzo mortta
e, Mezza mortta Mezzo mortti, e Mezzi mortti Mezzo
mature, e Mezze mature, e c. Nel primo caso è Avverbio, nel secondo è Agettivo. Ma se in questa maniera ancer da' Moderni s' dice; nell'accemata dal Bartoli, tanto
su poco nsita da' Testi, cob si puo sospettar di scorrezzione ne primi due esempli che n'arreca. Ne gli altri sì, obc.
spessivo accordato i ne si ricordò il Tartoli d'averbio, or d' Aggettivo accordato i ne si ricordò il Tartoli d'averbio, or d' Aggettivo accordato i ne si ricordò il Tartoli d'averbio, or d' Ag-

to ne' Num. 32. e 83. cioè d'essessi detto Per tutto Roma, « e Per tutta Roma: Salvo la Rocca, e Salva la Rocca.; Salvo le persone, e Salve le persone: e c.

Sanare nentro: Enfiare attivo: Ammmalare neutro passivo.

CCXXIII. L' non trovar nel Vocabolario esempio di questi verbi l' un Neutro, e l' altro Attivo, il terzo Neutro passivo, potrebbe agevolmente condurui a metter mano al Non si può, e serir con esso, e pentirvene, peroche Piaga per allentar d'arco nou Sana, disse il Petrarea Son. 70. La mia mente s'argomentava di Sanare. E di poi Cresc. lib. 1. cap. 5. Soglion bene smaltire, ed esse di lunga vita, e ne' ler corpi tosso Sanano le piaghe.

Quanto all'Enfiare attivo, di che i Morali, di S. Gregorio, volgarizzamento di lingua giudicatapoco autorevole, non fan pruova che bafii: eccone
dal buon fecolo il Crefcenzi lib. 9. cap. 14. Si fanno
nel cavallo, e specialmente nel capo diverse piaghe, e le
più son piccole, ed Enfano il detto capo. E dectro ivi
apprefio, Quando le gangole cominciano ad Enfiare,
soggiugne, Sopprabbondino gli umori, ed Ensino di soperitho le gembe.

Del terzo, hò G. Vill. che lasciò seritto lib. 3. cap. 42. Federigo Imperadore, Sc. si ammalò sorte.

### OSSERVAZIONE DEL SIG.NICCOLO AMENTA.

Vi ci accertiamo ancora, che 'l Bartoli avesse vedu. te le Annosazioni del Tassoni alla Crusca (comedicemmo nel Num.209.) allora manoscrittetpoiche 'l Tassoni disceptir si sanare, Neutro, e porta l'assonare, Neutro, e porta l'assonare, Neutro, e per e semesempio del Petrarca, che chiude il Son. Erano i capci d'

oro a l'aura sparsi, col Verso,

Piaga per allentar d'arco non fana: chiufa, che cotanto piacque al mio Signor Lodovicantonio Muratori, come nel Petrarca da lui comendato. E pure è fisto creduto, che fia nemico del Petrarcal Porta ancorasil Taffoni l'esempio del Boccinel lib.10 della Tes.

Sol che tu Sani ho ferma opinione Porvi in parte per voîtra alta virtute: e c.

Notò eziandio, che Enfiare fosfisi ustro ditivo: e su già aggiunto alla Crusca del 169 t. come deevisi aggiungarez desse su su modo di Niutro. O attivamente a; Enfiare, ne Attivo, ne Neutro molto mi piace: e direi quasi sempre Gonfiare: tuttoche mi piaceia assai d'usurlo come Aggettivo, cioè Sul'enfiato, Parole enfiato, e c.

Ammalare poi poteva dire,esfer forso più in uso da... Neutro passivo, che da Attivo:come in tanti Scrittori de' suoi tempi,e de'nosiri si puo vedece.

Particelle etiandio con vaghezza, non che follecitamente trasposte.

CCXXIV. Li antichi Profatori hanno affai delle volte trafpofe alcune particelle, da offervarfi utilinente da' meno fiperti, accioche non la credano, ò licenze Poetiche, ò errori: e da' più favi, accioche pur le adoptino, dove, e quando la maseria, e l'orecchio il comporteranno. Efempi no allegherò in numero più, che bastevole a far vedere, che il cost trafporre noa fu stranezza d'una, ò duz volte, ma uso.

kocc. Fiam. lib. 1. al princip. to Ci Pur fono. In

#### 594 IL TORTO E'L DIRITTO

vece d' lo pur ci fono: e fimile de leguenti. Fiam. lib. 4. num. 37, Ogni dura cofa in processo di tempo si fer matura, e anmossi fice. E num. 41. E s' ella Gli Pur piace. E n. 178. Quando Gli pur piacesse. E num. 151. Vi Pur si beve. L'aber. n. 91. Poi ne domandi, Tel Par dirò. Amet. fol. 33. Appena Mi Pur rispose. E fol. 34. Vel Pure dirò. Nov. 75. lo Ci Pur verrò. Nov. 79. Che io bi Pur rimans si. Nov. 98. l'el Pur mandò, e ll Pur farò. Nov. Ant. 35. Vedendo il Rè, ch' e is Pur rammaricava. E 62. Ma da che Vi Pur piace, cr. che tutte sono traspossioni della medessima particella Pure. Le seguenti saranno di Mi, Vi, Ti, Ci, &c. posposte ad II, La, Lo, com'è facile ad osservare.

Gio. Vill. lib. 12. cap. 113. Per dare alcun diletto, &c. Il Ci mifi. Bocc. Fiam. lib. 4. num. 112. Matutto il Si perdono. Nov. 41. Sì come la fina fortuna Il Fi guidò. Nov. 49. Il Ti recherò. Nov. 79. Io Il Vi dirò. Voi il Vi potete vedere. Che effere Il Vi facciate. Nov. 85. Quando Il Ti diceva. Nov. 27. Che io Il Vi prometta. Nov. 30. Io Il Vi vo' dire. G. Vill. lib. 12. C. 44. Se l' bave(fion prefo, Il S' bauvebbon tenuto, &c.

Bocc. Fiam. 1. 7. n. 14. Quien La Mi par vedere. Nov. 38. Fgli La Si prended. Nov. 79. Per cui i operatudo La Mi faeess. Nou La Ci sarà. Nov. 85. La Vi dirò. Nov. Ant. 2. Se non La Mi dirai. N. 3. La Ti dono volentieri. N. 35. Che trerre Lo Ne potessero. N. 74. Lo mi terrò, 5°.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG.NICCOLO' AMENTA.

S Etanii Scrittori fu l'Italiana favella avevan diffufillmamente parlato di si futte traspofizioni, e speto e ni. Rindalo Cosò o, Stefano Montemerli, e l'P. Mambelli uelie Parsicelle, poteva fur di meno il Bartoli di questa offervazione : o pure , per giovare achi vuol ben. questa apprendere, doveva notare dove leggiadramente il trasponimento si faccia . Ed io per non ripetere quanto s'è detto principalmente dal Mambelli, dico jolamente, che II, affai leggiadramente s'antipone alle Particelle Mi, Ti,Si, Ci, Vi: cioè Il mi darai, Il ti mife, Il fi portò, Il ci diede, Il vi dirò: per Me lo darai, Te lo mife, Se lo portò, Ce le diede, Ve lo dirò: o molto piu vagamente M:1 darai, Tel mife, Sel porto, Cel diede, Vel dirò. Notando per avvertimento a principianti, che fogliono in cio spesse volte errare; che Mi, Tj, Si, Ci, Vi, mutan l'Iin E quante volte sono avanti a un'altra Particella d'aux. sola sillaba, che abbia nel principio L,o N, o avanti a Gli: come s'è veduto ne riferiti esempli avanti alla L: e avanti a Ndicesi Non me ne ricordo, Che te ne paja, So n'entrò in casa, Quante ce ne vedete, lò ve ne priego: non gid Non mi ne ricordo, Che ti ne paja, e c. Avanti a Gli, Se megli date, Che te gli porti, Ma fe gli accoffa, Ce gli portai, Ve gli portò : non Se mi gli date, Che ti gli porti; e c. Leggiadramente ancor s'antepoue. alle mededesime Particelle il Prosome La : come La mi diffe, La ti vuol bene: e piuttoflo ne cafi obliqui, com: ne gli esempli arrevati dal Bartoli . Ma non casì nel Pronome Lo:cive Lo mi terro, Lo ti porto, e c. non che tal Pronome nol comporti ; ma perche oggidì avanti a Conjonante dicefi Il , anzi che Lo, quantunque nel quarto cafo, come ne'primi nofiri esempli : e per ordinario si dice Mel terro, Tel portò, e c. Ne l'ufo ancor de' Moderni ammette le già dette Particelle anteposte alla Pure : e se'l fa., è molto di rado, e dove par che faccia buon fuono: come li vede alcuna volta nel Petrarea,

. . . . Io ti pur priego,e chiamo.

Ch'io 'I pur diro: e c.

Ne fu ujo de'Tofcani, come 'l Bartoli dice, ma de' Proven-

#### IL TORTO E'L DIRITTO

zali , imitato talora da Toscani : secondo che I medesimo Mambelli disse,nelle Particelle, al n.9. del C.207.

Fidare, e Confidare ancor sinza aff sso. Fido ottima voce da prosa.

CCXXV. P lu volentieri si è detto Fidarsi, e Confidarsi neutro passivo, che neutro. Un solo esempio ha il Vocabolar. di Fidare senza l'affifeo. Dante Ins. 11. Colui che in lui Fida. Aggiungansi questi pochi altri. I arad. 13. Nen perchio del mio parlar Disfidi. Boccac, Filoc. lib. 7. num. 79. Nella vestra nobiltà Consido. Albert. G. tr. 1. cap. 9. Li noncenti seno da schifare come nemici, e non è da Fidare in loro. E Considarsi col terzo caso il truovo in Matt. Vill. 1. 4. cap. 91. Niuna terra si volea più Considare. alla loro promessa.

Al Fido della Nov. 48. del Locc. aggiungafi l'altro della Nov. 41. Compagno migliore, ne più Fido. E quivi medefimo. Ne più forte, ne più Fido compagno di me. E quello d'Albert. G. tr. 2. c. 20. Noffuno è affai

Fido , à eni elli teme.

596

### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

Cirolamo Muzio Giustinopolitano, censurando Francesto Guicciardini, dice, nelle Battaglie, allapeg 190, che quegli seriffe, contidando di poter conservallo; e così spesso acuste ujato tal Verbo nellestorie, quando doveva dir Contidandosi. Ma sel'urò tante volte Neutro attivo il Gnicciardini,
che su simula opulitissimo seritore dal Tassoni, come
si acceler verso i ultimo ne Pensieri; potremo ancor noi
psario in tal papnera, En dir vero, a me par che così ab-

bia un non so che piu di nobile, che Neutro passivo: che, che sia di Fidarc; e di Fido, che userei, piu volentieri tu verso,e in prosa Fidato.

### Diventare effer buena voce.

CCXXVI. I L'Vocabolario non l'hactrescendo col tempo hauralla: intanto, accioche niun la ristuti come fosse illegittima, eccola nel Crescenzi Proem. Diventano creditari, &c. Lib. 3.c. 8. Il campo non diventa fruttifero . E lib. 6. c. 2.1. Diventeranno dolci. E qui appresso, Diventeranno altrettali.

### OSSERVAZIONE DEL SIG.NICCOLO AMENTA.

Iventare non solamente è nella Crusca , ma v'è l' esempio del Decaminel Proe. O diventa la noja. minore . Ed oltre d'effer registrato dall' Alunno nelle. Ricchezze della lingua, e poi dal Politi nel Dizzion.;leggesi ancora nel Memorial della lingua : dov'io truovo due cofe da notare; la Prima, che dice il Pergamini, E' Verbo di fignificatione neutra, e però nel tempo paffato dice, Son diventato, Se' diventato, e c: ne fo intender perche non dica; E però nel tempo patlato proffimo dice, Son diventato, Se'diventato, e nel remoto, Diventai, Diventalti, Diventò, e c.come Venire ancor Neutro, ba il prossimo Son venuto, Se'venuto, e'l remote Venni, Venisti, Venne , e c. Se volle accennare , che non dicesi Ho diventato, Hai diventato, ma Son diventato, e c. ne meno il poteva dedurre dalla pura , e semplice significazione neutra: perche Dormire , Sognare , e tanti altri della medesima significazione, hanno Ho dormito, Ho lognato, e c. Perciò doveva almen dire, che come, Neutro affoluto è guidato dal Verbo Effere, non da Ave-

#### 598 IL'TORTO E'L DIRITTO

re , che s'accompagna co Neutri , ove han forza di Tranfitivi. La feconda, se pur nen è error delle stampe, ch'eali porta un'esempio , dove dicesi , La Santità divenuta minore; e avevasi a dire Diventata : giacche Divenuta , è del Ferbo Divenire.

#### Se Talento per Gratia, Dono, &c.habbia esempi d'autorità.

CCXXVII. C E gli antichi nostri Italiani ci udisfero J ragionando d'alcuno, dirne, Egli hà Talento di predicare, di dipingere, di governare, dove noi vorremmo fignificare Attitudine, Dispositione, Graria, Dono, &c. effi intenderebbono, ch'egli ne hà volontà, ò defiderio: peroche appresso loro Haver talento di mangiare, era haverne voglia ò defio: Vivere à suo talento, Effere di mal talento, Venire, ò forger talento, &c. tutto si viseriva a volontà, appetito, brama,&c.

Pur nel Patlavanti truovo questa voce sustituita. a significare i Quinque talenta dell'Evangelio fol.24. Al fervo che nafcofe il Talento del fuo Signore , &c. fie tolto il Talento. E farà giudicato disleale fervo colui, che il Talento perderà . E fol. 25. Intendesi per lo Talento commesso al servo, la grazia, il conoscimento, il tempo,il buon volere , che Iddio dà all kuemo. La quale interpretatione veriffima, e perciò ampliffima, pare, che con questo medesimo tanto diffendersi, renda men pro-

prio il Talento al tenfo, in che noi l'ufianio,

Ma forse prima del Passavanti, il macstro di Dante l'adoperò come noi firettamente, colà dove nel Teforetto , diffe cost : Ed ionen mi trametto Di punto così firetto . E non aggio Talento A sì gran fondamento Trattar con somo nato. Qui Talento pare haver forza di Sufficienza, Attitudine, & c. più tofto che di Voglia, ò Defiderio.

OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

P Oteva dine in pochissime parole, con Adrian Politi nel Dirzion. Talento Fiorentinamente per Vogsia, Desiderio. Senese, per Dono di natura, Grazia, e per sorte di moneta. Ma se l' Castelvetro alla pag. 75 nella... Giunta, censurando il Bembo, che aveva detto esse provenzale, serisse, Talento, cioè Vosontà, viene da... do... che Vogsio significa; sempre sarà meglio usarla per Vogsia, Desiderio, che per Attitudine, Don di natura, Grazia: o per Intendimento, come s'usa spesio da Moderni. All'autorità del Castelvetro aggiungasi quella di Guiglielmo Budeo, che ne Comentari della lingua... Greca a car. 212. disse; "dovorrio à nobis embente diciture: idest roidunes, quasi roi dovorno o roi nontem vohementem vocamus, quasi roi dovorno o roi nomatem vehementem vocamus, quasi roi dovorno o roi nomatem vehementem vocamus, quasi roi dovorno o roi nomatem vehementem vocamus, quasi roi dovorno o roi nomate.

Compositione, e Componimento.

CCXXVIII. De le più Componimento st dice di Poesie, e d'altre seritture d'invenzione...

Così ne parla il Vocabolario: E truovo appresso alcuni regola ferma, il non porersi usare Compositione in
materia d'ingegno, ma soi ne mescolamenti dellequalità, ò de corpi sensibili. Gran segreto di natural
mentre pur l'uno, e l'altro nome proviene dal medesimo verbo Comporre, e tanto il Componimento quanto la Compositione, accozzano, e permissimiano varie cose in uno; tal che mal si porrebbe rispondere a
chi dicesse, che o ne l'un, ne l'altro, ò vagliono amendue. Il Caro nelle sue lettere folo; 3,50-52:84-99-106.

24

#### 600 IL TORTO E'L DIRITTO

&c. usò Compositione per quello stesso, che gli altri chiamano Componimento, in quanto e lavoro d'inventione, e fattura d'ingegno.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG.NICCOLO' AMENTA.

N on poseva il Vocabolario parlar meglio quando diffe, che Componimento si dice per lo piu di Poessie, e d'altre scritture d'invenzione: poiche dicendo, per lo piu voolle dire, che dicest talor Composizione anche, un Componimento di Poessia, il Musica, e e.: come su avvertito sare i Sanes, da Adrian Politi nel Dizzionario. E che meglio dicasi Composizione, per Mescolanza di varie cose, e Componimento a Lavero d'inegeno, si vede, manisfessament: giacche chi mai dice, Questo componimento, parlando di Lattovaro, Consezzione, Giulebbe, o Siroppo i E non per altro dicon, Questa composizione; perche han Componimento per Parto dellamente, senza adoperarui le mani, che per ssirverso.

Dovitie per Ricchezze .

CCXXIX. D Ovitia, e Divitia, è veramentes come Ricchezza, fuol darfi al bene, e al male, potendofi così havere agi, come difagi a Dovitia. In tal fentimento nol truovo ufato fuor che in numero fingolare.

Altresi folo in plurale Dovitie, e Divitie per Ricchezze, e non ve ne ha che folo un mifero pajo d'efempi, e non sò di che Autori. Veggafi Dante nel Conv. fol. 80. e 81. e vi fi troveranno indifferentemente Divitie, e Ricchezze parecchi volte. Veggafi Alb. G. tr. 2. c. 34. 36. 42. &c. e finilmente ne haura efempi a Dovitia.

asser-

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

D siagi, Malattie, Disgrazie, a dovizia, io non direi giammaie molto piumi guarderei di dire, Ricchezza di morbi, di cancheri, di fistoli: quantunque l'avesse letto, ma non so dove, il Bartoli. Il Pergamini nel Memorvuol che Dovizia sia piu antica di Divizia: e in satti ne' Testi piu volentieri si truova quessa, che questa; ma s'uso ammette presentemente piu Dovizia, che Divizia; e soco o niente si vad di Divizie, per Ricchezza.

#### . Il Superlativo col secondo caso .

CCXXX. Non accioche l'ustate, ma solamente il sappiate, e sapendolo non condanniate per la legge Non si può, chi butasse, ricordo, haver Dante nel suo Convivio accompagnato latinissimamente il Superlativo col secondo caso plurale, e ciò delle volte parecchi. sol. 32.La Restorica è savissima di tutte l'altre scienze; cioè Instra tute l'altre scienze, e così de seguenti. sol. 26. La matura humana è persettissima di tutte l'altre nature. E quivi medessimo. L'huomo è persettissimo di tutti gli animali. sol. 46. Gentilissima di tutte le cose, che il Sole allimina.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

A Noor qui vuol far vedere le firane formole del parlar de gli. Ansichi, o per deridergli, o per non fargli avere in istima, da cavarne regole per l'altre cose. Ma come abbiam detto piu volte, le regole non son cavate daquel che disservi Testi due, o tre volte; ma da cio che in.

**Q** 4

loro allo spesso si truova. E se 'l Salviati notò d'essi molti modi di dire sregolati; a questo proposito, nella pag. 279, nel tom. 2. serisse. Primo di tutti piu che Bellissimo di tutti, ci par detto propriamente, piu doinesticamente ci perviene ogn'ora all'orecchie.

Degnare attivo , neutro , neutro passivo.

CCXXXI. D Egnare uno d'alcuna gratia; ò Degnarfi di fargliela, c fimiglianti modi, gli hò per mio bilogno cercati in quanto è lungo tutto il buon fecolo della lingua, ne fino ad hora (fuor folamente una volta) v'hò troyato Degnare altrimenti, che à maniera di neutro: Degnò crearne: Degnò mostrare : Non degna si basso: Non degna di fottomettersi; e gli altri esempi, che ne hà il Vocabolatio.

L'Ariofto l'usò neutro pa@ivo. C. 19. ft. 12. Se ne và fola, e non fi degnerebbe Compagno haver. Il Cafa nel Galateo fimilmente, Il quale degnato l'i fiete d'entrare, &c. Il Caro, e più fpeffo, e più liberamente nelle fue lettere. fol. 101. 103. 105. 139. 131. 139. 8cc. si degni , si è degnata , l'i degnate di farlo, &c. E attivamente fol. 38. Quando Mi degnate delle vostre... fol. 59. Mi degnate ancora della gratia. E fol. 30. Effere flato degnato Da voi per amico, &c.

Hor quell' un' esempio, che ne posso allegare di buon Autore, è di Albertan Giudice sol. 136. Magiormente si degnò manifestassi alle semmine. Altri per avventura ve ne haurà in altri Autori, e per la loro rarità, trovati, non si vorrebbero trascurare.

OSSER-

### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

C E dice non aver trovato che una volta, Degnare uno d'alcuna grazia, cioè Far degno, Riputar degno, Stimar degno uno d'alcuna grazia; non par che dica-bene : poiche l'Alunno sopra 'l Petrarca, il Pergamini nel Memor. i Signori Accademici Fiorentini nel Vocab. spicgan Degnare, Far degno, Giudicar degno: e perció presuppongono effersi detto ordinariamente , Degnar'uno d'alcuna grazia, cioè Far'uno degno, Giudicar'uno degno d'alcuna grazia . Ne io ho tempo d'andarne trovando gli esempli ne'Testi. Ma basti che 'l Petr.disse,

E dico, Anima affai ringraziar dei, Che fosti A tanto onor degnata allora: e che valendo A,per Di , tanto val Degnata a tanto, quanto Fatta degna di tanto: come (bi sognando l'autorità ) spiega in questo luogo il Tassoni. Se vuol dire, trovarsi folamente Degnare: e Degnarsi tanto di rado, ch'egli nol trovò che una volta; par che confonda Degnare nel primo esempio, che ne dà , Degnar'uno d'alcuna grazia , che val Riputar degno, con Degnarsi di fargliele, che vale Inchinar l'animo, Compiacersi, Stimar convenevole di far che che sia: come ben distingue la Crusca . In\_ quanto all'usarsi Neutro attivo , o passivo , già dice la ... Crusca , usarsi nell' un modo , e nell' altro : ma nel detto primo esempio non puo usarsi che attivo: giacche non si puo dire , Vi degnate me d'alcuna grazia, ec. : e attivo, e passivo nel Secondo, si puo dire Non degnate farmi quella grazia e Non vi degnate farmi quetta grazia. Nondimen'io, fecondo i Tefti, Pulo quasi sempre attivo : ricordandomi di cio che scriffe l' Alunno nelle cit. offerv. al Petr. alla voce Degna , cioè; Diciamo Voi non degnate parlarmi, cioè Non mi sti-Q9 3

mate

mate effer degno che voi mi parliate: e perciò errano quelli che dicono, Voi non vi degnate udirmi, chetanto suona, quanto, Voi non vi fate degno d'udirmi: onde 'l nostro Perrarca questo offervando dice,

Ella è si schiva che abitar non degna

Piu ne la vita, e c.

## Qual fia l' Imperativo di Tratre .

CCXXXII. 1 D A tanti esempi, che del Verbo Trar. re si allegano per moltissimi tempi, non si trae quel ch' è più necessario a saperne, che Imperativo egli s'abbia. Trajanne da buoni Autori almen quanto basti a sicurarci del vero. Barber, fol-263. Tirati verso terra , e Trai l'un lato a serra. Cresc. lib. 4 cap. 43. Quando ha del fapore quello che bafta , Trai il filo acconciamente . E lib. 6. cap. 20. Poi quando la vorrai piantare, aprila, e Trane il seme. E qui vuole avvertirfi , che il dire Trane , e non Tranne , è quanto dire, che spiccatone l'affisso, rimarrebbe Trai: fecondo la regola, XxII. Cosi ancora Albertano tr. 1. cap. 10. Se l'occhio tuo ti scandalezza. Traloti . E cap. 19. Pon mente chente fia la cofa che tu ami, e s' ella è ria, Trai lo collo di fotto quel giogo. Final-mente il Boccac. Fiam. lib. 4. n. 46. hà un tal diverfo Imperativo, Traggi a me di cuore, Oc. Adunque Trai, o se v'aggrada Traggi, è l'Imperativo di Trarre,

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

Bhiam Tirare', Tracre, Traggere , e Trarre . Di Tirare il Comandativo e Tira , di Traere , e di I rarre(ch'e la fteffe voce fincopata di Tracre) è Trai; di Traggere, Traggi. Ma quest'ultima non è in uso , come

non è in uso Traggere, e solamente dicest talora Traggo, Traggono, Traggan, Traggano, e qualche altra: di che vedi i: Tessoni nelle Annotaz, alla voce Trarce: dove slimo doversi dir Trane, e non Tranne, Tralo, non Trallo, e c. onde diede occasione al Bartoli di sostener lo stesso qui, e nel Num. 32. Ma se quivi notai doversi dir Tranne, Trammi, Travvi, Tracci, e c. ogginno qui l'autorità di Fra Tomasso Stigliani nelle lettere alla pag.206, dove rispondendo a Signori Accademici Fiorentini, che l'avevan censurao nella St. 7. al Can. 6. del Mondo nuovo, perche aveca detto,

Roldano con mia man punir non Votti: in luogo di Voti; difende così bene, e con tanti esempli simili, di doverfi dir Votti, Tranne, Tratti , Deffi , Partimmi, Ritrallo, e c. pin che Voti, Trati(per Traiti)Defi, Partimi(per Partiimi) Ritralo per Ritrallo; che aurei qui trascritta intera la Lettera, se non fosse di ben. nove carte . Ma non vo'intralasciar di dire questa sua. belliffima considerazione , ed e, Che l'ifteffa pronunzia vivente di Firenze ( fon le sue parole nel fin della pag. 216. ) è tanto amica di raddoppiar lettere in queste unioni di parole, ed in questi accoppiamenti di monosillabe , che alle volte si fa per un cotal vezzo , ed usanza, e contra la sua regola propria, dicendo Sottrarre, da Sottraere, piu tofto che Sottrare, come fa dourebbe per la Sinalefa . E così Ritrarre, e Contrarre, e Distrarre, ed Attrarre, ed il resto. E dice Tonne da Toine, più tofto che Tone, e Senne da Seine, più tofto che Sene,e c.

Il sesto caso date a certi verbi in iscambio del terzo.

CCXXXIII. L'Uso, che in ciò è padrone, hà cosi voluto, che certi verbi volen-Q q 4 tieri tieri si accompagnino etiandio col sesso caso, avvegnache pajan debiti solamente al terzo. Cosi il Passav. soò parecchi volte, Conscisarsi dal Prete e Boce. Nov. 24. Da lui si volea Consessare. E nel Filoc. lib. 3. num. 385. Andate, e Da me tornerete. E Nov. 28. Se ucandò Dal Negromanne. E Nov. 36. Nolendo venir Da lei. E Nov. 39. Se a lui piacesse, Da lui venisse. E Nov. 99. Venuto Dalui. E Passav. sol. 96. Domandardono da les su se les sus les sus les sus describes de la lei. E Nov. 20. La lei. Alb. G. tr. 1. c. 1. Domandar Da altrui. E tr. 2. cap. 1. Da loro addimanda consiglio, dove hà poco appresso da loro. E cap. 4. hà dinuovo Daloro.

Al contrario, il terzo caso si è dato a più altri, che pascvano obligari al sesto. Boccac. Proem. Senza lasciarsi parlare Ad alcuno. E Nov. 94. Sentendosi Al suo marito domandare, &c.

### OSSERVAZIONE DEL SIG.NICCOLO AMENTA.

A / Eglio aurebbe detto generalmente ; che 'l Segnaca-1 10 Da , e l'Articolo Dal , s'usano in luogo del Scgnacafo A, o Ad, e dell' Articolo Al: e vicende volmente. A, Ad, e Al,per Da, e Dal: come Da me tornerete , Da lui venisse, Andò Dal Negromante, in vece di A me tornerete, A lui venisse, Ando Al Negromante:e nella Nov. 30. E udendo A molti commendare la Criftiana Fede: nella \$4.L'Angiolieri si disperava, veggendost guatare A quegli che y'eran dintorno: G.Vill.al C.58. del lib.8. La Regina prese A vero la parola; in luogo di Da molti, Da quegli, Da vero, o piu vagamente Da. dovero . Nella Nov. 65. E veggendofi a torto fare ingiuria Al marito : nella 98. Dove ti lusci trasportare All'ingannevole amore : per Dal marito , Dall'ingannevole. Poteva ancora accennare, effersi usata il medesimo Segna-

Segnacaso Da, per Di, segno del secondo Caso: come ne la Nov.45. Questa giovane non è Da Cremona, ne Das Pavia, anzi e Facntina. Sul qual'esempio nota il Cinonio nel Num: 12.al C.70.delle Partic.che non fi farebbe potuto dire , Questa giovane non è Da Toscana , ne Das Lombardia : perche parlandosi d' una particolar Città si potrà dir Da , e Di ; ma di Provincia , di Regno, o d'Isola, debba dirsi Di, non Dat come nella Nov. 18. Ella domandò donde fosse. Alla quale egli rispose, ch'era Di Picardia: e nella 28. Io son'anche morto, e fui Di Sardigna. Nel Num. 1 3. nota ancora, che , Da, segna termine ( fon le sue parole)dond'altri si parte. Nel qual fignificato vogliono alcuni, effersi infallibilmente offervato, che quando si ragiona de gli atti persettionati, si debba serivere Da, mostrando l'atto perfetto. G.3. N. 1. Tornato Guasparuolo Da Genova, di presente Gulfardo se n'andò a lui. Ma se il Verbo l'atto non ancora perfettionato denota, vogliono, che si debba scrivere Di, fignificando l'atto pendente. G.2.n.3. E per ventura Di Bruggia Vicendo , vide n'ufciva fimilmente un. giovane cavaliere . Ma pure tra di loro queste due Particelle, in questi due fentimenti, si confondono spesso, che perciò noi leggiamo G.5. N.S. E montato a cavallo Di Ravenna ufci. E quivi immediatamente avanti avea detto, Piu volte il configliarono, che fi Doveffe Di Ravenna Partire. E nella Giorn. 10. alla Nov.4. Ed io voglio di gratia da voi , che vi debbia piacere di dimorarvi qui con mia madre infinattanto, Che io Da Modona torni . Ma mi par che 'n cio , così chi pose tal regola , com'egli che. la presuppon trasgredita, prendessero abbaglio i poiche a' Verbi Ufcire, Partire, ne quai leggonfi gli efempli,per proprietà di tai Verbi, s'è dato sempre da Testi il secondo Cajo, come s'è veduto nel Num.99. Ond'è nato, cred'io, che nella Data , che chiaman delle Lettere che si mandano, s'à firit-

#### 8 IL TORTO E'L DIRITTO

scritto d. 'buoni Autori Di Napoli, Di Roma, e c. pincche Da Napoli, Da Roma: perche par che vi si sottintenda, Questa Lettera Parte, Esce Di Napoli, Di Roma.

Di, all'incontro, s'è ufato in luogo di Da, in diversi parlari: come nella Nov.60. Certaldo è un caftel di Val d'Elfa, e quantunque picciol fia, già Di nobili huomini fu habitato: nella 57. Ed affai bene accompagnata. Di donne, e D'huomini, davanti al Podestà venuta., Di donne, e D'huomini, davanti al Podestà venuta., Di donne, e D'huomini, davanti al Podestà venuta. Di monado quello, che già i a lei domandassi Nel fine della Giorn.6. Ed ora di giro poco più che un mezo miglio, intorniato Di fei montagnette di non troppa altezza. Ein vece de già Articoli Dal, Da', Dalla, Dalle: comenella fine della 3. Gior. La Reina levatafi la laurea Di capo, quella affai piacevolmente pose fopra la testa a Filostrato; e nella Noviso. Egli Di prigione il traffe, e

riteunclo per suo salconiere.

Ma quantunque Da, e Di s'usino a vicenda , e in. tanti significati, quanti ne registra il Vocabolario, e'l Cinonio; fempre nondimeno s'uferan con piu naturalezza,e. proprietà in quei modi , che naturalmente il parlar richiede. Ne io direi Al marito, All'ingannevole amore, come ne gli esempli arrecati del Decamerone ; per Dal marito, Dall'ingannevole amore : e forfene meno Di nobili huomini fu abitato, Accompagnata Di Donne e D'huomini, Di sei montagnette, in vece di Da nobili huomini, Accompagnata Da donne, e Da huomini, Da sei montagnette . Anzi stimo , che si fatto parlar del Boccaccio , e in molti altri esempli somiglianti , sia ben. leggiadro; perche peravventura vi si fottintende Da buon numero di nobili huomini, Da buon numero di Donne,e d'huomini,e c. Quale opinione parra migliore a chi confidera, ch'ove De, on e posto per A , o Ad, o Al, . Di, ma per Dal, che se non è puro segno , è ben segno articola-To del fefto Cajo; s'ufa con molta teggiadria; come nella.

Nov.45. Voi sete tutte cosi satte, che venir possa suoco Da cielo, che tutte v'ardat nella 20. Essendo a lui il calenda jo caduto Da cintolamella 13. D'altra parte il Papa si maravigliò assa; c. B con egnal vaghezza dicessi Di, per Del, Articolo dello stesso ca, del quale è segno Di: come nella Nov.79. Sie pur infermo, se tu lai, che mai Di mio mestiere io nonti torrò un denajo: e nella 29. Dunque volete voi, che noi vegniamo meno Di nostra fede.

### La voce Simile restituita alla prosa.

CCXXXIV. S Imigliante, non Simile per Conforme vuole alcuno, che debba feriversi in prosa. Non gli gravi di rivelarcene la ragione. Eccola tutta intera: Il Vocabolario non ne allega. esempio, suor che di Poeta: per modo che un d'esti preso dal Boccacci, è del Boccacci in quanto Poeta; nella Canzona in che si chiude la novantessima delle Novelle.

Tutto è vero : e vero altresi è, che il Nocabolario non niega, Dante nel Conv. fol. 30. havetne in
dicci lince quattro clempi. Che il fervo non polja simile beneficio rendere al Signore. Quello che è Dissimile, per se, si faccia Simile. La quale, se non Simile è per se,
almeno, gr. C. Ecos si fasimile a quella , gr. Non niega
haverlo nelle sue prose il Boccacci due volte nella.
Nov. 37. e nella at. 32. 45. 40. &c. Havere il Crefecnni detto lib. 2. cap. 13. L' nitimo cibo natricante è
Simile al nudries. È in tutti i buoni Prosatori trovarsi Simile, delle volte, quanto cercandone, e contandole, si farebbe una gran penitenza.

OSSER-

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

M Olto superstizio so sper coss une, more questi per fu quegli, che censurò il Bartoli, onde questi per M Olto superstizio so (per così dire) intorno alla lingua difendersi scriffe il presente libro: giacche notò per errore al Bartoli (come fi cava da questo Numero) d'avere scritto Simile in profa, in luogo di Simigliante . Non perche i Signori Accademici nella voce Simile Addicttivo, non portarono esemplo di Prosatore, s'ha da dir che la voce sia... poetică. Ecco la di lor protestazione nella Lettera a'lettori, nel fin della pag. 17. Ne si è parimente badato, se davantii Profatori, oi Poeti s'adducano : ne pur si è detto se propria sia della prosa, o del verso la Voce, o Maniera: lasciandone al buon giudizio de'Lertori la cognizione, e rimettendone alla maestria di chi scrive la distinzione ; ben sapendosi , essere tal materia. soggetta al savio intendimento degli Scrittori, non. alle dubbioseregole de Vocabolarj. Inoltre, non distinque il Bartoli Simile Sustantivo , da Simile Addictivo: donde di Simile Suffantivo, che vale ancor Simighante. poteva vedere, che'l Focabolario non ba altri ejempli che di Profatori.

Si allegano esempi in pruova del doversi consentire l' arbissio dello serivere con varietà, dov' ella è lecita.

CCXXXV. **D** Er quanto professate di tenervi legit antichi, non farà mai, che non usiate perecchi modi, e voci, dell'usar le quali non haurete ancora ragione, suor solamente il cosi piacervi, e cosi volere: cio per la varietà, ch' e nella nostra lingua, come in ogni altra: e d'arbitrio, o di gulto, non di ra-

gione (almeno il più delle volte ) è l'apprendersi più volentieri all' uno, che all' altro: dal che siegue il doversi consentire ad ognuno, quel che ognuno confente à se medesimo; ne percioche io seriva alla tal maniera, condannare chi ferive alla tal'altra, havendo cosi egli della sua, come io della mia libera l' elettione. Poco addietro, alla Regola CLVII. hò null' altro, che accennata una moltitudine di voci, che ammettono diversità nello scriversi; piacemi in questa giunta allegarne tuttoche alla rinfufa parecchi efempi, obligandomi a questa legge, che i due di versi modi, che apporterò, si truovino l'uno pochi versi lungi dall' altro; e al più che sia, nella medesima faccia, ancorche tal volta in dodicefimo. Così apparirà meglio quanto sia fuor di ragione il volersi ristrignere ad usar per tutto, e sempre la medesima forma dello scrivere, e il medesimo adoperar delle voci . Horveniamo a gli esempi.

Crefc. lib. 5. Proem. Ciascuno arbore: ivi appresfo , Delle fingolari arbori . Am. Ant. fol. 37. e 47,61ascheduno a Ciascuna cofa , Oc. G. Vill. lib. 4. c. 7. Tra Le Foffe , e fubito , Era in sui Foffi . Bocc. Fiam. libi 5. n. 25. Verfo di te: quattro verfi vicino, Verfo me . Alb. G. tratt. 1. cap. 64. Diman farò bene , Domane. farò bene . G. Vill. lib. 12. cap. 31. Rimettere tra Ria belli certi Ghibellini caporali, e altri possenti stati Ru. belli . Ammaestram. Ant. fol. 254 Affimigliare , e. Affomigliare . Paffav. fol. 357. Sognare , neutro : ivi appreffo , Sognarfi. Fiam. lib. z. num. 29. Confiderando ancora dove tu Vadi , che posto , che colà ( tu ) Vada dove nascesti. Cresc. 1. 1. cap. 5. La Buccia : e quivi medefimo , il Buccio. L lib. 1. cap. 19. Citerna , e Cifterna . Am. Ant. fol. 397. Se tu volelli Adulare a Dienifio, e quattro versi appresso, Non Aduleresti Dionisio.

#### 612 IL TORTO E'L DIRITTO

Bocc, Laber, num, 44, Domandare, e Dimandare, variato più volte. Crefc. lib. 2. cap 4: Alcune sono si come Membri uficiali negli animali, alcune sono sì come Membra, che son dette simiglianti . Bocc. Nov. 99. Havea alle sue parole Fatta fine : due versi vicino, Net fine delle sue parole . Cresc. lib. z. cap. 4. Questa cofa addiviene nella Gioventudine delle piante per lo calore, della loro Gioventude . E lib. 2. cap. 6. Il fottile Terreftro ; poco appresso , Terrestre. Passav. fol. 101. Nascofta, e Nascosa, Cresc. lib. 2. cap. 14. La palude : e quivi fteffo , Il palude . Boccac. Proem. G. 4. Cacciata havea il Sole Del Cielo già ogni Stella , e Dalla terra l'humida ombra della notte . Alb. G. fol. 9. cap. 11. Evangelio, e subito, Vangelo, G. Vill. 1. 7. cap. 120. Tre volte Nipote , e tre altre Nepote. Boccac. N. 24. Se flati Siete , c Sete . Amet. fol. 97. Siano , c Sieno . G. Vill. lib. 7. cap. 120. Apparecchiamento , di festa : poche parole appresso, Apparecchio della medesima. Boccac. N. 93. E farai a me fare Verso di te quello , che mai Verfo alcuno altro non feci. Crefc. lib. 4. c. 44 Bollente, e subito, Bogliente, Boccac, N. 94. 1 gentili buomini Honoratola, e Commendatala. E nella medel. Essendo eià vicino Alla sua fine il mangiare : e appresso. Senza attendere Il fine del fervo infermo. M. Vill. lib. 2. ca.55, Scefono Dall'Alpe, e Da Montecarelli . Dante Par. 5. Traggono i pefci à ciò che vien di fuori . Quattro versi vicino . Trarsi ver noi. Alb. G. fol. 14. in due righe Corfali , e Corfari , Boccac. N. 1. Veggendo , e fubito , Vedendoli, Alb. G. fol. 40. Nella fua carcere, lin. feguente. Nel carcere Sue. E cosi d'altre voci, e modi à gran numero.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

C E ne' Num. 155. 156. e 157. diede le regole di variar I moltissime voci ; a che ripe er qui lo ftesso ? Dic'egli, cos'n quei Numeri non fe altro, che accennare una moltitudine di voci, che ammetton diversità nello scriversi; e'n questo n'arrecò gli esempli de' Testi. Mi non è vero: perche ivi ancora allego il vario uso de'Testi: e se pure non avesse allegato i Testi, già s'aveva a presupporre, che tutte le variazioni ch'egli riferiva , eran telte da' Testi . Or che che sia di cio , che niente importa , dico effer ben fatto di variare, ove con grazia si puo . Prima, perche l'han fatto gli fteffi Signori Accademici Fiorentini , che nella Lettera a' Lettori differo prima Sementa, poi Semenza: Intero,Intera , e poi Intiera: prima Propietà, poi Propria: Efempio, ed Efemplo. Nel principio differo Quello amico , Come effi , Altro oggetto, Grande na è stata, A tale impresa, Si incontran, Che il tatto, Ed il confessiam, Simile opera, Moltissimi altri. Si e fatto, Alcuno autor, Quando egli, Le azioni, e c. peco,o niente valendosi deli Apostrofo : e nell'istifo tempo, All'intelligenza, All' occasioni, L'opere, Nell' opere , L'averle , L'abbiamo , ec. Scriffero interamen te, La loro mercede, Da loro difignata, Il Cavaliere Lionardo Salviati, Del volgare nostro : e insiememente, Altro non manchi lor che l'età, e c. fia' a dir per una tal vaghezza Buon vecchi, Che abuon. tempi, Si schivo, In icrivendo, e c. Secondo, perche talora una voce usata in un modo,parrà bella in un parlare , che non parrà tanto in un' altro , ora fcemandofi , or' accrescendose, nel principio, nel mezzo, e nel fine: . perche fara troppo brieve , o troppo lunga : o aura foverchio concorfo de Vocali , o di Confonanti , o di lettere fimili:

### 614 IL TORTO E'L DIRITTO

mili: o finalmente, perche in una maniera reuderà grazia, so un periodo, e in un' altra un' altro. Terzo, perche fi viene ad infegnare, poterfi dire un Vocabolo in diverfi modi, o per attuurza che auran le lettere, che fi munano una

in un'altra, o per altra ragione.

Ma non è ben fatto di variare, se non se in que'Vocaboli , e in que' modi di dire , che si sono indifferentemente in una , o in un'altra maniera ufati da' Tefti : fenza valersi della varietà, ove una voce, una frase, sarà stata. detta una , o due volte in un modo , per iscorrezzione , a per abbaglio , eziandio di chi prima lo scriffe ; cin un'altro, centomila volte. Ch' è quel che dovevasi necessariamente avvertir dal Bartoli, e non dar la libertà di scriver La arbore, Il buccio, La citerna, La gioventude , Il palude . Emi maraviglio , che non avesse notato, effersi detto Amavi , e Amavate : Troverreno , e Troveremo : Prieta , e Pietra : e tant'altre simiglianti fcorrezzioni di favella, che ancor ne'tempi del Bocc, eran. nel popolo di Firenze, e truovansi talora nelle scritture de' Testi : perche ciascuno ( come nota il Salviati nella pag.71 del to.1.) nella foga dello scrivere, scorre talora negli abufi della favella familiare, mattimamente ne' libri molto grandi, e che non fempre c'e dato spazio a rileggergli, quanto si converrebbe. Non doveva in oltre dire, doversi consentire ad ognuno quel che ognuno consente a se stesso; ne che 'l parlare più in un modo, che in un'altro dipenda, senza ragione alcuna, dal così piacere , e volere : poiche intanto una lingua. è buona ( dice saggiamente Fra Tomasso Stigliant nelle Lettere, alla pag. 195. ) in quanto è pura, cioc non. meschiata di straniezza: perche altrimenti, non vi si ponendo questi limiti, si perverrebbe a poco a poco ad inconvenienza tale, che tutte le lingue diventerebbono una lingua fola imperfettiffima. Ne poi è fempre vero quel ch'egli dice , essenti variato senza nagion, veruna : come si porrebbe mestrare in molti do gli esempli da lui portati, me quali la varieta e stata necessaria, no nacapricciosa , secondo egli credette : e basti questo, che egli notò , essessono dall'Alpe , e secondo da Monte Carelli ; cioè , che si sia dato l'Articolo a Alpe, e non a Monte Carelli : senza avvertire , che ad Alpessad d'Articolo, e non a Monte Carelli : come in tanti Nomi dimostrato il Castelvetro, il Salviati, il Buommattei, atanii altri.

# Motteggiare attivo.

CCXXXVI. Vole aggiungnersi al Vocabolario, che non havendolo, ha fatte credere non trovarsi. Bocc. Nov. 5, E senza più Motteggiarla, temendo delle sue rispose, Ge. Nov. 10. Si praposero, Ge. di Motteggiarlo. E quivi medesimo, Non guardando cui Motteggiasse.

### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

F U eziandio osservata dal Tassoni nelle Annotazioni alla Crusca, dicendo, Motteggiare dicesi ancorazioni attivo fignificato, Pugnere con motti. E si voleva ricordare Bocc. Nov. 5. E senza piu Motteggiarla, temendo delle sue risposte fuor d'ogni speranza desino. E Nov. 10. Con lei insieme tutte si proposero di riceverso, e di fargli onore, & appresso di Motteggiarlo di questo suo innamoramento. Perciò la Crusca del 1691. aggiunse a' due esempli della Prima, il terra del Davanzati, Rispose Motteggiardolo, e c. Ma se nella prima (diebio) ferissisi di sutteggiare, Burlare, Cianciare, Lat. Nugari, Garrire, Nugas agese, Joca-

ri ; e Burlate , secondo si spiegò nella medesima , vel Beffare, Schernire , il che non fi puo far che attivamente ; adunque effendosi spiegato Motteggiare , col Verbo Burlare ; si venne a dire , ufarsi ancora in significazione; attiva : e fi trafcurò folamente di riferir gli efempli, e det Decamerone: come s'è trascurato ancora in quella del 1691. secondo s'era promesso nella Lettera a' lettori alla pag. 17.cioe d'allegar prima gli Autori Antichi, che gli Scrittori Moderni.

Il Pergamine da un' altro fignificato a questo Verbo , dicendo nel Memor. fotto la voce Motto, Motteggiare, Vagheggiare, Far' atti, e segni amorosi, e lascivi : ed allegane un' ejempio della Nov. 12. che dice , Non vi bifognerebbe d'aver penfiero, ch' egli Motteggiaffe. queste vostre giouani. Ma a me pare, ch'egli pigliò abbaglio , e che 'Boccaccio in tal luovo aveffe inte fo Motteggiaffe, non già per Vagheggiaffe, bensì per Pugneffe, Scherzasse con parole, e con motti : imperocche 't Ca. staldo del Serraglio (come legge per modestia il Satuiati ) acciocche la Donna avesse volentieri accettato Masetto da Lamporecchio, le diceva, che non poteva aver timore, che quegli come mutolo Motteggiasse le sue giovani. Ma ben poteva un mutolo motteggiarle , fe 'l motteggiar s'intendeffe per Vaghegeiare, e fare atti, e fegni amorofi, ... lascivi. All'incontro intendendosi Motteggiare attivamente, per Pugnere, o Scherzar con parole, e con motti; poteva ftar ficura la Donna, ch'un mutolo non poteva motteggiar le giovani.

Venendo al Bartoli, egli doveva distinguere i significati di Motteggiare, cioè, di Cianciare, è dir che così ufafi fempre Neuero; non potendofi dire, lo ti mosteg; gio, per loti ciancio: ma si bene, lo motteggio, cioè to cianclo. E di Pugner con parole, con motti, con dir che 'n tal fignificato, s'ufa attivamente: come da gli efenipli allegati dal Taffoni, e da quel del Pergamini.

La particella , Non , adoperata senza nuocerà, ne giovare .

CCXXXVII. L'Vso di questa particella, à chi non parla la nostra lingua per uso, sembra stranissimo, peroche considerandola secondo la natura, e la forza, che hà di negare, e diffruggere quello, a che s'appicca, pare che contradica, dove tal volta, fe nulla opera, maggiormente afferma: ò fe non tanto, vi sta per modo, che così non nuoce ponendofi, come non gioverebbe levandofi. No feguenti quattro esempi, che basteranno per mille,confiderate se togliendola via non ne rimane il medelimo fentimento; ma forse l'orecchio non se he proverebbe si pago, come pure effendovi. Boccae. Nov. 16. le non vi potrei di ciò altre dire fe non , abe , fe ia poteffi più effer tenuta, che io Non fono , tanto più vi farei, Cre. E quivi appreffo : Diragli da mia parte ; che fa quardi di Non haver troppo credito , è di nan credere alle favole di Giannotto . Nov. 32. Vna tofa vi ricordo , che cofa, che io vi dica, voi vi guardiace di Non dire ad alcuna perfona . Nov. 38. Quefto nostro fanciallo ; il quale appena ancora Non bà quattordici anni : cioè appena gli ha : e nell'Amet . fol. 58. Elli Non baves appena finite la fua oratione , Tc.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG.NICCOLO AMENTA.

D lquesta Particella Non, usata de Testi, seuto ebe non necessaria, porta moite esempli il Cisomonel C. 184. dicendo sotto l'num.1: Ancora al Verbo, posto dopo se cose negate, si giunse qualche votra la Negatione. Fiamm. Concl. Mase peravientura pervient alle mani della nemica donna, come di luogo iniquo fuggi incontanente: ne parte di te Non mostrare a gli occhi ladri. Gior. 7. Nov. 4. E ranto procacciò, chegli con buona pace rihebbe la donna a casa sua, alla quale promise di mai piu Non Esser geloso. Thes. C. i. ft. 81.

Nè di , nè notte mai Non Ripofaro, Che forte fu di contrastar con loro. Masi puo dir,che nel primo esemplo,la Ne vi sta per la Congiunzione E, come nella Nov. 26. Voi non fiete la. prima : ne farete l'ultima , la quale è ingannata : Ne io non v'ho ingannata per torvi il vostro: e'l Pass. D. 2. C.1. Giesù Christo nostro Salvadore piu volte spregiato,e schernito da Farisei, non se ine curava, Ne non lasciava il bene della dottrina,e de'miracoli. Ch'è come & foffe detto , E io non v'ho ingannata , E non lasciava il bene , ec. come avea notato egli fteffo nel num.4.del C. 170. Nel secondo esempio, egli credesse potersi dire , Mai piu effer geloso, fenza avvertire, che Mai non niega fe non accompagnato con qualche voce negativa : come s'è detto nel Num.8. Nel terzo, o la Ne val per la Congiunzione E , come bo detto nel primo , o per la Congiunzion. disgiuntiva, O,Ovvero , O pure, conforme nell'ultima. Now. Io mai non mi sono accorto, che in parola, Ne in fatto dal mio piacer partita ti fii;e'l Petr.

Come lume di notte in alcun porto Vide mai d'alto mar nave, Ne legno. cioè, In parola, O in fatto, Nave, O legno. E così inquel terzo e fempio della Tefeide, O di, O notte, e c.: o pure, E di, E notte.

Così il Bartoli non considerò nel primo esempio che porta, esser proprietà del Comparativo Piu, di voler dopo se la Non, quantunque non paja necessaria; come nel Pres del Decam-Biscado acceso stato d'altissimo, e no.

bile amore, forse Piu affai, che alla mia bassa condizione Non parrebbe . E maggiormente ov'è accanto al Verbo : come , Piu bella che Non è il Sole : Piu eloquente che Non fu Cicerone: Piu vermiglia che Non apparisce l'Aurora:e c. Nel secondo , e nel terzo esempio doveva avvertire, che dopo 'l Verbo Guardare,la Non. è anzi affermativa, che negativa, come dopo i Verbi Temere, Dubitare, Sospettare : il che notd'accortamente. il Gagliari nell'Ortografia Italiana, alla pag. 436. con gli esempli del Decam. Perciò dicesi , Guardati di Non andare, Guarderaiti di Non fare, e c. in luogo di Guardati d'andare, Guarderaini di fare. Ne'due ulvimi e sempli doveva ancor notare, che la Non, se fosse appresso, ed accanto ad Appena, non ben si direbbe, Appena Non ha quattordici anni: Appena Non avea finita la sua orazione : ma che leggiadramente s'anteponga insieme col Verbo ad Appena: cioè, Non ha appena quattordici anni : Non avea appena finita la sua orazione . Nondimeno, a dir vero, bisogna confessare, che non puo un'huomo considerar tutte le cose, come tante e tante non ne 44rò considerate io in queste Offervazioni : e molte a rovescio , non che non secondo dovevansi considerare . Così il gran Gramatico Tojcano Benedetto Buommattei , avendo abbondantissimamente trattato del Ripieno ( cioè , delle Particelle non necessarie alla tela gramaticale, tutto che utili all'ornamento della frase , e alla proprietà del linguaggio) con annoverar sante voci , che fervono folamente nel parlar per Ripieno; trascurò d' annoverar questa Parsicella , qual non folamente fu confiderata come Ripieno dal Bartoli ; ma anche dal P.Vincenti nel Ne quid nimis alla pag. 414. portando altri esempli di quei riferiti dal Bartoli:

Se possa dirsi , Vna persona, il quale; e simile d'altri modi.

T El st rispondono il Bocac. il Pasfavanti, ed altri: e potrà fimilmente dirfi , La Maestà, l'Altezza, la Signoria vostra, il quale, &c. foggiugnendo l'un genere differente dall'altro, come fosse quel Lui del Caro nella sua lettera à Bernardo Taffo.fol. 121. Paffav. fol.265. Quanto la persona è di maggior dignità, tanto in Lui rifiede, Ge. la virin. Bocc. Nov. 24. Affai per fone fono, che men. eve , che Eff fe sforzano , Sa. E. Nov. 80. Ci è alcuna Perfona , il quale l'altr' hieri, Gc. Fiam. lib. 5. num. 1 32. Diverfe Perfone Vantatifi ciò faper operare. Brunet. Rettor. Due Perjone fi tramettono lettere l'Vno all' Altro. G. Vill. lib. 7. cap. 36. Si rende a patti, falue le perfone: quali fe n' viciron fuori. Nov. Autic. 92. lo fone acconcio di mostrare à quella Bestia . Lo quale si mostra sì Ricogliofo, e Tanto Fiero. Boccac. Nov. 64. Quella Be. fila era par Difpofto, &c.

Il con partare, tappiasi che non è obligo, ma licenza, ç ben si potranno accordare i generi, come fece il Pastave, fol. 158. Se la Persona non saposse ben conoscere, gre. imangi, ch Ella Cominci, dicendo Ella comi

Ellast , Oc. "

### OSSERVAZIONE DEL SIG.NICCOLO AMENTA.

S Commetteres qualunque cosa, che l' Bartoli aurebbe...
detto Voltra Signotia Illuftxissimo , parlando ad
Hinomo, come volceva si dicesse in tale, del quase ho parlato in un' altra Osservazione ; poiche qui dice, che hou se
potranno accordare i Generi, e dir La persona, la quales;
quando doveva dire, che debbonsi, non possovsi accordare...

i Generi: e'l discordargli non è che una Figura, all'uso de Latini, che differo , come Planto nell' And. Ubi illic fcelus eft , Qui me perdidit ? Qual mode di parlar discordante, almen nella nostra lingua, è accaduto, dall'aver creduto chi ha feritto, d'auer parlato di maschio, cioè d' Huomo , o d' Huomini , e perciò ha soggiunto Il quale , o I quali. In pruova di cio il Montemorli nella par. 626. alla sec.col.(dopo aver portati molti esempli del Decam.dove i fi legge , Alcuna persona , il quale, con altre simigliant discordanze nel Genere) dic'egli, Ne'quali luoghi non all'espresse voci Persona, Creature, Gente, riguardo s' hebbe nelle aggiunte alloro voci seguenti, ma al nome Huomo, overo Huomini, che in cambio di effe erano all'Autrore nell'intentione . E modernamente Benedetto Menzini nel Tratt. della Costruzzione irregolare della Lingua Toscana, ba scritto nel C.25. Resta adesso a dire del parlar figuraro della quarta maniera, cioè dove la concordia delle parti dell'orazione fi perturba, e nulladimeno con quel si accorda, che la nostra menre seco intende, e concepe. Or ficcome la concordia delle voci fi raggira ne i generi, ne'numeri , e ne'cafi ; cost è da fapere, che la discordia di questi ultimi è insoffe. ribile, come che si comporti quella, che solo ne'generi , e ne'numeri fi ritrova . Noi dunque parlerem qui di queste diverse maniere della figura Sillessi, che così vien chiamata da'Gramatici, e nel primo luogo porremo quella della discordanza del genere , Dan. Inf.7.

Vidi genti fangose in quel pantano Ignude tutte,e con sembiante offeso. Questi fi percotean non pur con mano, Ma con la teffa,col petto,e co piedi, Troncandofi co' denti a brano a brano.

Quefi non concorda con Genti, ma con la voce Hue-Rr 4 mini.

mini, o Spiriti, che dentro se inrende il Poeta. Il simile in quest'altro esempio Purg. 12.

Vedea Nembrot a piè del gran lavoro, Quasi smarrito rimirar le Genti,

-- Che 'n Sennaar con lui Superbi foro.

Or se si latte discordanze (dichio) si comportano, buon...
è a non sar che il lettore ubbia... a comportar molte : e meelio sarà a non sar che comporti mai, ma sempre ammiri
la naturalezza, e proprieta del parlare. I Deputati nondimeno alla correzzion del Decam. del 1573. su le parole.
della Nov. 16. Che voi alcuna persona mandiate in Cicilia, il qual pienamente s'informi; voller sossene che
quante volte si die Persona, e intende Huomo, si posseno usua se que que que que que se sono con esse dicone.

# Dierono , effer terminatione ufata.

CCXXXIX F Orse, come da Diede si è formato Diedero, così da Diè, Dierono. Che che ne sia, l'uiarono, più altri, e il Boccace. Nov. 17-Più non si Dierono impacsio: E Proem. G. 5. A sonare si Dierono. E M. Vill. sib. 1. cap. 44. Per comune consiglio Dierono.per tre anni, c.c. £ cap. 73. Dierono al Comune di Firenze, c.c.

# OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

Dital voce del Preterito del Perbo Darc, s'è da meparlato nel Nom. 103. Qui foggiungo (oltre all'autorità del Bembo nella pay 194 del 10.2. che diffe, Dievano, che la compiuta voce di Diev, e Diedono, fi truova che fi fon dette Tofennamente) ebe fe leggiadramentes'è detta, non folamente Dievono, ma Dievo e Dievsome nel tante volte citato esimpio del Bocc. Fer vela, e Dier de remi in acqua, e andar yia; qual difficoltà potè avere il Bartoli a dir Dicrono?

Per quello che, più volentieri accompagnarsi col soggiuntivo.

CCXI. H O detto Più volentieri, atteso il pur trovarsi col Dimostrativo: vero è, che del primo v ha in troppo maggior numero esempi.

Boccac. Nov. 11. Oltre a questo, la Chiefa ( Per quello, che si Dica ) è sì piena di gente. Nov. 14. Ne mai, Per quello , che io Sentiffi. E nella medef. Con nostro Padre ( Per quello , ch'ella mi Dica ) stette . Nov. 17. La quale ( Per quello , che ciascun che la vedeva , Dicesse) cra , Oc. Nov. 19. Per quello , che a me Paia , tu hai poco riguardo alla natura delle cofe. Ivi medefimo : Per quello, che io Habbia poi sentito, la fece vecidere. Nov. 17. La quale ( Per quello , che ciascun che la vedeva , Diceffe)era &c. Nov. 19. Per quello, che a me Paja,tu. bai peco riguardo alla natura delle cofe. Ivi medefimo: Per quello, che io Habbia poi sentito, la fece uccidere. Nov 27. Per quello, che io Presuna, egli se ne ando disperato . Quivi pure, Tedaldo non è punto morto , Per quello, che mi fi Dimoftri , Nov. 28. Per quello , che mi Paia, E così Nov. 100. E Laber, num. 31. E lib. 4. n. 9. 0 lib. 5. n. 7. &c.

\*\*Col Dimostrativo, eccolo usato dallo stesso Roce.
Nov. 8. Erminio de Grimildi, il quale (Per quello, che da tutti Era creduto) trapissivas, Se. Nov. 12. L' bavea liberato, Sa abuno, albergo (Per quello, che gli Parevas) condotto. Nov. 26. E Per quello, che in Travvo, egli, Se Nov. 33. Per quello, che com pare haver compreso.

Paffav. fol. 95. Ma per quello , ch'io Veggo .

OSYZK-

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

N on conosco in questo Numero cosa degna d'osservazione : imperacche, quontunque sia vero, che con una corta maggior grazia s'accompagni Per quello che, col Soggiuntivo, com'oltre a gli accentati esempli, si può veace nel Montemerli alla pag. 333.; nientedimeno, e per so passaro, e presentemente s'e dereto, e si dice da butti, Per quel ch'io dico, Per quel che u sai, Per quel ch'io vagliote così in moltissimi altri modi di parlare.

#### Rena, e Arena: e quinci Arenare, e Arrenare.

CCXLI. L'Arena, che altri fi diea, voce così ben della profa, come del verfo, ancorche il Vocabolario non ne apporti più, che un'esempio dei Boccaèc, nel Filoc. 1. 1. num. 37. Ma ellav'e nel medel. Filoc. ili. 6. num. 204. e 163. E lib. 7. num. 132. E nell'Amer. fol. 54. E Pier Crece. 1. 2. cap. 21. ha Difirto d'Arene. E cap. 26. Mare, e afeintse Arene. E quivi medel. Polvere Arenofa. È lib. 5. cap. 6. Terren intranfo.

Adunque da Rena si formerà Arrenare, per lo raddoppiar, che suole l'A dove s'appicca: da Arena, Arena, remare e questo secondo à me pare il più leggittimo serivere, se così come credo, d'Arena si e fatto Rena, mozzandone l'A, ch' cra il suo capo: come pur si e fatto in questi tronchi di voci, Pitola, Vangelo, Storia; Stremo, Sposto, Dissicio, Resia, Brobbio, e Gnudo d'Albert. Strolagi, Taliani di M.Vill. lib.1, cap. 2. Sperto del medes lib.1, cap. 96, e quel di che fia più caro haver qualche autorità, Sendo per Essendo ch' e del medes M. Vill. lib. 5, cap. 41, cap. 46, lib-6, cap. a &c.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG NICCOLO AMENTA.

Ice il Bartoli, che di Arena s'è fatto Rena, comenelle voci Pinola, Vangelo, e c. quasi fosser mancate parole , alle quali s'è troncata l'A de Latini , come fon Badia, Nastagio, Notomia, Postema, Ragno, Raona, Rimini, Strologia, Stronomia, Udito, Udienza, Vellona, Vignone , ed attre, da Abbadia , Anastagio , Anotomia, e c. Nota nondimen bene, che dove s'appieca. l'A, raddoppia la Consonante. Ma meglio aurebbe detto, con istabilir la regola così ; In cutti i Verbi derivati da Nomi, se vi s'aggiugne l' A, si raddoppia la prima Consonante del Nome : come da Braccio Abbracciare : da Bonaccia, Abbonacciare: da Cana, Accanare: da Ciglio, Accigliare: da Decima, Addecimare : da Dente, Addentare: da Fame, Affamare : da Fattello, Affattellare: da Grinza, Aggrinzare, da Gruppo, Aggruppare,da. Laccio , Allacciare : da Largo , Allargare : da. Macchia, Malia, Ammacchiare, Ammaliares: da Nodo, Noja, Annodare, Annoja: da Pajo, Panno, Appajare, Appannare: da Rabbia, Ramata, Arrabbiare, Artamatare: da Saggio, Sapore, Affaggiare, Affaporare: da Tanaglia, Taiento, Attanagliare, Attalentare: da Vino, Vinchio, Avvinazzare, Avvinchiare: e cost in tanti altri Yerbi. Ed è cio tanco vero, che se i Nomi cominceran da Vocale, a'Verbi derivaci non si raddoppia con-Sonante, con aggiungerfi ad effi l'A: come si vede in Adoppiare,e Addoppiaretnel primo, che val, Dar l'Oppio,e perciò vien da Oppio, ne gli si raddoppia la Consonante; nel secondo, che significa, Crescere una cosa altrettanto di quel the e, venendo da Doppio, se gli raddoppia il D.Così Adirare, Adizzare, Adocchiare, Adombrare, Adontare, Adoperare, Adorezzare, Adornare, Adaggiare, Adufare.

626

fare, e tante altre colla Consonante semplice , perche vengon da Ira, Izza, Occhio, Ombra, Onta, Opera, Orezzo, Ornamento, Uggia , Uso . E del medesimo modo , se a' Verbi derivati si da la steffa A, cha hanno i Nomi, donde derivano ; se i Nomi han la Consonante semplice , semplice ancora l'auranno i Verbi : e se doppia , doppia sard ancora de'Verbi . Così da Abile , Abilitare : da Abillo, Abiffare: da Abitaggio, Abitazione, Abitacolo, Abituro, o Abitamento, Abitare: da Abuso, Abusare: da Aceto, Acetire: da Adulterio, Adulterare : da Adunanza, Adunare: da Agevole, Agevolare: da Agio, Agiare: da Agonia, Aguzzo, Alimento, Alito, e c. Agonizzare, Aguzzare, Alimentare, Alitare. E da Abbaglio, Abbaco, Abbondanza, e c. Abbagliare, Abbacare, Abbondare. Da tutto cio si vede, che dicendosi Arrenare,e non Arenare, è fegno, che s'è derto anzi Rena, che Arena. Alla qual ragione, aggiungasi l'autorità de'Testi, che per lo piu ban detto Rena, Renajo, Renoso, Renosità. E così ancora dicon doversi dir pin Toscanamente, il Gagliari alla pag. 258.e'l P. Vincenti, nel Ne quid nimis, in Rena,e Arena.

Sendo poi per Estendo, non mi piace assatto, abbial detto chi che sia . Elo simo così lontan dalla Prosa , che se non l'avesse untao il Petrarca, due, e sorsetre volte, poiche l'ucrso.

Effendo il spirto già da lei diviso,

molti il leggono,

Sendo il spirto gia da lei diviso: e se non si leggesse ancor nelle rime del Bembo due volte; direi non doversi usare ne men nel Verso.

#### Capere , e Capire ."

CCXLII. CApire per comprendere coll'intelle-to, appresso alcuni corre in uso d' attivo, e pattivo. Davanz.annal. 12. Non bo divise queste cose seguite in più anni, perche meglio si capiscano. Fra Poeti antichi fol. 44. Antonio Pucci comincia un Sonetto con questo verso: S' io foffe quel che vostra mente Cape . Ma per haver luogo , o comprendere come luogo, dicono, che mai fi adoprerebbe attivo, ne Capire, ne Capere, che più volentieri fi è detto da' buoni Autori . Dunque mal diffe il Taffo nell' Am. Che fai fra questi chiostri , Che la grandezza tua capir non pouno? Ma l' Ariofto Cant. 3. ftanz. 21. Che la potea Capir tutta distesa. E Cant. 9. st. 68. dove Orlando infilza sci huomini, e li sostien tutti nella medesima lancia, E perch' ella non bafta A più Capir , Lasciò il settimo furore . E C. 13. ftanz. 37. Vna menfa , &c. Cape con tutta la famiglia il ladro . Cant. 14. ftanz. 128. Che quella. foffa a Capir tutti è firetta. Cant. 15. ftanz.63. Il popolo Capir , che vi dimora Non pon diciotto mila gran contrade. Cant. 17. It. 4. C' habbia il lor ventre a Capir tanta. carne. C. 22. ft. 33. A pena i gaudi lor Capiano i petti. C. 33. ftanz. 58. Chi era ben tal che la potea Capire, coc.

Tutto questo, ò quasi tutto, e comprenter di luogo: E se à dir bene si dovca dire, La tal cosa non cape nella tale ((e cosi veramente differ gli Antichi) come si e approvato dall' Accademia, che correste la lingua del Furioso, il dire, La tal cosa non cape la tale? Forse parve a que valenti huomini havervene, esempio in Dante Purg. 18. E questa prima voglia Merto, di lode, à di biassmo non Cape: il qual Cape, se pub usassi attivo col merito, perché non accora co cor-

pi? E Parad. 28. Maggior bontà vuol far maggior falute, Maggior falute maggior corpo Cape. Segli ha le parti mendimente compiute. Con tutto nondimeno questo Cape di Dante, e quell'altro del Pucci, che sono antichi, io non m'ardirei d'usarlo attivo, o passivo, per comprendere ne di luogo, ne di mente, ne d'animo: peroche ho offervato, gli altri buoni antichi effersene studiosamente guardati.

### OSSERVAZIONE DEL SIG.NICCOLO AMENTA.

Non mi par che'l Bartoli siasi molto, o convenevolmente spiegato, interno a gli accennati due Verbi
Capere, e Capire: perciò dico, che Capère, vulle Aver
luogo, Esser compreso, Esser contenuto: Capire, Comprender coll: intelletto, Apprendere. E se Capire si truova talora (imitandos i Sanes, come nel Dizzionario del
Politi) nel signistato di Capète; non mi ricorda esser
detto questo, in luogo di quello: ne buom del Mondo direbbe, Da te non si cape l'argomento: Voi non capete
quel ch'io dico, e e. Perciò simo, abbian mal satto modti buoni Gramatici, a consonder l'un Verbe coll'altre.

In quanto alla costruzzion di Capère, il Muzio nelle Battaglie, comprando il Varchi nell' Ercolano disse, nella pag. 42. Non ha egli saputo usare il verbo Capere. Quello (dice egli) che è niente, non potendo produre imagine alcuna di se, non puo Capirsi. Non si dice, questa cosa cape an me. Et le rime, è le prose sono piene di questa costrutione. Era dunque da dire, che non potendo niente producere imagine, non può capere in noi, o in altrui. Et capere si dice, è non capire. Non porè dir meglio, per ispiegare come si costruste il Verbo Capere: ma piglio abbaglio, in censurando il Varchi: poiche con-

fuse

fuse Capire, son Capère : ed avendo il Varchi usato Capire, nel proprio significato di Comprender cost intelletto; su da lui censurato come avesse usato Capire, nel signiscato di Capere, cive d' Aver luogo, d'Esserontenato.

Il Pergam, al Memor, in Capere, dice da principio, Capère, e non Capire fi dice. E non regifirando Capire fi, gid fi vede, che ne primi Tefi non vi fi legge: quantunque fia ne' Tefi segginnii. Siegne poi, La fia locution fi, La pafitone cape, o non cape nell animo, e non l'animo cape, o non cape la paffione. Ed in questa mantera, dich in, far, bbe di attiva significazione : cioè fi dieeste, L'animo cape, o non cape la paffione.

Girol. Ruscelli nel suo Vocabalario serisse, Capère, e Capire si trova usato indistrentemente negli Seritori l'Oscani, ma il primo e piu antico. Consuse adunque un Verbo coll'altro: ese peggio in seguitando, Cappia, in vece di Capisca, è ancor de buoni Autori.

Confuse ancora i salva la riverenza che gli ho ) Capère', con Capire, il Buommattei, nel tratt. del Verbo, alla pag. 292. poiche diffe , Capere ha pochistime voci: e oggi fi dice più comunemente Capire, ch' è Verbo piu regolato . E'l suo Participio e Capito . Ma Capere, non credo che abbia Participio, benche alcuni gli affegnino Caputo, che non so onde lo cavino. Mas' e gli avesse fatta differenza da Capere, a Capire, avrebbe conspinto, che ficcome, Vedere, Godere, Tcmere, e santi altri della jeconda maniera, ban nel Parsicipio, Veduto, Goduto, Temuto; così Capère, abbia Caputo . Acciocche poi si vegga , che Capere, anche presentemente sia in uso , leggasi quel che n' ha detto, non ha molto, il P. Benedetto Rogacci, nella pag. 241. cio? Capere,e Capire si costruisce al contrario che da Latini il Verbo Capio . Giache ivi il Contenente fi pone

in Retto, e la cosa contenuta in Accusativo, E. g. Non capit aula duos. Qui all'opposso la cosa contenuta val per Retto, e 'l Contenente s' usa in Obliquo, con la preposizione In. E. g. Non cape in intelletto umano. Non capea in sè d'allegrezza. Non capea tutti nella barca. E veramente molto ben disse, falvo l'aggiugnere, E Capite: con che se vedere, o avere anch'egli consus si multi nella medesma maniera, quando si costruisce in un'altra, e all'opposito: e s' usa astivo, e passivo nel suo significato di Comprender coll'intelletto: cioe' lo non capito ciocche di tu, e Da me non si capisce, e Tu non capisci, Da te non si capisce, psandol come Neutro assistato e come Neutro passivo.

Resta a dir della Declinazion di Capere, essendo già nota quella di Capire, che regolafi come la comun de' Verbi terminati in Isco . E'l Buommattei nel luogo citato dice effer tale ; Pref. Sing. Cappio , Capi , Cape . Plur. Cappiamo, Capete, Capono . Pendente Sing. Capeva, Capevi, Capeva: Plur. Capevamo, Capevate, Capevano. Paffata Sing. Capei , Capeiti , Cape : Plur. Caperemo , Capelle, Caperono. Fut. Sing. Caperò, Caperai, Carperà : Plur. Caperemo , Caperete , Caperanno . Imperat. Sing. . . . Capi, Cappia: Plur. Cappiamo, Capete, Cappiano . Pref. perfetto dell' ottat. Sing. Capcifi , Capeffi , Capeffe : Plur. Capeffimo , Capeffe , Capeffero . Pref. Imperfetto Sing. Caperei, Caperesti, Caperebbe : Plur. Caperemmo, Capereile, Caperebbero. Fut. Sing. Cappia , Cappi , Cappia : Plur. Cappiamo , Cappiare, Cappiano: e cost nel Soggiuntivo . Intorno a cio, s' io fossi huomo da dar regole al Mondo , direi , che in luovo d' njarfi impropriamente (come molti fanno ) il Verbo Capire per Capere, a fin di non dir Cappio, Cappia, Cappiamo , Cappiare , she non piaccione ; fi deveffe toglier

coll aso un P, da queste voci, e talord anche un I, e dire, Non capo nella pelle per allegezza, Non capiamo in noi stessi, Non capa ne' panni, Non cappate, e c. Ne in cio mancherebbe l'efempio, ed è, che avendo detvo i Festi Sappiendo; oggi, come accennantanti buoni Gramatici, seguitando il Bembo nella pag. 236. del vo. 2. diessi quassi sempre Sapendo.

# Le Frutta, Le Legna, Le Vestigia.

CCXLIII. Se v'è avvenuro di scrivere Frutta, Leprovera come lenza cempio, risponderegli, che pur
ve ne ha quanto basta à non potersi dire, che non ve
ne habbia: cioè di Frinta (ma veramente per Danno)
G.Vil.lib. 10.cap. 27. Diè le male Frutta a suo consprti,
Dante Ins 33. Io son quel da le Frutta de suo consprti,
Dante Ins 33. Io son quel da le Frutta del mal borto. È per
Frutta vere Barber. sol. 66. Da simil misentas sempre sarais, si le Frutta parando. Di Legna, Pastav due volte nel
22. Tagliando le Legna. Ammacstr. An. s. 311. Le Legna, Dante Pure, 28. Di divorse virità diverse Legna.
Di Vestigia. Alb. G. tratt. 2. cap. 50. Seguendo le Vestigia.
Il vero si è, che l'ordinario a trovarsi nelle buones
feritture, è Frutti, Frutte, Legne, Vestigi, e Vestigie,
in prosa.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG.NICCOLO AMENTA.

Pérché i Toscani, al contravio de Latini, danno a gli alberi il Genere maschile, e a sputti d'essi il semeninile; percio s' è detto da Testi nel numero del piu Le frutte, perche nel numero del meno disperentuta. Mapresentemente, imitando quasi ognuno i Sanesi (come dal Dizzionario del Politi) dicesi Frutto nel Singolare, a Frutti nel Plurale.

S Le-

Legne s' è dette piu spesse , che Legna : e la Grusca

registra l' una , e l' altra voce .

Intorno a Vestigia notiamo , che la Prima Cruscaha Vesligio, e Vestigia nel numero del meno: e nel numero del piu , Vestigi , e Vestigie . Il Taffoni poi nello Annoraz. volle , che Vestigio abbia nel Plurale Vestigi , c Vestigia , e che Vestigia femminile, abbia Vestigie , e. Vellige: anzi per necessità di rima (come in Dante)eziandio Vettigge. Ma non trovandosi peravventura Vettigia, nel Singolare ; nella Crusca del 1691. non si legge , che. Vestigio: e negli esempli del Plurale , solamente Vestigi , e Vestigie . Censurando adunque il Taffoni i Signori Accademici Fiorentini , per aver confuso il Plural del femminile Vestigia , con quel del maschile Vestigio , non par che avesse detto bene; poiche concorse nel medesimo errore ( se veramente fu errore ) della Prima Crusca, in creder Voftigio Nome d'amendue i Generi , così come Motivo , e Motiva , Dimoro , e Dimora, ed altri . Doveva perciò dire col Pergam, nel Memor. che Vestigio, ha. nel numero del piu treppia terminazione , ciae Vestigi , Vestigie , e Vestigia . Ma se'l Pergam. diffe, che Vestigi , e Vestigie son della Profa, Vestigia del Verso: in che par che s' accordino ancora i Signori Accademici; presensemente l' uso, se ba rifintate Peccata, Coltella, Castella,e tant' altre terminazioni di Nomi maschili in A, nel Plurale; ba ritenuto Vestigia , che piu volentieri dice in Profa e in Verfo , che Vestigi , e Vestigie .

# Se A pruova, possa valere, Per Pruova,

CCXLIV. Questa forma avverbiale A pruova, ò come altri scrivono A prova, vale quanto A gara, A competenza; e non ancora quel che diciamo Ab esperto ? come a dire Ben il so A pruova:

va: cioè Per isperienza. Io in tal forza l' hò usata nelle prime mie stampe: e me me scarico sopra il Boccacio, che m'insegno a così e rrare, crando egli coli dove scritte nella biam. 1.4. num. 115. Certo egli pare incredibile a tusti, ma son a me misera, come a cole; che A prava fente, e conose esì esse esse este M. Vil. lib. 9. cap. 26. Gercando di mettersi a sprova di spegnere la Compagna.

# OSSERVAZIONE DEL SIG.NICCOLO' AMENTA.

L Vocabolario ha ancora A pruova in fignificato di Per esperienza: ma bisogna aver giudizio nel vosì usar tale Avverbiote leggiadramente s'usa, come l'uso il Bocc., e'l Vill. cioè, Senure a pruova, Conoscere a pruova, Mettersa pruovae anche Pigliare, Volere a pruova; così l'Ariosso nel 2. del Negrom.

In fe di Dio che tor non fi dovriano Se non a pruova li mariti.

Abbifognare, Deliberare, Derogare col quarto cafe.

CCXLV. VE ne do questi pochi esempi, perche un di vi potrebbono ester bilogno, nè li troverere nel Vocabolario.

Brunct. Etica fol, 5 i. La dilettatione si è formacompiuta, la quale non Abbisogna al suo compimento, nè tempo, ne movimento.

Alb. G. tr.2. G.14. Tuese le cose con l'amico Delibera, ma prima Di lui.

M.Vil.l.4 c.77. Fu Derogata la franchigia de Tofeani, E. c.72. Dirogare le loro ragioni.

Sf 2 OSSER-

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

Ziandio nella Crusca, alla voce Bisognare, leggesi un' esempio de gli Ammaestramenti de gli Antichi, che dice, Qual' è più nobil cofa, che 'l ben parlaret o per lo maravigliamento degli uditori, o per isperanza di coloro che ne Bisognano: cioè, Che n' abbisognano. Ma in Abbisognare vi son tanti esempli di tal Verbo col Secondo caso, che par che questo propriamente vichiegga : cioè, Quegli abbifogna di te : L' aria abbifogna di lume: Alcuno abbifogna di fenno, e c. Nondimeno oggidì tal Verbo è poco, o niente in uso : dicendosi, Quegli ha bisogno di te : L' aria ha bisogno di lume : Alcuno ha bisogno di senno, e c. E se s'usa talvolta, usasi deve sta ben Bisognare: come Bisognandogli, e Abbisognandogli una buona quantità di denari : Che quando piu il suo ajuto mi bisogna, o M'abbisogna.

In Deliberare . o Diliberare, e fecondo gli Antichi, Diliverare, per maggior chiarezza doveva dirfi; che ove val Consultare , Stabilire , Statuire, Rifolvere , Determinare, s' è usato talora col Quarto caso: e meglio, e. pin generalmente fi farebbe detto ; che non fempre s'è usato neutralmente , o col segno del Secondo caso , ma come ogni altre Verbo attivo. E pur d'effersi usato col Quarto caso, e come Attivo in tal significato, se ne leggon gli esempli nel Vocab. cied Nov. Ant. 57. 4. Dopo molto torneare il Conte d' Angiò , e quello d' Universa , si fecero Diliverare l'aringo: cioè Statuire, Determina. re, Stabilire, Prescrivere l'aringo. Liu.M. E si puose a feder nel fedio reale, e alcuno piato diliverava: cioè Rifolveva , Determinava .

Derogare,ba due significati , come dice il Pergam. nel Memor, , o di Pregiudicare , e fe gli da il Terzo caso: come, Derogare al privilegio, all' immunità, e c.; o di Togliere, e puo avere il Quarto; come Derogar le leggi, le franchigie, e c. per Torle via.

Adulare, Richiedere, Rinuntiare, col terzo cafo.

CCXLVI. N E altresi di quessi troverete esempio i fuor solamente uno del Maestruzzo, d'Adulare col terzo caso. Eccovene in quindici versi, tre dell' Autore degli Ammaestr. Ant. sol. 396. E de guardarsi di non Adulare A rei. Chi A coloro, che mal fanno, siudia d' Adulare. Se su volessi Adulare A Dionisso, se qui appresso, Non Aduleressi Dionisso, ch' è quarto caso.

M. Vil. lib. 6.c. 36. Havendo richiesto a' Viniziani la Città: Bocc. Nov. 80. Richiedegli i danni: E Se richiesta gli fosse, la chiave. Dante Ins. 19. Danque che A me

richiedi?

G. Vil. lib. 12. cap. 18. Rinuntiare All' uficio . M. Vil.lib.5.cap. 55. Rinuntiasson Agli ufici del Comune. E lib.9. cap. 98. Rinuntiare Al nome, e diritto , All' omaggio , Al dominio, Alla souranità , &c.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

A Dulare non è voce de migliori Testi antichi, avendo questi detto Piaggiare, Piagentare, e metaforicamente Lisciare, Grattare, Ugner gli stivali. Ma se la Crusca ha per voce antica Piagentare; presentemente hassi per antica anche Piaggiarere dicesi Adulare, o come s'è detto metaforicamente, Lisciare, Grattare, e c. Or se dicesi, lo amo te, e A te, ne viè Verbo, che piu voglia il Quarto caso, d'Amare; che dubbio vi puo essere que al Verbo Adulare, par piu segziatro dare il Tere, che que al Verbo Adulare, par piu segziatro dare il Tere.

1 3

go cafe, che gli si dia ? E la fessio ( per non dilungarmi in cosa di niun monicato ) mi par di dire, di Richiedere, e di Rinunziare, o che se no trovassero, o no esempli col Terzo caso.

Coftà per Colà.

CCXLVII. T L così adoperare Costà, che vaglia per Colà , e stato arbitrio degli Scrittori, non perche tale avverbio di fua natura il vaglia : ne io il truovo in tal modo usato suor solamente ragionando con alcuno , cui fi voglia rimuovere , e dilun. gare da se: dove in ragione di proprietà, Cotti, Costi, e Cotesto, è delle persone gia lontane, con le quali si parla, e delle cose, che ivi medesimo sono. Hor del Coftà così usato, che altrettanto fignificherebbe suftituendogli Là, ò Colà, eccone quattro esempi. Boccac. Laber.num. 124. Fatti in Coftà : fe Dio m'ajuti , tu non mi toccherai. Nov. 26. Fatti in Coftà non mi toccare. Dante Inf.8. Dicendo, Via Costà con gli altri cani : E Inf.22. Diffe , Fatti in Coftà malvagio uccello ; cioè Lievati di qui : Fatti in Colà : ma questo non così ben sonerebbe come in Coffà.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

Del fignificato, e dell'uso di Costà, ho parlato abbaa sinon trovò Costà ustato, che solamente in razionandos con alcuno, che silvanente in razionandos con alcuno, che si voglia rimuovare, e dilungar da se; veggas il Cinonio, che nel C. 62. delle Partic. sa vedere, essenti usato così come Costà, e a significare ancor Movimento a citre a significati che ha, vedendos a gli Avverbi Su, e Giu. Ma come dissi in quel Num., oggi è poco, o nicne si mosì in qualunque significato.

Vicio

# Vicinananza per Proffimità.

CCXLVIII. He Vicinanza non vaglia Profimità, ma a gli altri, ò Abistar della Vicinanza, come l'espone il Vocabolatio, partà strano à sentire: mail dourà credere a gli esempi, che se ne allegano, tutti in confermatione del sopradetto, e niuno a mostrare, Vicinanza essersimai usata per Prossimità, espur veramente l'usarono Crecclibi II.caps.L'altezza, e bassezza, che llogo le assa acque, e le poche, la sor malizia, esbontà, la Vicinanza che dette cassello San Miniato) ha con la nostra città, e con l'altre di Toscana. E lib.5.cap 74.Consnavals (i poderi) secono che trouven l'usar Picinanza. E forse ancor quello del lib. I. capultim. Abboccaronsi con l'armata d'Inghisterra nella Vicinanza delle loro marine.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

Perche nel Memorial della Lingua v'è Vicinanza, plameure nel fignificato di Contrada, Riffretto d'abitazioni, e de gli fiessi abitatori del rissietto; perciò forse nel Vocabolario non si legge nel significato di Vicinità, Propinquità: ma pur dicendos nel principio, Vicinanza propriamente Ristretto d'abituri contigui gli uni, a gli altri: e nel sine, Far buona, o mala Vicinanza: dictamo Procedere bene o mal covicini; conquel Propriamente, e con questi nitimo modo di dire, par che in opinione de signori decademici, Vicinanza comprendesse ancor Vicinità. Tanto piu, che in Vicinità, dicen, valere ancor Vicinanza; quantunque gli esempli che

i — in Cross

portano, par che s'adattino piu al significato di Vicinità, che al proprio di Vicinanza.

# Chiunque , dato a cosd

T'E autore che della Particella Chiun que, niega ella già mai trovarsi accompagnata con cosa,ma solo,e sempre con persona; e dove appresso il Cresc.1.5.cap.19. num. 4. si legge, Legato con chiunque legame, doverfi leggere Con chentunque legame, e dice vero quanto all' effersi mutata quella voce, in questa, nel Crescenzi stampato in. Firenze l'anno 1605. Ma che diremo alla storia di G. Vill. stampata pure in Firenze corretta, e alla fua vera lettione ridotta, nel cui Lib. 10: cap.70. io leggo , Nullo , Re , Principe , à Barone, Jr. Cherici, e Laici , di Chiunque stato fosse. E prima del Villani Brunetto nella Rettor. Chunque uccideffe il tiranno, prendeffe dal fenato Chiunque merito voleffe : cioè, Qualunque rimuneratione volesse. Il che vaglia à sapere, non per adoperarlo, ma per non farfi a correre, affermando, non efferfi adoperato gia mai da buon autoro di lingua.

### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

P In cose avvertisce dottissimamente l' Eminentissima Embo interno a Pronomi Chiunque, e Qualunque, em queste parole alla pag. 110.del to 2.Ma queste due ultime (avvendo prima parlato di Ciascuno, e di Ciascineduno) un'altra volta si ristringono in una sola, la quale ora è Chiunque, e ora Qualunque; tra le quali questa differenza ci ha, che Chiunque si dal nunero solamente de gli huomini, e da se si regge. Chiunque alberga tra Garonna, e'l monte; e Qualunque si dà alla qualità delle cose, delle quali si ragiona: e posta sola non si regge, ma conviene, che seco abbia la voce di quello, di che si si il ragionamento:

A Qualunque animale alberga in terra:

o se non l'ha, vi s'intenda(non come leggest per iscorrezzione, cred'io, nell'impression di Napoli, che qui allego). Re come Chiunque maschilemente; e semminilemente si dice; così Chiunque naturale sentimento ha in quella medesima forma; e tutte così nel numero del più, co-

me in quello del meno fi dicono.

ll Cinonio nel C.47.delle Partic: o trajcurô d'avvertire le due ultime cose notate dal Bembo, di potersi dir Chiunque, e Qualunque ne'due Generi del maschio, e della femmina, e in ogni Numcro ; o le tarque artatamente, per aver letto ne Comentari del Ruscelli alla pag. 137: Questa voce Chinnque, & Cheunque non ha feminino, ma dicefi Qualunque ; e perche peravventura gli parve Arano il dire, Qualunque fossero, Qualunque animali, e piu strano Chiunque vogliono, Chiunque siano. Mal ingannoffi il Rufcelli: poiche chi non legge nel Decamerone, Chiunque ella è, e chi non dice parlando a Donne, Chiunque Divoi, e c? E nel mede imo Decam. alla. Nov. 49. fitruova, Qualunque Dii, o Dec: e nella, Fiam. 16. Qualunque Donne. Nondimeno non niceo, che ne'Tefti, e maggiormente ne' Moderni, Chiunque, e Qualunque sian propriamente Pronomi del aumere del mano:e che appena due volte filegga ( come s'è detto ) nel Bocca Qualunque Dii , Qualunque Donne : e di pia , che di Chiunque nel numero del piusio non ne abbia fin'ora trowati ejempli.

L'Autore, che dice il Bartoli, aver notato non travarsi Chiunque, che solo, e non mai dato a Cosa, è il Cino nio nel luo.cit.E se questi sondò quivi, essere scorrezzione nel testo in 8.del Crescenzi, Chiunque legame; chi sache non siano ancora scorrezzioni i du: esempli qui portati dal Bartoli, e per Chiunque, non s'abbia a legger Qualunque?

Notò ez iandio il Cinonio, effer Chiunque voce triffillaba, ma che la firettezza del Verfo la refirigne talora-

a duc.

Il Muzio notò nell'Ercolano del Varchi, nelle Batt. alla pag. 44. essersi malamente servitto Chiunche, Quantunche, Qualunche, Dovunche, in luogo di Chiunque Quantunque, Qualunque, Dovunque. Matuteoche così truovisi in molti Tessi, e particolarmente me Villani, e nel Crescenzi, come avverti autora il P. Vincenti nel Nequid nimis alla pag. 584.; nondimeno ne migliori leggesi, Chiunque, e c. e così s'è poi detto, e dicesi presentente.

Intorno a Qualunque dà tre bellissimi avvertimenti il P. Rogacci alla pag- 79. quali ho voluto trascrivere, perche utilissimi a chi cerca leggiadramente parlare : il Primo, Che può (fon sue parole) o prender dopo se il Pronome relativo Che, o lasciarlo: e. g. In qualunque forma vuole, o che vuole. Senza timore di qualunque pena dovesse soffrire, o che dovesse soffrire. Qualunque persona nasce, o che nasce. Qualunque persona tace i benefici riceuuti , o che tace , Oc. Il jecondo Che delle volte, massimamente quando si prende in. fenso di Chiunque, si costuma di aggiungergli per puro vezzo, e senza variazione di senso, il verbo s'ustantivo, e. g. Se qualunque e di effi, mi toccasse. Per la morte di qualunque e che muoja. Come se, qualunque è di cio migliore artefice, gli havesse ordinati. Il qual verbo pero più communemente vi si aggiugne in modo foggiuntivo, e. g. Se qualunque fia, o fi fia. William Train

d'effi mi toccasse. Il Terzo, che induogo di Azalunque quando questa significa Qualifunque, può dirsi Quale che, e. g. Quale che io ina: e negli Obliqui fra Quale, e che, suole interporti altra vocc, e. g. Di qual'animo ch'egli sia. In qual parte, ch'ella dimori.

Finalmente notiansa, che 'l Chiunque neutro,oggi è mutato in Che che; come Che che egli si dicasper Che-

unque egli fi dica: e c.

# Celefte ottima voce in profa :

CCL. L'Havere il Vocabolario un solo esempo di Poeta, e di Celessiale due esempi d'ottimi Profatori, ha fatto credere a parecchi, quella estre voce proprid del verso, quella, del verso, e della profa. Ma il Filocolo del Boccacci, pure e profa, ed ha lib. 7. num. 127. Quali celesi regni più belli, &c. E num. 350: Il Celesse Regno. E prosa e la Ctonaca di Giov. Vill. e vi si legge lib. 12. cap. 2. Sopra ogni corpo Celesso, e quivi medesimo, Per lo corso Celesso ( terminatione all' antica. E cap. 67. Per grandi congiunzioni de' corpi Celessi. E lib. 12. cap. 33. Il signore, &c. del corso Celeso: e troppi più esempi ve ne ha in questi medesimi, e in altri ottimi autori.

Come dunque il Passav. fol. 61. lasciò, seritto, seritas l' Eterna eredità, e tre versi apresso; l' Eternale datinatione, così va Celeste, e Perpetuo, e se caltri ve ne ha; che può ben dirsi Celeste, e Celestiale, Perpetuo, e Perpetuale, Eterno, ed Eternale; ne l'

un ferve alla profa meno dell' altro.

OSSER-

### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

P Erche le parole piu corte, son per ordinario piu attal l'erso, che le limbe, come Alma, Beare, Lampa, Nube, Polve, e tante altre, che diconsi in Perso, e Anima, Beatificare, Lampana, Nuvola, Polvere, che, son della Prosa; perciò di Celeste, e Celestiale, ha detto alcuno(come l'agiliari nell'ortore. Alla pag. 219, e 220.) la prima esser del Verso, e la seconda della Prosa; e for electio, e di Perpetuale, e c. Ma che che sia de gli esempli de Testi, I uso ammette nella Prosa, come meglio gli pare, o Celeste, con celeste, pur per uso si Derectio, e non Celeste, pur per uso si per di Celeste, al Color de Cielo: e in quanto a Eterno, e Perpetuo, vagliossi prosaconi piu di queste, che d'Eternale, perpetuo, pius si queste, che d'Eternale, perpetuo in possioni si profatori piu di queste, che d'Eternale, perpetuole.

Se Di fatto vaglia Subitamente, e non altro. E deb

CCLI. V Ale tant altro, che non può valere, Sabitamente, qui dove l'adoperò il Passavanti sol. 106. Ciò è che l'uomo. Di fatto si tocci, o in voto; e vuo dire, O il faccia, o il stesso si toco; o vuo dire, O il faccia, o il sesso di fatto. E sol. 285. Quando la persona acsistera di manifesta: etto. Come soglion dire. Di fatto il manifesta: etto. Come soglion dire. De fatto. E sol. 360. Adoperandosi il Diavolo, il quale da volentieri savore ad opin mala operazione, e prende poiestà, e balia sopra quelle cotali persone, le quali; se non Realmente, e Di fatto, almeno secondo la intentione; sono malessi. Nel qual testo guadagniamo alla buona lingua; la voce Realmente, per Veramente,

e non per solo Regalmente, come l' ha il Vocabolario, dove altresi Di fatto fi ristrigue a significare Subitamente, Immantinene : o ad este retermine Legaleciò che non compete a niun de gli esempi qui allegati. Nè in termine Legale sarà veramente avverbio,
appresso Ser Brunetso nella Rettor. Quando la controversia, è Di fatto; cioè Guestio Fasti. E pur quivi :
Di quesso nasce una cotale quistione, s' egli fece quesso
fatto, o nò, & è appellata quissione Di fatto.

# OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

N Ella Crusca del 1691. leggesi Di fatto, per Essertivamente, In essertio. Ma ne a me, ne a gli altri piaces poiche tutti dicono, In fatto, e pin comunemente..., In fatti, che vale, e in essertio, ed in conclusione, In fine.

Nella medesima Crusca vedesi ancor Realmente, nel significato di Veracemente, in realtà, Effettivamente; ma non vè che l'esempio del Redi, quando potevano i Signori Accademici valersi di tanti, che ne registrò il Tassoni prima del Bartoli, nelle Annotazioni alla prima Crusca: e non solamente d'essersi usata da Testi, come presente susa Realmente, ne gli accemati significati di Veracemente, e e; ma di Schiettamente, sinceramente, Leatmente: e d'essersi detto anche Reale, a significar Essertivo, e Sorte di moneta. In cio mi par d'avvertire a priacipiante, che dicendo la Crusca, potersi dire Realmente, e Regalmente; s' intenda nel significato d'Alla reale, A guis di Res. Splendidissimamente, Magnificamente i ma in quegli accennati significati sempre senza il G.

Adeffe,

Adeffo , per Hora , e Subite , effere ottima were .

CCLII. N On fo come o acconciano la cofcien-za quegli, che hauran nelle loro ferit-, ture un centinajo di modi , e voci , delle quali nen possono allegar esempio di verun antico, e l'avverbio Adesso, a cui non manca ne l'autorità de' buoni antichi, ne l'uso de' miglior moderni, il rifiutano, e dannano. Io non l'adopero come già in altro tempo, non perche mi dispiaccia, ma perche non mi piace l'adoperarlo; adunque egli per ciò vuol dispiace-re in altri? Ben è vero che in sentimento di Subito, non ha hora quell' ufo, che ne' fecoli addierro; ma il dire, Come ancera Adeffo in certe Città ; Di quefto mi fonovicordato Adeffo : Adeffe non poffe più : Non facefte questo error di venire Adesso: che tutto è del Caro nella Rettor. e nelle lettere fol. 16. 47. 105. è continuo in ulo.

Hor quanto a gli antichi il Vocabolario ne allega passi di Dante, e del suo Comento: del Petrarca, e di Dante da Majano. Io ve ne agginngo primieramente di Cecco di M. Angiolieri, antico al par di DanteAlighieri, come mostrano i due Sonetti, ch'egli scrisse, e si leggono nel 1. libro de Poeti antichi, stampato in Napoli l'anno 1661. Hor quivi medefimo alla pag. 199. così parla Cecco, E dilli che d' amor son morto Adeffo , Se non m' aita la fua gentilia . Appreffo ec. cone quattro del Barberino fol.35. In questa gente ch' so descrive Adeffe. fol. 258. Quando fuffi appreffo a porto , ò scoglio Adesso. fol. 274. Quando a poco presso , Lo tuo Pedotta Adeffo Ponga cura d'intrare Soave, &c. fol. 299. Leva chi falla Adeffo . E ricordifi che il Barberino scrivea è poco avanti, è nel medesimo tempo che

il Boccacci. E chi gli fece la Tavola delle voci, e maniere di parlare più confiderabili ufate nell' opera, alla voce Adefio, foggiugne, Dante Purg, 24, E noi venimmo al grand' albero adeffo; ove il Buti, Adeffo, cioè immantenente:; e notifi (difie) che quei Signori della Crufca keggono, al grand' albero adeffo, cioe Adeffo albero: ma che ivi Adeffo vaglia per Subito, fiegue a mofitarlo col Dittamondo di Fazio, e altri esempi di Profatori.

Ma d' Adesso per Hora, eccone due altri esempi di Brunetto alla fine del Favolello, Che ti piaccia ditare, E me seritto mandare Del tuo trovato Adesso, &c-E del suo discepolo Dante nel Conv. fol. 19. Queslo è lo sourano ediscio del mundo, nel quale tutto il mundo s'inchiade, e dissore del quale nulla è; & adesso no è il loco; ma formata su solo nella prima mente, &c.

OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENIA.

L'Alunno sul Petrarca, che nel Trionfo della Divinità disse un poco aspramente,

Dianzi, Adeffo, hier, diman, mattino, e sera, noto, che Adesso fosse voce Lombarda: e che alcuni vogliono, fosse du parole, cioè Adesso: intendendos Dinanzi ad esto Dio: opso che si parla di Dio: assemnato, chennami il Petrarea avesse ustata tal voce in vece del Nunc de Latini; tuttoche Dante usata l'avesse estandio nua volta sola: il Ruscelli net Vocab, avendo ancor dette esse voce piu Italiana, che Toscana; avvertisce non doversi usare, en sonetti, ne in Canzoni. Alessandro Tassoni sul Petrarea, vuol che sia voce Provenzale e, citando un, verso d'Amerigo di Pingulano, che dice,

Anz mi foven adef.

E così il Conte Federigo Vbaldini nella Tavola a... Fran-

Francesco da Barbevino. Giano-Nicio Evitreo nell' Indice. Virgliano alla voce Olli, vuol che venga da Ad ipsum, come Allora, da Ad illam horam. L'Accavisto prima di tutti volle, che non si truovi in Prosa Toscana. E se ben, dichio, il Montemerli nella pag. 31. ne porti un' esempio del Villani; disse nondimeno Carlo Dati (come viserisce il Menagio nelle Orig. Ital,) non averso viscontrato; ch'à quanto a dire, che ne dubitava.

Ma sia pur voce Latina, Provenzale, Lombarda., o Italiana, a me non piace, e non l'userei ne in Verso, ne. in Pros. : tanto piu che l'Castelvetro nella Ragione d'alcune cose segnate nella Canz del Caro alla pag. 73. dice., Adesso non è Vicenome, ma Avverbio temporale, e significa Allora, sicome significa appresso Dante da.

Majano,

Talor penfando fon si coraggiofo.
Che spero demandar del bel piacere;
Poi quel pensiero ublio, e pauroso
Divegno Adesso, e taccio il meo volere. Si
gran temenza instra lo cor mi vene
Quand'eo riguardo sua gran segnoria,
Che Adesso quanto ardire haggio in balia
Si parte, che di me punto non tene.

& forse anchora appresso Dante altrove nel Purgato-

rio quando diffe,

Questi non vide mai l'ultima sera, Ma per la sua follia le su si presso, Che molto poco tempo a volgete era, Si come dissi, sui mandato Adesso,

Per lui campare:
cioè fui mandato all'hora, ch'era appresso alla morte.
Se adunque i Testi usaron tal voce per Subito, Immantenente, e più volentieri per Allora; e forse così usolla il Petrarea in quel verso, e senza sorse così se.

· ne valse Dante nel C. 24. del Purg.

Poi si parti, si come ricreduta; E noi venimmo al grand' arbore Adesso,

Che tanti prieghi, e lagrime rifiuta i fempre che i Moderni se ne vaglion solamente per Ora, cioè per la Nunc de' Latini; meglio sirà non usar-la affatto. In fatti il Mambelli, che registrò tutte le... Particelle Toscane, di questa non se parola. Nelle Commedie m'è paruto usarla, coll'esempio di tanti, per non dir sempre Ora, o piuttosto, perche si fan parlare genti del vulgo.

#### Ambi , Ambo , Ambe , Ambidue .

CCLIII. I L'Castelvetro nella risposta al Caro sol, fuorche in Entrambi, e in Ambidue. La Visione del Boccacci, haverne esempi, ma falsi. Ambe, nontrovarsi altrimenti che componendo Entrambe; o con appresso il sustantivo: come a dire, Ambe le chiavi, Ambe le mani: ma non concedersi alla profa l' Viarlo: benche pur trovarsi ularo/na fol fiuta, dice egli (\*Pna fol per Sola, chei nostri Grammatici dannano per solcetsimo) è più raro a vedersi, che Ambi, e Ambe in prosa. Finalmente sol. 93. della medesma risposta, ambo potersi dare a due plurali, come fece il Caro nella famosa Canzone, dicendo, Gigli, e giacinti Ambo instema avvintime che mi pare che dica vero, e che Ambo sia sol di due singolari.

Quanto al Vocabolario, ei non ha elempio d' Ambi, Ambo, Ambe in profa; ne d' Ambidue, Ambedue, Ambo due. E a dir vero, è cofa più de moderni che de gli antichi. Il Caro nelle lett. fol. 138. Io fon tanto oltre con l'obligoge con l'affettione verso

r del

del'uno, e de l'altro, che mi reputo d' Ambi figliuolo, e. fratello. Il Davanzati ne gli Annali Libr. 11. Certo è, che Ambi morirono per un fogno. Lib. 13. Morendo Ambi. E Volendo Ambi per forza al dominio. È Lib. 13. Scriffe che Ambi erano scandalosi. E nell'Istor. Lib. 2. due volte Ambi, e due Ambo, e ogni volta che glie ne vien talento, l'usa in tutte le maniere contraderte dal Castelvetro.

Quanto a gli antichi , eccone quel pochissimo, che ne ho. Boccac. Amet. fol. 9. Compose Ambe le manie de esempio di prosa. Cresc. lib. 9. cap. 26. Ambe le vene. Alb. G. tt. 1. c.44: Ambidue erano i giusti . Ivi appresso . Due ladroni posti lungo lui da ambedue la latora.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG.NICCOLO AMENTA.

# Perche nella Canzone de' Gigli d'oro d' Annibal Caro leggevasi alla 2. st.

Et fol par, ch' incoroni Di tutte le sue torri Italia, & lei : Perch' Ambo hanno i suoi Galli , & i Galli in-Che al grand' uno , & tre Dei (teri,

Ridurran l'altre leggi, & gli altri imperi.
Disse l'Caselvetro tutte le coje, che qui accenna il Barpoli, contra 'l Caro, per l'accennata voce Ambo. Ma avendo il Caro corretta quella Manza con dire,

> Et fol par, ch' incoroni Di tutte le fue torri Icalia, & lei: Et dica; Ite miei Galli, hor Galli interi, Gli Indi, ci Perfi, e i Caldei Vincete: & fate un fol di tanti imperi;

Scrisse alla pag. 41. nell' Apalogia di Banchi, che la parola Ambo s' era levata, non perche si tenesse per mal'

usata, ma per altro rispetto non appartenente alla opposizion del Casselverro: perendo Ambo come un Gerton
at tre coppie (son le parole del Caro) valere ancora per
Ambi, e per Ambei, e che se Ambe rappresenta due semminnu; e Ambi due mascolini, ed eziandio un Maschio,
ed una Femmina; così possa rappresentar Ambo, e due.
Femmine, e due Maschi, ed un Maschio, una Femmina:
e potere sar tutti senza Sustantivo, e rispeter più di due.
Quali cose io non gli contrastarei: ma quel Galliinteri,
censarato eziandio dal Casselvetro, per Galli mon castrati, con poco decoro a me pare si sosse detto in una Canzone gravissima, in lode d'un Re, e di tutta la casa Reale
di Francia.

Cenjura il Bartoli qui il Castelvetro, per aver dete to Una lol fiata, accorciando la parola Sola; mu dissinte Num.108. che col dirsi. Una sol volta, e così Una sol siata, s' accorcia l' Avverbio Solo, non l'Aggettivo Sola.

In quanto ad Ambi, Ambe, Ambo, Entrambi, Entrambe, Entrambo, Ambiduo, Ambid

Tt

# Poco meno, per Quafi.

CCLIV. I L Vocabolario non l'ha.Hallo Albertan.
G, e poco meno si disciologono a tutti li rei vizi. E quivi medesimo, Li massi viposi, fanno si pigri buomini, che poco meno tutte le lor cose banno in neghienza.

# OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

Non folamente, dich' io, sì puo talora dir eon giudizio Poco meno, per Quafi, ma ancor Poco piu: come nel Conu. al C.24. del tr. 4. Oltre la fenettute rimane alla nostra vita forse in quantità di dicci anni, o Poco piu, o Poco meno; e questo tempo si chiama senio. Dove bastava dire, In quantità di dicci anni, o Quafi: giacche ben sovente, e con piu leggiadria s' è detto per l'opposito, Quasi per Poco meno: come nella Nov. 62. E mia intention di dirvi cio, che una giovinetta Quasi in un momento di tempo per salvezza di se al marito facesse: cioè, Poco men she in un momento di tempo. E così in mill'altri esempli.

#### La particella Non che, non haver sempre forza senza avversativa, e di negatione.

CCLV. No on ebe (dice il Vocabolario) Particella avver lativase di negatione: al che pare doversi aggiugnere, Altre volte si, altre nò; e dei nò; eccone te stinonio il Boccacci. N.97. E pereiò, Non che io faccia questo, per (cioe non solamente il farò) ma se voi mi diceste, che io dimoralsi nel fuoco, credendovi so piacree, mi sarebbe alistro. E. N.21. Non che la massima,

ma qualora il fole era più alto, &c. vi si poteva andare. Questi Non che, son si da lungi a negare, che anzi maggiormente affermano la prima parte, a cui si danno, con aggiugnere cosa maggiore nella seconda. Così ancora i seguenti del medesino Boccacc. Fiam. libr. 1. num. 70. En el citti, Non che esfo, si come gli altri Dii, sha Dio, ma ancora vi è tanto più che gli altri potente, quanto, &c. E lib. 4. num. 144. E Non che esfe, ma ancor le strane. E quell'altro della N.40. Non che a voi (cioè non solamente a voi) ma a me, &c. han contristati gli occhi.

## OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

Rdinariamente Non che, ove afferma, mostra quel ch' è meno; come nel Proe. della 3. Gior. Le latora delle quali vie, tutte di rosai bianchi, e vermigli, e di gelfomini erano chiuse; per le quali cose, Non che la mattina, ma qualora il Sole era più alto, fotto odorifera ombra, fenza effer tocco da quello, vi si poteva per tutto andare: cioè, Era così grata l' ombra in quelle vic , che non solamente vi si poteva andar con piacere, qualora il Sole era più alto, ma ancor la mattina. Ove niega mostra quel ch' è piurcome nell' Introduz. Ne quali, ne perversità di tempo, ne perdita d'amici, ne paura di se medesimi, avea potuto amor, Non che spegnere , ma raffreddare : cioè , Non folamente non avean potuto tante cose spegner l'amore, ma ne men raffreddare . Ma ancora affermando s' è usata qualche volta a mofrar quel ch' è piu : come 'l Petr. nella Seft. 8. della. Pr. part.

Nulla al Mondo è, che non possano i versi: E gli aspidi incantar sanno in lor note; Non che il gelo adornar di nuovi siori.

T : 3 . 6

Ch'è quanto a dire, che i Versi, non solamente sanno incantar gli aspidi, ma sur na secre i siori mel piu orrido verno; e certamente è piu, sare spintare i sori dentro le nevi, che incantar gli aspidi. Qual modo di dire parendo ad alcuni suor d'uso; hun detto, che n tal luogo del Petrarca, il Non che, non vaglia il Non solum, o'i Nondum de' Lasini, ma 'l Praterca, Verum etiam, Qui nimmo, e c. cioè, che i Versi sanno incantar gli aspidi, ed oltre a cio, adorune il gielo di nuovi siori. E negando, da' prostavi; e da 'Poeti s' è detta eziandio a mossire il meno: come nella Novo. Egli era di si rimessa vita, e da si poco bene, che Non che così il 'altrui onte con giustizia vendicasse, anzi infinite con vituperevole viltà, a lui fattene, sossena. E Dante nel C. 29: del Pare,

Non che Roma di carro così bello Rallegraffe Africano, overo Augusto

Ma quel del Sol faria pover con ello. De' quali efempli il fenso è, che'l Red Cipri non folamente non vendicava colla giuflizia l'onte fatte altrui; ma ne men le faite a fe flesso : E che'l carro sul quale il maggiore Africano trionso, dopo avier soggiogata l'Africa, e quel d'Ottaviano, trionsando di tre vittorie, anzi lo stesso carro del Sole descritto da Poest; non rallegraron così Roma; come quel carro, che descrive Dante.

Quel che poi operi nel principio, o nel fin delle Claufole affermative , e negative , coll' indicativo de Verbi , o col Soggiuntivo , coll' espressa, o tacita corrispondenzadel Ma, o d'altra sonigliante Particella ; veggasi nel Gnonio nel C. 185, delle Partic dal quale abbiam noi tra-

scritti eli accennati esempli :

CCLVI. V Sare in fentimento d' adoperare, dicono effer così legato al quarto cafo (ufar

(Usar sua ragione, Usar bene il tempo, &c.)che per miracolo, non si troverebbe usato altrimenti da Scrittore del buon fecolo. Ma fenza altro miracolo che di cercarlo dov'è, eccol trovato nel Bocc. Fiam. lib. 4. n. 75. O quante volte mi ricorda , che in tale accidente già l' arco mi cadde, e le faette di mano: nell' Vfar Del quale . ec. E per non dire de gli altri , pur del buon secolo era il Volgarizzatore d'Albertan Giudice, e ne habbiamo tr. 1. c. 2. Usa più Dell' orecchie, che della lingua; cap. 6. Da vedere, che di tale larghezza. Vsiamo, che, oc. E quivi stesso; Di tale larghezza Vsar dovemo , che, &c. E cap. 18. P da Vfare Del configlio de gli amici. E quivi appresso, Dee l' huomo V sare Di confielio . E cap. 24.Vfa Delle lor ricchezze temperatamente . E cap. 26. Di tal superbiage Di tali parole Vsano, che, Jrc. E c. 38. Vfa Le vicchezze accattate : c subito , Vfa delle cofe accattate. E ve l' ha fino a fette volte nel medefimo capo, e altre più nel rimanente dell' opera.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG.NICCOLO AMENTA.

No no è dubbio, che col quarto caso pare assi più belle il Verbo Usare, nel significato d' Adoperare, Valersi, Servirsi, e alquanto svenevole col secondo come appunto è disgraziato anenora in Adoperare presso Giov. Vill. nel lib. 7. Fu della miglior gente, & che piu Adoperassi de arme; pur se tale è il parlare, che leggiadramenta questo, e quello viceva, come nel primo esempia del Bocc. sarà ben fatto valersi dell'uno, o dell' altro. E se nel Vocabolaro non ve n' è e sempio col scondo caso, a pu perche i Signori Accademici registraron per lo piu quella costruzzioni de Verbische los parvera migliori, piu proprie, e più belle: e per questo sorie non portaron ne me-

T: 4

no in Adoperare la costruzzión secondo l'esempio da mearrecato: o perche non ne trovaren nel Memorial della-Lingua; del qual credo si valesser talora, per alleggerir la di loro insospribil fatica, nell'andar trovando tanti esempli ne Testi.

Medesimo, non accordato ne col genere, ne col numero:

CCLVII. I L'eosi ufarlo è stato non so se mi dica regola, è vezzo dell' Autore de gli Ammacstramenti de gli antichi, opera del buon secolo, e grandemente lodata in purità di lingua; ma l'initarlo in ciò non riuscirebbe punto lodevole. Eccone de' troppi, che ne ha, certi pochi esempi, Fol. 49. Nell'enstatura Medessimo. Fol. 74. Haomini amanti di sè Medessimo. Fol. 75. Sè medessimo non sanno. Fol. 322. Lodano sè Medessimo. Fol. 323. E bisono, ch' e' medessimo se vergognino. Fol. 330. L'invidia, prima nuoce a sè Medessimo, cre.

# OSSERVAZIONE DEL SIG.NICCOLO AMENTA.

SE Medesimo si piglia per Avverbio, cioè per Medesimamente, bem si puo usare, come 't Barrosi dice: nellassessa mamente, che nella Nov. 14. si dice ', E si grande in questa casta diede, per Si grandemente: e così in. tanti altri esempli arrecati da' Signori Deputati alla correzzion del Decamerone del 1573; nell'accennata Novella. Ed a questo proposito il P. Rogasci nel Num. 125, dice, Truovasi parecchi Aggettivi usati indeclinabilmente, quasi sussensi me l'avaroni rechiedesi buon giudizio, per discerner le più delle mennaturali, se usate. Ed io dico, che dove Medesimo di-

fordante nel Genere, e nel Namero, non si puo leggere aucora Medesimamente ; non deesi mai njare in tas maniera, o che gli esempli siano scorrezzioni de'Capiatori, o sian veri.

Contrastano, e Contrastanno: Soprastano, e Soprastanno; e così d'altri tempi.

CCLVIII. R Ade volte adivien ch' all' alte imprese prese fortuna ingiuriosa non Contrasta; disse il Petr. C. 11. Adunque, Contrasta, co Contrastano, come pur è in uso di scrivere, e savellare. Il Bocc. Fiam. I. 1. num. 55. Chi nel principio ben Contrassette: non Contrasto; adunque Contrasta, e Contrassette in contrasta, e Contrastano: se già non sosse per contradissinguere il presente dal passato, se a quello si dei accentar l'ultima. sillaba, come molti fanno al verbo Soprastare.

Dante Inf. 14. De l' arco ove lo scoglio più Sourasta, rima d' Appasta, e Basta: E come lui il Tasso, C. 20. ft. 68. Qual è il timido Cigno à cui Sourasta . Al contrario i Prolatori seguenti Gio. Vill. lib. 12. cap. 32. Albert. G. tratt. 1. cap. 3.E due volte tratt.2.cap. 5. e cap. 9. scriffero Soprastà ; e Boccae. Fiam. lib. 4. nu. 156. e Crefc. l. 6. cap. 13. E s' accorda con gli altri tempi, che ne provengono. Am. Ant. fol. 346. A qualitu per dignità Sopraftai: non Soprafti. E Boccac. Princ. della Gior. 6. Soprastanno : e Novell. 42. Alquanto maravigliandosi Sopraftette . Tutto altrimenti da quel Soprattò, preterito, ò Soprastollo, che il Vocabolario allega come testo di G. Vill. lib. 4. c. 14. essendo vero, che il mio, che pur è de' riscontrati co' testi antichi , e corretto , &c. hà Soprastatolo, non Soprastollo. Dal fin qui detto ( che è quanto al prefente

fente ne hò) non mi par che possa didursi fuor solamente una regola di procedere in questo, come negli altri casi, che hanno diversità: tenendosi all'esempio, e all'Uso, e in tutto dando la sua parte al Giudicio.

#### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

Ontrastare, o si piglia nel significato di Contrariare; e s' è detto, e dirassi sempre, Contrastano, non Contraftanno: Contrafto, non Contraftette, e c. o per Refistere, Opporsi; es' è detto nell' un modo, e nell' altro, come nell' accennato esemplo della Fiamm. e 'n quel de' Morali di San Greg, riportato dalla Crufca, Alla cui volon. tà niente fi puo dire, che Contraltieno. Quantunque oggi non si dica, che Contrastano, Contrastino, ec. non Contrastanno, Contrastette, Contrastieno. E sempre colla R , non come alcuni de gli Antichi Contastare, Contastò, e c. Così Soprastare, nel fignificato di Star sopra, Star superiore, Usar superiorità, insolenza, maggioranza, e in quel di Superare, Vincere', nel qual prefentemente, poco o niente è in ufo; si dice Soprastano, non Soprastanno, Soprastò, non Soprastette, e c. tutto che se ne truovi qualche esempio in contrario. In quel di Star sopra di se, Contenersi, Arrestarsi, Differire, Indugiare; s' è detto in un modo, e nell'altro: come nell'accennato esempio alla Nov. di Gostanza,e Martuccio. Ch'è cio che si doveva distinguer dal Bartoli .

# Intravenire effer ben detto :

CCLIX. Hi nel Vocabolario non truova altro, che Intervenire, non fi faccia fubito a credere, che Intravenire se ne sia sbandito, come come reo, ò non ortimo ad usars: peroche l'usarono Brunet. Rettor: Tutte le cause, the possiono Intravenire. Alb. G. tratta: 2. cap. 1. Cose intravenute. E cap. 25. Cio che può intravenire nel tuo animo pensa: e per non multiplicare in esempi, egli appena mai serive questo verbo altrimenti. Così ancor và d'Intermettere, Interporre, Interrompere, &c. che ugualmente bene si serivono; Intramettere, Intraporre, Intra-rompere, &c.

# OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

Ntravenire, la Crusca l' ba per voce ahtica, e n'arreca un'espino di F.Giord.nelle Pred. A me nondimon par bellaç a pari, e forse migliore d'Intervenire. Ma non tosi d'Intrarompere, e d'Intraporre, che non son tanto in uso, come Interrompere, Interporre: tuttoche di quelle ve ne stan gli espino l'esti : Internettere poi, doveva il Bartoli avvertire, che vale intralasciare; Intramattere, Interporre, Intronettere: e New. pass. Ingeriss, suppacciarsi, Entrar di mezzo.

# Intento, non è voce solamente poetica.

CCLX Thento nome sustaints che vale intentione, toce da poterla adoperare solamente i poet; ancorche nel Vocabolatio non se ne alleghino esempi suor che di Dante poeta: dove pur ve ne ha ancora di Dante prostore, quanto bassa il intento di provar la voce non propria sol de' poeti. Nel Conu. sol. 45. La fabrica del Reterico sa qual à ciassuma parte puon mano al principale Intento sustaina parte puon mano al principale Intento. E soli 30. E quivi pone lo Intento tutte a far bello. 50:

OSSER-

### OSSERVAZIONE DEL SIG. RICCOLO: AMENTA.

A Crusca del 1691. approvò così la voce Intento
I Sustantivo, per Desiderio, Intenzione, Intendimento, che oltre gli esempli in Verso, ne perta in Profa del Varchi, e del Redi. E nondimen vero, che ne
Testi migliori, o del buon secolo, si truova in Prosa piu
volentieri Attento, eziandio Sustantivo, come Aver l'
attento suo, Per venire ad un suo attento. E così dirà
in Prosa chi vnol piu Toscanamente parlare. Nen negando, che posto che i Signori Accamedici, in ispiegando la vo.
ce Attento, dicono Intento, si puo presentemente usar
l'una, e l'altra, e in Verso, e in Prosa.

# Impoverire attivo .

CCLXI. D lvenir povero, è Impoverire, e il Vocabolario ne allega ottimi elempi. Chi,
egli habbia ancor forza d' Attivo, si che possa far povero, io ne ho pochi Autori a provarlo. Gli Ammaestr. de gli Ant. sol. 371. Che l' accidia impoverisce spiritualmente. Rubbr. E seguita; Si come la pigri zia Impoverisce nelle cost temporali, così, cre. Pett. Son. 285.
Hor hai fatto l'estremo di tua possa o crudel morte; hor
ba'l regno d' amore Impoverito: bor di bellezza il sore
E'l lume hai spento, e chiuso in poca sossa. 286.
Ostelle congunzate d'impoverirme.

# OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

A prima Crusca ha Impoverire solamente, per Divenir povero, ch'è quanto a dire, in significare Mentro. Ma avendo netato il Tussoni, che s'impoverirebbe

### DEL NON SI PUO'.

659

rebbe questo Verbo a torgli l'attivo fignificato, portandone gli esempli del Petrarca, per Far povero; inquella del 1691. se gli diede il significato attivo, anche coll' esempio in Prosa del non mai abbastanza lodato P. Segneri.

Del potersi, ò nò scrivere Esempio, e Tempio.

CCLXII. E Sempio non ha esemplo. Così tutto a maniera d'oracolo ha pronuntiato un non mi si ricorda chi, stans pede in uno, dove nè pur bastano due a chi vuol disfinire come ex tripode. Hor fe altri non vuole ufare nè Esemplo, nè Templo (che van del pari) e col suo Esempio, e col suo Tempio paffar nondimeno franco, e ficuro, primieramente domandi, Dov' è hora la Regola che ci danno, e se ne sa tanto romore, del doverci, il più che far si possa, dilungar dal latino? perciò tanti scambiamenti di lettere si fanno, che tal volta l'orecchio fe ne rifente: perche non fi usa ancor qui? Risponderaffi, che potendofi dire Esempio, potrebbe dirsi ancoraEsempiare, nome, e verbo, in vece d'Esemplare: e non potendosi per niuna autorità, che il consenta, adunque la L effere immobile in Esemplo. Ma se ciò è, che diremo di Templo, da cui non i Templieri. ma come ha tanté volte il Villani, ce ne provennero i Tempieri ? V' ha voci Latine, che nel nostro Italiano mai non dipongono la Pl. cosi Platone, Platano, Plebe, Plinio, Placare, &c. nol niego, fol che fi avverta, che elle son prime sillabe, e s'io non voglio, non mi nuocono coll' esempio. Ma vo' che ritorcendo in contrario l'argomento, anche mi giovino; peroche mi fi dica, Exemplum, e Templum, che han di più che Duplum, e Amplum? quanto al fimilsimilmente finire tutti hanno un medesimo plum. Hor puossi dire altrimenti che Doppio? e se può dirsi Amplo, non altresi Ampio ? ve ne ha mille esempi. Ma nelle cose arbitrarie, diranno, mal si argomenta a pari. Gli Scrittori antichi, cosi scrivendo, haver prescritto il non iscrivere altrimenti. Cerchisi, e non si tio-

vera che Esempio habbia Esemplo.

Questa è l'altra parte, e contiene in sè la ragione aperta, e'l confeguente involto; peroche se esempio non ha esemplo, come potrà altro, che scorrettamente usarsi. Ma che ve ne habbia, a me ne son testimonj li miei occhi, i quali in leggendo, come più d' una volta han fatto, quanti autori di buona lingua allego in quest' opera, parecchi ve ne hanno scontrati per entro, ma trascuratili, peroche non ancor m'era venuto a notitia questa diffinitione, e del non ve n' effere esemplo. Pur di certi pochissimi mi si ricorda. E primieramente il Petr. Canz. 49. ha Esempio, rima di Tempio; Vergine fola al mondo fenza Esempio, Al vero Dio facrato, e vivo Tempio. Oh! diranno, ella e scorrettione, e vuolsi leggere Esemplo, e Templo. Adunque mi correggano questi altri due del medesimo , nella Canz. 4. Di ch'io fon fatto u molta gente Esempio : Benche il mio duro Scempio Sia Scritto altrove, Of. Qui non rimane a dire, se non che può concederfia Focti. Ma Poeta non è il Paffavanti, e l'ha ben tre volte nel fol. 3. benche affai più volte Esemplo. Non e Poeta Dante nelle profe del fuo Conv.e ve l' ha fol. 51. 52. 57. 62. due volte, &c. Non Gio. Vill. che havendo scritto lib.12.cap.43. Dare esempio, e convenendogli ufar questa medesima voce nel medesimo capo, amo meglio di scrivere Antichi A semprische Efempli, e come lui Matteo nella fua Cronaca parecchi volte.

Quan-

Quanto poi si è alla voce Tempio, e Tempi, Comando (scriste il Boccae. Filoc. l. 7. num. 507.) che abbattesse i sussi il moterentia satti de sals Dupe de Tempi satti a loro sacesse Tempi al vero Dio dedicati. Hallo altresi il medesimo lib. num. 197. e la Fiam. lib.4. n. 168. e n. 173. E Giov. Vill. lib. 1. c. 59. e c. 60. due volte lib. 2. c. 1. lib. 8. cap. 62. Dante Conv. fol. 21. &c.

Il Davanzati, non solamente ha Tempio, e Tempi , ne forse mai altrimenti, ma ancora Tenpii, scio ro il dittongo 10 in due 1, il che ho scritto altroveparermi, che non si possa più, in Tempio, che in Occhio, Ragghio, Specchio, Mucchio, Vecchio, &c. che non ci danno Vecchij, Mucchij, Specchij, Ragghij, Occhij, &c. ma Occhij, Ragghij, &c. e cosi Tempi.

# OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENIA.

B Afiava dir ch'Esemplo è de' Fiorentini, Esempio de Sanch, come dal Dizzion del Politi i Oltre che i Signori Accademici nelle lettera a' Lettori ban piu volte. Esempio, ed Esemplo, per far conoscere che l'una, e l'altra sia buona voce. lo woudimeno nel numero del meno dico Esempio, in quel del piu Esempli; parendomi questa piu piuna d'Esempi.

Intorna a Tempio, non so a che notare di potersi dire così come Templo, quando nella prima Crusca si travoran registrate Tempio, e l'emplo. Quel che doveva avvertire si è, che 'n quella Crusca si travora Tempio, Edisicio sacro dedicato a Dio, o a Santi: e nel numero del piu Templ: quasi che non vi sosse il singolar Templo, o 'l plural Tempio, o Tempii, come prima strivevasi damolti. Onde avvertiti i Signori Accademici dell'abbasio, da quell: del 1691. tolsire le parole, E nel numero del

piu

piu Templi:registrando(come si doveva) Templi, sotto la voce Templo. In quanto all'uso di questa, sio dico ancor Tempio, nel numero del meno, e Templi in quel del piu: per non consonderla col plural di Tempo. E dicendomissi, che toglie l'equivoco la maiuscola, che s'antepone a'Tempi, plural di Tempio; rispondo, che la maiuscola toglie. l'equivoco per coloro che leggono, non per quei che ascolatano.

Parete , o Trave in genere mascolino .

CCLXIII. N On m' è avvenuto di troyar questi due nomi maschi, suor che Parete nell' Ariosto. C. 12. st. 1, Vulla de' muri appar, ne de' Pareti. E Trave in Fr. Barberino sol. 253. Di quel che va si grave, Che par che perti un Trave,

OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO' AMENTA.

PArcte(o Pariete, com'è ancor nella Crusca)io non direi che nel Proverbio, Qual'asino dà in parete, tal riceve, che piu volte si truova nel Decamerone... Per altro nella Crusca del 1691. v'è l'esempio di M. Vill, di Parete, coll'Articol maschile, e quel che arreca qui il Bartoli di Trave, col medesimo Articolo: ma non sau da imitarsi, come di Trave, dice il P. Rogacci nel num. 119.

# Tempi del verbo Caggio,

CCLXIV. B Ene avvisa il Vocabolario, il verbo Caggio trovarsi solo in alcuni tempi; e ne apporta due c'empi di Poeti, Caggindo, e Caggino, in rima, Questi mici saranno di Profatori. Caggino, e del

e' del Crefc. l. 2. cap. 23. l. 6. c. 2. l. 9. c. 104. Caggia del med. l. 9. cap. 89. Guarda che non Cagge, e d' Alb-Giu. trat. 1. c. 2. c 10. E Caggi in bugia, del medef. tr. 1. c. 25.

Cosi il Bocc. Nov. 46. disse Accioche tu Veggi . Ciò che altrimenti scrisse Nov. 83. Io vorrè che tu mi Vegghi un poco & c. e Nov. 93. Ne mai ad altro che tu mi Vegghi mi trasse.

## OSSERXAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

M Olti Gramatici danno a tal Verbo affai difettivo le voci Caggia,e Caggendo: altri viaggiangon Caggiono, Caggiamo, Caggiamo, Caggiamo. A me nondimeno par che se ne debba perder la nemoria, per non usarlo affatto in Prosa, e solamente per necessità di rima nelle voci Caggio, Caggia, e talor Caggi: essendoui il Verbo regolare, come tutti sti altri della peima maniera, chè è Cascarce ed ove quesso no ageradisse, viè Cadere, che quentunique ancor difettivo, ha per lo pia bellissimo voci: come dalla. Comingazion, che na porta il Buommattei alla pag. 286.

Ne Veggi, ne Vegghi io direi mai, ma jempre s Vegga in tutte e tre le persone del numero del meno nel Futuro del Desiderativo, e nel Presente del Congiuntivo;

di che s'è parlato in altro Numero.

# Tutto di , Tutto gente , e simili , ben detto ,

CCLXV. I così dar la voce Tutto a' fuftantivi non è, come altri ha creduto, vezzo di lingua, das fentifi tutto di in bocca, ma non mai leggerfi in carta di buono autore: che anzi tutto all'opposto, non so che v' habbia Scrittore antico d' autorità, il quale,

fe non continuo, almeno foventemente non l'ufaffe; e battino per i mille quefli pochi efempi, anzi quefli troppi, per i neffuni che fe ne vorrebbono allegare.

Brunet, Teforet. F Tutta terra, e mare Di Tutte creature, &c. Nov. Ant. 20. Da tutte parti . Nov. 51. Mondo di Tutte lordure . Dante Conu. fol. 41. Tutte volte che il gigante era flanco . Fol. 80. Con tutta licenza , con Tutta franchezza d'animo . Am. Ant. Fol. 70. Tutte cofe molto nobili , e preclare fono molto rade, Tutte cose desiderate più dilettano . G. Vill. Lib. 11. cap. 1. In Tutte parti , cap. 2. Per tutte genti . L. 4. cap. 28. Di tutte cofe, &c. M. Vill. L. 9. cap. 28. Provocato in Tutte maniere . Crcfc. lib. 1. cap. 5. Tutto dì , Lib. 6. cap. 2. Tutte cofe, &c. fono migliori . Paffav, fol. 61. Carcogiato da Tutta gente , fol. 298. Tutto di interviene . Bocc. Nov. 77. La fante voftra v'e Tutto di ovoi andata cercando . E Nov. 79. havendo detto Veggiamo tutto il dì , pochi versi appresso soggiunse Tutto giorno . Nov. 110. Honorerebbonla in Tutte cofe sì come donna, &c. Ne' quali esempi si possono agevolmente discernere le differenze de'modi, che non e in tutti il medefimo.

## PSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

D I Tuttodi, e di Tuttogiorno vi fon tanti efempli, e de Teffi antichi, e de Moderni nel Montemerli allapage 27 le 272 ceb'io non fo chi abbia potuto mai dire, non trevarsi ne buoni Autori. E nondimen vero, che truovasi ancora egualmente Tutto'l di, e Tutto'l giorno: comedal medessimo Montemerli: dove vedi ancor Tutte volte, e Tutte le volte: e A tutta voce, A tutto corfo, A tutto passo, A tutta briglia, che assai leggiadramente s'è derpasso.

to, e dicesi tuttavia. E nel Sec, del Filoc. Ne ancor gli darai tutto freno.

# Gesti , e Tratto.

CCLXVI. L'Vna e l'altra di queste voci è assain porti esempio di Scrimoderni, anche non se ne apporti esempio di Scrimoderni, anche non se ne apporti esempio di Scrimoderni, anche non se ne della gravi disse il Davanz, nel 1. dell'isto. e quivi pure un'altra volta; e nel Lib. 14. Atteggiamenti, e Gesti. E prima di lui l'Ariosto. C., 7. stan 55. Tanto ne Gesti era amoroso. C. 10. st. 36. Ch'egli conobbe a i Gesti, or alle gonne. C. 16. st. 10. Assetuoso Gesti. C. 25. st. 55. Nè ch' io sia donna, alcun mio Gesto niega. C. 31. st. 38. E mostrava ne Gesti, e nel sembiante, or.

Pur questa è voce antichistima, quanto il Barberino, che l'usò, fol. 104. Pur sien cotai di suor li Gesti tuoi Netto parlar, e bello Rider, s'avvien che dello Far

tel convegna.

Tratto, per Maniera, onde fogliam dire, Bel tratto, Nobil tratto, Tratto villano, e. in tal fenimento non ha esempio nel Vocabol. Pur è dei medefimo Barberino fol. 238. Che foglion serbar questi di maggior Tratti agresti. E sol. 170. Poi sa ragion, che non saccia i tuoi Tratti, cioè il tuo procedure, che suoi diresti.

# OSSERVAZIONE DEL SIG.NICCOLO'AMENTA.

D IGefto, Gesti, per Atto, Atti, Movimento, Movimento, menti delle membra , cal eztandio nel significato d'
Imprese, di Gloriose azzioni, nel quale io direi piu volentieri, e sepre nel numero ael piu, Geste; vedi piu begli esempli nella Crusca del 1691. E così di Tratto per Maniera

V u 2

Voa 2

Moa?

# 654 IL TORTO E'L DIRITTO

Modoinella qual voce veggansi l'Annotaz, del Tassoni per l'interpretazione de versi di Dante nel C.29, del Purg. E vidi le fiammelle andare avante,

E vidi le fiammelle andare avante, Lasciando dietro a se l'aer dipinto, E di tratti pennelli avean se indiante.

Poffendo , per Potendo.

CCLXVII. Poffendo, ancorche non ne leggiate efempio al V. Pure, ve ne ha moltudine, e appreffo il Petr. quafi per tutto, e nel Bocc. Nov. 88. e due volte Nov. 98. e in G. Vill. Lib. 8. c. 49. c. 69. lib. 9. cap. 21. c. 194. E in M. Vill. Lib. 11. cap. 18. c nel Paffav. Omel. d'Orig. e cento altri.

# OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

L Dottissimo P. Benedetto Rogacci, piu volte da noi citato , perche sempre tenuto avanti in quese Ossevaqioni, nel Num. 246.dice, Posso è tregolare primamente nella seconda, e terza persona singolare del Presente Dimostrativo, Puoi, e Puo, che si dice ancor Puote,
ma non già Puose : e di piu perche nelle seconde suesillabe ora vuole la Consonante T; ora la S doppia...
Vuol la prima dinanzi ad E; & V: e. g. Potete, Poteti,
Poterva, Potero, ò meglio Potrò, Petria, ò Potria e Potuot che tale, e non Posso Potrò, petria, ò Potria e Potuot che tale, e non Posso de la suo Participio . Dinanzi poi alle altre vocali, d. O, I, vuol la S doppia..
e. g. Possono, Posso, Posso, Posso, Recentado
e. uttavia, e Participio presente può havere o l'una, ò
l'altra delle suddette consonanti, e dirsi ò Potendo, co
Postente, ò Possono, Posso Posso, e posso di consesiere, che assia ben disse; mostivando super quel che forso.

non sapevail Bartoli , cioè la regola di doversi dire Potendo, e Porente: quantunque si fosse talor detto Possen. te . e l'offendo . Nondimeno mi prendo licenza di ristringere un poco i suoi precetti, e dire, che Posto è irregolare in l'uoi , e l'uo , che i Poeti dicono ancor Puote , ma non già Puole: irregolare ancora nelle seconde sillabe dell'altre voci, or volendo il I, or la S deppia: il T, dinanzi ad E, o V; come in Potete, Poteva, Potevi, Potevamo, Potevate, Potevano, Potei, e Potetti, non Potti: Potefti, Pote, o Potette , non Potte : Potemmo, Potefte , Poterono, e Potettero, non Pottero: e così in Poterò, Poterai , e tutte l'altre voci che diconsi fenza la E appresso a quel T, cioè Potrò, Potrai, Potremo, Potrete, Potranno, Potrei, che i Poeti dicono ancor Potria, Potresti, Potrebbe, che altresi Potria i Poeti dicono : e c. E Potuto, che tale,e non Poffuto , è nel Preterito propinquo , e nel Participio paffato. Dinanzi alle Vocali A, O, I, vuol doppia S,cioè Poffono, Poffa, Poffiamo, che alcuni non ben dicono Potono, Potiamo. Nientedimeno nel Participio presente truovasi talor Possente : e forse per iscorrezzione anche nel Gerundio, Poffendo. Ho detto, per iscorrezzione, non trovand'io tal voce nel Bembo , e ne men nella. Giunta del Caftelvetro . E se nella Canzone del Petr. Si è debile il filo, leggéfi,

Col desso non possendo mover l'ali; consideris, che 'l I asson vi notò, La voce Possendo, e da notare, come facilmente illanguidia a possa in questa Canzone, che tutta ha del languido. Così trovandosi una, o due voste Possendo, nel Decamerone, quando tante voste vis l'egge Potendo, si potrebbe dire, che su di Boccaccio possa artatamente per illanguidir lo sille, giacche protesso possa artatamente per illanguidir lo sille, giacche protesso del Proemio della quarta Gior. Serivere in istile, ammissifimo, e rimesso. Ma meglio è dire a mio giudizio, come de detto) effere scorrezzioni de copiatori. Instre se l'Vu 3 Germa.

## 656 IL TORTO E'L DIRITTO

Gerindio si forma dalla terza voce del Numero del meno de Verbi, colla giunta della sillaba NDO, secondo disse il Bembo alla pig. 238. el Cinonio al C.56.ne Verbiscome da Ama, Amandose da Feme, Temendo: da Legge, Legendo: e da Sente, Sentendo; da Puot (cò è l'intera voce, che poi da Prostitoris è ridotta a Puo) si farà ancora... Potendo, non Potiendo.

A, soverchio, e Che Diminuito.

CCLXVIII. On è fallo da condannarfi, ma vez zo da ben ufarfi tal volta, il cofi adoperare l'A, che operi nulla: Abi cattivello A tè, diste il Boccae. Laber, n. 293.e 279.5i ben le pare di saperdire A lei. E Novel. 27. La cui morte io bo tanto pianta, quanto dolente Ame: e M. Vill. lib. 7. cap. 26. Feciono A sapere allo 'mperadore. E forse ancor questi d'Alb.Giud. trat. cap. 3. Quando consigliano; a gli huoman stolti. E cap. 37. Quando da denno consiglia; peroche Consigliare non toltiene il terzo caso per regola.

Scemo e il Che ne' feguenti esempi. Boccac. Nov. 99. M. 7 orello in quell'habito Che era: cioc In che. Brunet. Feloret. Mar Ch' io mi era messo, quivi medesimo. A tutte le carate Che voi oro pesate, &c. e. soni glianti a questi altri molti se ne truovano in buoni autori, e giovi il saperlo, almeno a sapere che se son licenze;

non però fono falli.

# OSSERVAZIONE DEL SIG.NICCOLO AMENTA.

Parve al Bartoli ne gli accennati efempli, che la Particella A, postavi per Sepnacaso, fosse affatto supertina. Masintralasciando cio che addietro abbiam detto d'A sape-

sapere)non ricordoffi, che molte Particelle, quantunque non necessarie nel parlare, vi si metton, per ornamento per maggior'evidenza, per Accompagnanome, e per Accompagnaverbo. Dicefi nella Nov.43. Le quali (parla delle brigate de'malandrini) molte volte ne fanno di gran di-Spiaceri, e di gran Danni: dove la Di, serve per solo ornamento. Nella Nov.76. Buffalmacco, e Bruno fe ne andarono a cenar con l'amico: e quivi così Se, come. Ne, son poste per ornamento . Nella 72. Mi costò da Otto rigattiere delle lire ben fette: e quel Ben ferve per maggior'evidenza . E così Pur, nella Nov. 15. La cofa ando pur così. E per non allungarla, veggafene tanti esempli, e dell' Accompagnanome, e dell' Accompagnaverbo, nel bellissimo, ed utilissimo trattato del Ripieno , che fa il Buommattei , ch'è l'ultimo del suo libro della Lingua Tofcana.

Il dir poi, usarsi il Che scemo, non mi piace niente.:
ma dovea dire, che l' Che,s us per Il quale, Del quale,
Al quale, Nel quale, Col quale, e. e. eco in el numero
del piu; e in tutte e due i Generi: come si vede nel primo,
e nell'ultimo esempio. E pur non dicea cosa, che non sosse,
nota ad ogni uno; poiche chi non sa che ben si dice In quell'abito, che era, per Nel qual era: A tutte le catate.,
che voi, e e. cioì, Nelle quali voi. E perche non ho si
Tesoretto di Ser Brunetto, non so che di del secondo esempio assi mozzo, nel qual veramente la Che, sta suor d'uso.

Impreprietà somiglianti à sproposite, e pure non senza esempio.

CCLXIX. R Icordami d' havere udito un predicatore, huomo di grandissima voce, benche di non cosi grandissimo grido, il quale in certa solennità, disse, che il tal Santo, subito entrato

erato in cielo, s'inginnochiò in terra, e quivi adorò, e poi fece, e diffe quel che il valente huomo volle fargli fare, e seppe fargli dire. Hor quell'entrare in cielo,e inginnocchiarfi in terra, parve ad alcuni giovani che l'udirono, un così gran fare, che mossero la que. flione, del quanto perciò fi dovettero allungare quelle ginocchia, e simili altre ciance, in besse del misero predicatore: il quale, per Terra havea intefo il fuolo, su dove il Santo stava in piedi, fosse poi cielo, o che altro fi voglia : non male ; peroche veramente è in uso il trasferirsi il nome d'una materia ad un' altra, da cui si ha il medesimo effetto. Eccolo nel Boccacci, appunto in questo nome di Terra, colà dove nella Nov. 41. descrivendo una battaglia in mare, dice, Il che vedendo i Rodiani, gittate in terra l' armi, quasi ad una voce tutti si confessarono prigioni. Hor qui la Terra non fu altro che il tavolato della nave fu I quale gittarono l'armi, ed è un tal fare, che suol dirsi Gittarle in terra.

Hor che direbbono que beffatori, fe nella Nov. 77. del medefimo ferittore, leggeffero, Cominciò a Muggbiare, che pareva un Leone. In che nuova Africase Nuovo mondo Mugghiano i Lioni, e per iscambio, Ruggiano i buoi ? E quell'altro di Gio. Vill. L. 1. c. 60. La grande Paccellina. Come Faccellina fe grande ? E del medefimo. Lib. 12. cap. 2. Visibilmente udi un fracasso. Miracolo, che gli occhi odano Visibilmente. Ne punto meglio in proprietà di parlare Fil. Ville c. 97. La gente a piè più chetamente Cavalea, for.

E quanto alla prefente Giunta, basti fin qui Non perche manchi materia da proseguire : ma il troppo altro che fare , e'l troppo increscevole far che è questo, me ne tolgon per hora , l'uno il tempo, l'al-

tro la voglia.

OSSER-

### OSSERVAZIONE DEL SIG. NICCOLO AMENTA.

Redette il Bartoli finire il libro con gli accennati

(propositi, com'egli dice de' l'esti. M1 per mio avvifo, doveva fare il titolo , Delle Figure , che s'usan nel parlare: opure, De'parlari, che pajono impropi, e son figurati . Poiche in quanto al primo esempio del Boccaccio, chi non direbbe ad uno, che jopra la nave gli sputaffe addoffo, Sputa in terra ? E così in mill'altri modi di parlare , ne quali direi , che 'l perlare è propio,piu che figurato : giacche dicesi comunemente Terra, ogni luogo, nel qual si cammina. Così dicesi, Sputare in terra , Buttare in terra, Cadere in terra; e su palchi, che son di tavole. commesse, e nelle camere, dove è lo spazzo, talor di tañala ancora: ne perche sia di battuto , puo dirsi propiamen. te Terra. Come poi gli parve sproposito il dire, Mugghiare come un Lione? Perche non si puo dire con Metafora di fomiglianza, che'l Lion mugghia, se si dice, che Magghia, Ruggifce, Freme , c c. l'Huomo fleffe ? E pur non è Toro, non e Lione, non è Mare. Anzi chiamafi l'Haomo, or Lione, or Tigre, or Porco, s'è generofo, s'è fiero, s'è libidinofo. Diffe Giov. Vill. La grande Facellina, e perche Face, c. Facella fon del Verfo, e perche Vergilio ancor diffe,

Apparent rari nantes in gurgite vallo.

Dove, intralaficiando il dire, che chiamò Gorgo il Mate;
pur si partebbe dire, s'era Gorgo, com era visso è e s'era, vasso, com era visso è e di dire.

Evidentemente, che pur s'ine dal Verbo V edere; coi Visso il mente, che pur s'inega, chiaramente, palesemente, ce et e s'era visso, com era visso desir di dire.

Evidentemente con este desir despressione de la companya de la considerare, che cavaleare ne gli eserciti, non si piglia propiamente per cavaleare ne gli eserciti, non si piglia propiamente per

### 660 IL TORTO E'L DIRITTO

Andare a cavallo, ma è Modo di dir militare (come scrive appunto il Politi nel Dizzion.)per, Andare scoprendo, o scorrendo, e danneggiando il paese. Ma quanti di sì fatti modi usò lo stesso Bartoli in tanti eloquentissimi , e dottissimi libri che scrisse ? Bisogna dunque conchiudere, che questo lo scriffe per istizza contro di coloro,che troppo severamente peravventura il vollero censurar nella Lingua , coll'autorità de Testi . Perciò protesto nel fine, com'ho protestato nel principio al mondo tutto, non che a' di lui partegiani, e a' dottissimi Compagni; che s'egli volle veramente far vedere, che ogni parlar si puo difendere: dond'altri han troppo falsamente cavato, che in ogni manierasi puo ben parlare; to all'incontre ho voluto far conoscere il grand'abbaglio di coloro, che colla somma autorità del Bartoli, voglion difendere tanti di loro veri spropositi: e che ben si parla quando si parla secondo le regole: e che le regole son quasi sampre appogniate a ragione, non che a cio, che per lo piu s'è scritto da'Testi.

# IL FINE.

# INDICE

'A : si è alle volte posto sovverchio V.g.Ahi dolen-te A me : pag. 656.

Abbenche: non ha esempio, ne vuole usarsi. pag. 348. Abbifognare; fi truova col quarto cafo. pag. 633.

Accenti : come vogliano ufarfi. pag. 61.

Accento; de'preteriti imperfetti Amayamo, Leggeva. mo, Hayevamo &c. secondo gli esempli de gli antichi, de' pofarfi fopra la penultima fillaba, e dire Amavamo &c. pag.500.

Accento; col trasporti muta alcune vocali ne' Verbi

Debbo, Esco, Odo, pag.233.

Accento, discioglie i dittonghi quando passa da essi più innanzi; V.g. fi dice Suona, e Siede, ma non Suonava, e Siedeva, pag.234.

Accio; ma si adopera per Ad hoc ut, dovendosi dire

Accioche, pag. 27.

Accorciar non fi dee la prima voce di niun verbo, falvo quella d' Effere pag. 298.

Adulare ad alcuno; ha buoni esempi. pag.635.

Adesso per Hora, e Subito, è ottima voce. pag.643. Aere: è ottima voce, e d'ambedue i generi. pag. 508. Affiffi Mi, Ti, Si, &c. non raddoppiano la confonante, quando si aggiungono a voci tronche, V.g. non si dirà Levammi, per Mi levai, ma Levami, e cosi di tutti gli altri, pag. 89.

Aggettivi; ben tramezzati da' sustantivi; come a dire Pieni di tanta maraviglia, e di cosi nuova. pag. 135. Aggettivi; bene adoperati in forma d' avverbio: come Rado interviene, Bianco vestita, e fimili. 226.

Aiu-

Ajutare; fi truova col terzo cafo. pag.478.

Alcuna cofa; e ben detto in vece d' Vn poco. gag.69.
Altres; può flare in principio di periodo. pag. 430.
Altri; pronome, fi adopera in tutti i cafi non folamente nel retto, pag. 304.

Altro; per lo pronome Altri, è fallo, pag. ivi. Altrui: incaso retto, ha di buoni esempi, ma meglio

è aftenersene, pag. 305.

Ambasciata; non fignifica folamente quel che dice.

l' Ambasciadore, pag. 516.

Ambi, Ambo, Ambe, Ambidue, Ambedue; appenahanno esempi in prosa antica. pag. 647.

Ammalarfi; ha esempio. pag. 592.

Anche: è miglior voce che Anco. pag. 166.

Andare; da più volentieri Andro, Andrai, &c. che Anderò, Anderai, &c. pag. 54.

Andare: da uno per ad uno, è ben detto. pag.606.

Appo: non si dà solamente a persone, ma ancora

cofe. pag. 359.

Appostamente: non vale solamente Apposta: ma ancora l'Apposite de Latini, pag-533-

Apri : preterito, è ben detto , non folamente Aperfe.

A pruova: fignifica A competenza: può ancora fignificare Per pruova, pag. 632.

Aquamorta, Aquaviva: e fimili, ben detti pag 400. Arbore: fi truova in genere feminile. pag 547.

Ardire, Ofare, e Credere: A fono ufatt con Di, e fenza pag. 173.

Arena, e Rena, Arenare, e Arrenare, turto è ben detto. pag. 624.

Articoli: non si debbono necessariamente replicarea ad ogni nome, ma un solo ne può ragger molti, pag. 188.

Avvc-

Avvegnache: non fempre obliga al foggiuntivo. pag. 299.

Avverbi coll' articolo, pag. 455.

Avverbi, non fi debbono spezzare, dicendo v.g.Chiara . e diffintamente, &c. pag.35.

Avverbi: fi adoperan come Aggettivi , e Aggetivi come Avverbi. pag. 226.

B

**B**<sup>Attaglia</sup>: si truova detta di due soli combattenti. pag. 394.

Bisognevole: è ciè che sa bisogno, non chi hà bisogno. pag. 250.

Benissimo: avverbio, forse non ha esempio.pag. 348. Bandire: non è Mandare in bando, ma Publicare.

pag. 375.

Aggio: ancor in profa dà Caggi, Caggia, Caggiano. pag. 662.

Cale, e Calere: mal fi adoperan come nomi. Son ver-

bi ; ed hanno altri tempi. pag. 337. Capire appena hà esempio d'attivo appresso gli antichi,i quali han detto, La tal cofa cape la tale. p.627.

Capo: per Guidatore, fi dice ancora di molti.p.354. Carcere: e d'amendue i generi. pag. 192.

Caufa, e Caufare: fono cofa diverfa da Cagione,

Cagionarc. pag. 540. Celeste; è ottima voce in profa. pag. 638.

Ci: avverbio, vale ancora per Ne, Da, Di. pag. 308. Ci avverbio, si dà a cose presenti, Vi a lontane.p.385. Ciascheduno, è ottima voce, e del Boccacci pag. 206. Cielo, usato porfi con Di, Da, &c. in vece di Del Dal.

Dal, &c. e così d'altri nomi. pag. 243.

Che, accompagnata col Dimostrativo, dove parrebbe, doverlesi il Soggiuntivo, pag. 579.

Che, stranamente accordata coll' infinito. pag. 5 1. Che pericolo ne corra: è stato detto pag. 322.

Chi, fi è dato al plurale, Chi pensano, Chi tolgono, &c. pag.537.

Chiedere, si trova col sesto caso, pag. 545.

Chiunque, si e dato non solamente a persona, ma ancor a cosa nè però è da usarsi. pag.637.

Cognomi, amano d'effer terminati in I, ma non fempre. pag- 158.

Come, può accomuagnarsi col primo, e col quarto, ò sesto caso, e dire Come io, e come me. pag. 125.

Come che, non fignifica Perciocche, ma Benche, Ancora che, &c. pag. 30. Talvolta vale per Comunque, pag. 31.

Compianto, è ancora d' un folo. pag. 394.

Compositione, e Componimento: in che differiscano. pag. 599. Concesso, e Concesso: per Concede, e Coneduto; hà

esempi di prosa. pag. 542. Conciosia cosa che, e Con ciò fosse cosa che, non sempre obligano al Soggiuntivo. pag.299.

Contidarsi, si truova col terzo caso. pag. 596. Con la , Con le , &c. e Colla , Colle,&c. è ugualmen-

te ben detto, pag. 524. Con il , Con li , Con i , Co i ; non sono plu in buon.

ulo, pag.236. Contento, nome fuffantivo, ha esempio. pag. 3 ?:

Contro, e Contra, non è regola certa, che quella serva folo al secondo, e terzo caso, questa al quarto. pag. 49.

Cen tutto che, cioe Benche, si può dare al Dimostra-Con 11/0.pag.542.

Con tutto che, Con tutto, Tuttoche, e Tutto: fono un medesimo avverbio. Con quai tempi si accompagnino. pag. 171.

Convenire, verbo, ben si accorda co' sustantivi ; come a dire, Conviensi l'huomo confessare, &c. Così ancora Divenire, e Penare pag. 15,.

Costà, si è adoperato per Colà in certi modi di fa-

vellare pag. 635.

Costi, Costà, e Coresto, si debbono al luogo, e alle cose del lontano, con cui si parla. Pur cotesto si truova ufato altramente, pag. 339.

Costui, ben si adopera senza Di in secondo caso, o ancora Colui pag.58.

Credere . Vedi Ardire .

Cui, fecondo, e quarto caso, ben si serive in prosa senza articolo . pag. 58. Nel terzo caso, è più de' Poeti. ivi. Cui in primo caso, hà esempi da non imitare . pag. 58.

A poi : è avverbio, e mal fi usa come prepositione : e vuol dopò se il Che . pag. 42.

Debbe : per Debet, è ben detto.p.506.

Degnare: appena hà esempio antico d'altro, che Neutro . pag. 602.

Deliberare una cofa : hà esempio . pag. 633.

Del sì , Del no , &c. ottimamente fi dice . pag 587. Denno: per Debbono, hà esempio in prosa ma non è da seguitarsi . pag. 578.

Dentro, e Di Fuori: e meglio, che Di dentro, e Fuori . pag. 169.

Derogare: fi truova col quarto cafo . pag. 633. Devo, Devi , Deve , &c. ha molti esempi . pag.54t. DiDich'io: per Dicoio, si truova usato. pag. 135, Dici: per Dì, hà csempi in prosa. pag. 345. Dicrono: è ben detto, per Dederunt, pag. 622, Di satto: non significa solo Subtamente, ma ancora quel che significa per fosto. pag. 642.

quel che suol dirsi, De facto, pag. 642. Di già appena hà esempio d'antico, pag. 348.

Di gia appena na etempio d' antico . pag. 348. Di lui, Di lei, &c. per Suo, come si truovi usato, e come nò . pag. 460.

Dimostrativo, adoperato dove parrebbe doversi il Soggiuntivo. pag. 299. Di presente: non significa Al presente, ma Subito.

pag. 480.

Divenire: Vedi Convenire -Diventare: è buona voce. pag. 597.

Dopo, è propositione, e non vuole il Che dopo se r nè si scrive Doppo, nè Dopò. pag. 42.

Dovere. si dice, e non Devere, perche l'accento non preme la prima E. pag. 293:

Dovitia: è Abbondanza : Dovitie , vale ancora per Ricchezze , pag. 600.

### Ę

Ellifi: è di genere mascolino. pag. 490. Egli, ed El: possono adoperarsi per Eglino, cio darsi al plurale. pag. 239. Ella, Elle, Elli: son casi retti, benche usati da Poeti come obliqui pag. 112.

Et: è stata in uso a gli antichi, come hora Ed, ò E, pag. 201.

Entiare: si può usare attivo . pag. 592.

Empiere, Compiere, &c. han l'accento nella penultima fillaba. Empire, Compito, &c. hanno esempio pag. 544.

Efem-

### Indice .

Esempio, ed Esempi, per Esemplo, ed Esempli, è ben detto . pag. 659.

Effere: verbo, in tutti i tempi ammette dopo se il quarto cafo. pag. 124.

Effo : a modo d'avverbio, non fi muta; e mal fi dice , Con Essa lei , Con Essi loro . pag. 40.

🗖 Accio: per Fò: ha qualche esempio in profepag. 345.

Fallare: non val folamente Mancare, ma ancora Errare . pag. 290.

Fenno: per Fecero, hà esempio in profa, ma nonte ben detto . pag. 578.

Fiata:e di tre,e di due fillabe.p.431.

Fidare, e Confidare: usari neutri fuori dell'ordinario. rag.596.

Fido:ha più d' un esempio in prosa.p.596.

Figliuoli; fi dice ancora delle femine p.79. Figlio, è più del verso p.76.

Finitate nome, come Ufcita, Partita, &c.p.246.

Fiorenza:e ben detto, Firenze meglio, perche più ufas to. pag. 369.

Frutta:in plurale,hà esempio. p,631. Fuffi, e Foffi, &c.e ben detro.p.181.

Arrire: fi truova col terzo caso. p.545. Gerondi affoluti, col primo, e col festo cafo, che ammetrono in più modi p.114.

Gerondio, ben fi pone in forza di Participio, v. g. L' uccife Dormendo, in vece di Dormente. p. 38. Хx Ge-

Gerondi posti senza affisso, e per qual cagione.p. 231.

Gesti:per Atteggiamenti, hà un esempio d'antico, e molti di moderni, p. 653.

Gioventu:e voce vecchia,e buona. p.336.

Giufto:prepositione, si suol dare al maschio, Giusta, alla femina.p.356.

Gli:pronome,mal fi dà al terzo cafo plurale: e male a cofa di genere feminino, ancorche fingolare p. 177. Gli:non fi apostrofa innanzi a parola, che cominci da l.pag. 183.

### н

Havere, ed Effereital volta fi tacciono, dove parrebbe

necessario l'esprimerli.p.283.

Havere: posto per Essere, si dà singolare anche al plurale, e non altramente.p.528.

### 1

Può raddoppiarfi, e nò, ne preteriti de verbi della quarra maniera,e dire lo Udi,e lo Udii, pag.209, Non fi vuol raddoppiare nel plurale a'nomi,il cui fingolare finifce in 10 d'una fillaba fola; ne dire-Specchii,Occhii,&c.pag.ivi.

Iddio:ben si adopera in tutti i casi.pag.129.

Il:ufate d'antiporfi a Mi, Ti, Vi, &c.v. g. Il Vi dirò, per Vel dirò pag 594.

Il perche: si è detto in vece di Per lo che, del quale, non v'hà esempio p.302.

Il piu:come ben si adoperi in diversi modi. p. 127. Impaurire;ben si adopera attivo.p.494.

Impo-

Impoverire: fi è adoperato attivo.p.658.
Inchinare: neutro, fi truova col terzo cafo.p. 350.
Infinito: fi fa nome etiandio in plurale.p. 355.

Infinito di Verbo Attivo adoperato in forza di Paffivo, fenza affiffo, v-g. Fù condannato a impiccare: cioe, ad effere impiccato.p.86.

Infinito riceve il primo, e 1 quarto cafo : e quel che

fia da offervare nel darli.p.377.

Intervenire: fi dice ancor bene Intravenire.p.656.

Intervenire: in dice ancor bene intravenire.p.656.
Intrametterfi, Trametterfi, &c. vogliono il fecondo cafo.p.497.

Invidiare alcuno: appena hà esempio in vece d'Invidiare alcuna cosa ad uno. p. 368.

### L

I 'Non de'terminare le voci, che l'hanno nel plurale, ne dir v.g.I giovanil furori.p.310.

La per Ella: si truova usato. p.450.

La e Lo: antiposti a Mi, Ti, Ci, Si, &c. v.gr. La vi dirò, per Ve la dirò, p.594.

Lafciamo flare, puó valere ancora per Non folamente.pag.535.

Le: usato dagli antichi in vece di Lo;non è da volersi adoperare pag. 200.

Li,e La:sono indifferenti a stato,e a moto p.340. Legna,in plurale, ha esempio di prosa, p.631.

Lui per A lui, come Cui per A cui, fi truova ulato.

Lui, Lei, Loro: non fono da usarsi in caso retto, essendo obliqui.p. 110.

Lungo: prepositione, ben si può dare a personate Lungo il mare v.g. si dice non di chi và per mare, massù l'lito, p. 522. X x 2 M In

I'In fine delle voci tronche, tal volta fi ritiene, M tal'altra si muta in N. pag.311.

Mai, non fignifica Nunquam, ma Unquam, a far che nieghi, convien dire Non mai, p.44. se già non vi fosse altra particella negante,p.47.

Malamente:non.fignifica folo Crudelmente,ma anco-

ra Male.pag.510.

Mandar dicendo, Mandar pregando, &c. è ottimamente detto,p. 102.

Mangiare,e Bere: si è più volentieri usato senza Da Dar mangiare, Dar berc.pag-94.

Massime:avverbio,appena ha esempio,p. 145. Medefimo:ben fi adopera in forma d'avverbio, non-

accordandolo al genere, a cui fi da,p.71. Medefimo : fi truova non accordato, nè in genere, nè

in numero:ma non vorrebbe usarsi, p.654. Medesimo: è Idem, Stesso è Ipse, ma non sempre, p.238.

Mediante : avverbio, si può dare ancora al plurate, pag.512.

Meffe , Sottomeffe , &c.preteriti,per Mise, Sottomife,

&c.fi truova,p.534. Mezzo: à maniera d'avverbio, dato a cosa di genere femminile,è ben detto:v.g.Un'hora,e mezzo;p.591.

Minacciare: fi truova col terzo cafo, p.478.

Molti forti : per Molto forti , e simili, è ben detto, pag.227.

Morfe:è preterito di Mordere, non di Morire, p. 133. Motteggiare, fi truova attivo, p.615. Muovere:ben fi adopera neutro affoluto, p.487.

Muto:per Mutolo, hà esempi di prosa,p. 345.

Avilio:sono molti legni insieme,p. 139. Ne non; non vale più chè Nè folo,p,588.

Nenuncie ottima voce,p.498.

Niente: si adopera a significar qualche cosa-p. 370.

Niuno: può fignificare Alcuno, p. 371-

Noce: at bore, fi truova in genere feminile, p.547.

Nomi usati in amendue i generi,p.444.

Nomi mascolini in ORE, adoperati ancora con cose di genere feminile,p.376.

Nomi che fignifican moltitudine, ricevono il verbo in plurale, v.g. La gente, che v'erano, p.293.

Nomi in Singolare, e in Plurale, posti insieme, ricevono il verbo accordato con qual d' effi fi vuole pag.292.

Nomi di Maschio,e di Femina, posti insieme, qual regola fervino nell'accordar quel che fiegue coll'un. d'effi,p 293.

Non: in molti luoghi si adopera senza nuocere, nè

giovare,p-617.

Non che: non hà sempre forza avversativa,e di negatione, p.650.

Non per tanto: non vale Non perciò, ma Nondimeno. Pure il primo hà esempi,p. 151.

Nudo:per Ignudo,ha molti esempi in prosa p. 345.

Gni:si truova dato al plurale, ma non è da usarfi,p.397.

Ogni, si può apostrofare davanti ogni vocale, p. 183. Ogni cofa, riceve il genere mascolino, v.gr. Ogni co-

sa è pieno,pag.294.

X x 13

Ogni Santi, e Ogniffanti : specolatione da nulla a distinguerli,p.357.

Ognuno: non é folo di più infieme, e può adoperarfi per ciascuno. E similmente Ogni,p. 73.

Ondetavverbio, adoperato per Di cui, De'quali, e fimili, ftranamente, p. 98.

Ormai:per Omaije Oramai, si truova usato, p. 348. Osare. Vedi Ardire.

P

P'Arete: non è di genere mascolino, pag. 662. Parole disusare da suggirsi, pag. 196. Particelle Gli, Chi, Che, Si come, &c. stranamen-

te accordate, pag. 51.

Participare: Si truova col quarto caso, pag. 493. Participi assoluti, ammettono il primo, e i secondo

cafo , pag. 119.

Participi preteriti retti dal verbo Havere, fi accordano volentiericol nome: ma possono ancor difeordare in Genere, e in Numero, pag. 216. Il medesimo è di retti dal verbo essere, pag. 220. Il medesimo è ancora degli Assoluti, non retti elpressamente ne da Havere, ne da Essere, p. ivi.

Participi d'alcuni verbi, ricevono l'Effere, in ma-

niera oggi strana, pag. 156.

Participi, quali richieggano il verbo Havere, e quali l'Effère, e quali accettino l'uno e l' altro, p. 326. Participi Potuto, e Voluto innanzi all'Infinito quando vogliano l'Effère, e quando l'Havere p. 229.

Partire, per Discedere, si e usato Neutro passivo, e Neutro coll'assisso, e senza, p. 487.

Pater noitri, Ave Marie, Credo in Deo, fono bendetti, pag. 130.

Pena-

Penare. Vedi Convenire.

Perdere: non da nel preterito Perfe, ma Perde, p. 138. Per lo, e Per il, come si debbano usare, p. 302.

Però: non vale folamente Per ciò, ma ancora Non-

dimeno . pag. 473.

Per quello che: più volentieri si accompagna col Soggiuntivo, che col Dimostrativo, p. 623.

Perfona il quale: c simili, è ben detto, pag. 620. Per tutto Italia, e per tutta Italia. L'uno, e l'altro è ben detto, pag. 207.

Piovere, adoperato Attivo, pag. 88.

Pochi onessi costumi, e si mili, è ben detto, p. 227. Poco meno; è ben detto per Quasi, pag. 650.

Por mente, si è usato assai col quarto caso, oltre al

terzo , pag. 517.

Porta, e Ulcio, usati indifferentemente, pag. 392. Possendo, si è molte volte usato in prosa per Potendo, pag. 380.

Presto, avverbio, è ben usato, pag. 149.

Preteriti de' verbi, come si formino : se ne danno

regole, ò modi, dalla pag. 254.

Pretersti della prima maniera de verbi, ben fi adoperano femi, levandone una fillaba, v. g. Dimentico, per Dimenticato, Ufo, per Ufato, &c. pag. 364.

Primogenito, si muta col genere, e col numero, p. 75. Promesse; per Promissi, si truova, pag. 534. Promettere, si è adoperato per Minacciare, p. 358.

Protestare, de dirsi, non Protestarsi, pag. 241. Puonno, per Possono, ha esempio in prosa, ma non

vuole ularfi, pag. 578.

Puote, non è preterito, ma presente, pag. 168. Pure, esato di posporsi à varie particelle. p. 593.

X x 4 Qual-

)

Valche: col plurale, hà un' csempio, p. 399. Qualunque, si è dato al plurale, p. ivi, Quanto che, è ottimo, e vale Ancorche, Benche, &c. pag. 386.

Quantunque, è certo, che si è usato, e può usarsi avverbio, pag. 286.

Quello il quale, ii truova posto per Illud quod p. 243. Questo, si può dare à cosa altrui, ma presente v.g. Queite tue lagrima, p. 484.

Quefto, e Quello iuffantivi, in vece di Quefti, e Quegli non fono da volerfi ufare fignificando perfone: e pur come possa falvarsi, p. 247.

Qui: non serve solo à stato, ma ad ogni maniera di moto, pag. 340.

## R

R Ichiedere ad aleuno alcuna cosa, è ben detto, pag. 631.
Kimuntiare all' uficio, &c. è ben detto. pag. ivi.

### S

S'Innanzi ad altra confonante in principio di parola, che ferviti metta, pag. 323. Salvo, Salvo che, Salvo le, tutto è ben detto, p. 208. Sanare, fi truova neutro, e pno ularfi, p. 592. Saramento, non Sacramento fi è detto per Giuramen. to, pag. 70.

Scordare per Dimenticare, e buona voce dell' Uso, ma senza esempio antico p. 509.

Sdruche, e Sdrufeire, non fignifica folamente Scucire, p. 1417 Se Se, seconda persona del verbo Essere, è più regolato che Sei, ò Se', pag. 19;

Se bene, avverbio, e cosa moderna. pag. 343.

Senon foste, è meglio detto che, Se non fosfe stato, pag. 361.

Senza più mon fignifica Dopo, Appreffo, &c. ma quel che fuona, pag. 539

Signoreggiare, si truova col terzo caso, pag. 546.

Sij, e Sia, in seconda persona, e ugualmente benderto, pag. 146.

Sincopare le voci, è lecito ancor ai Profatori, v.g. Viurò, Sgombrò, Oprare, Cadrà, &c. p. 513.

Si veramente, fi truova bene accompagnato col Dimothrativo : pag. 481:

Soffri, per Sofferfe, hà buoni esempi. pag. 257.

Soi, per fola v. g. Una fol volta, di danna di folecifmo . p. 309.

Sourasta, e Soprasta, Contrastano, e Contrastanno; fe, e come si truovino usati, pag. 635.

Sparto, e della profa altresi come Sparfo. 346.

Sperare, si è adoperato per Temere, pag. 358. Succedere, si dice ugualmente bene della cosa, e del-

la periona . p. 585.

Succedere, per Avvenire, in buona lingua, è fol delle cofe, che vengon dietro, non di tutte quelle, che avvengono, p. ivi

Suoi per Loro, hà moltiffimi esempi, ma meglio si fa non imitandoli, p. 255.

Superlativi, fi fono ulati con particelle d'accreici mento v. g. Molto ricelitation , &c. p. 251.

Superlativo, fi truova col ferondo cafo : p. 601. Supplire, fi truova col terzo cafo : p. 545.

Suffantivi, de quali l'uno è come colà dell'aler, posson ricevere il medesimo, e diverso articolo,

e dir-

e dirsi v. g. La statua Di marmo, e Del marmo. pag.243.

Alento fignifica Volontà , Appetia, &c. Forse ancora Abilità, Attitudine, pag. 598. Tanta poca gente, e fimili, è ben detto, p. 227.

Templo: Vedi Esempio.

Terminatione de' tempi paffati, in IA, v. g. Udia, Servia, Seguia: e Ameria, Hauria, Potria, &c. fu molto in uso a' Prosatori antichi ed è buona, pag. 247.

Terminatione in EMO nel presente de' verbi della feconda maniera come Semo, Havemo, Dovemo, &c. è ottima . pag. 212.

Terminationi straordinarie di nomi nel plurale: v. g.

le Arcora, e le Membra, pag. 457.

Terminatione de' preteriti in Aro, Iro, v. g. Amaro, Usciro, stà bene ancora in prosa, pag. 466. Tellimonio: vale ancora per Tellimonianza, e può

dirfi, Dar testimonio, &c. pag. 482. Timido: fi truova pur Da temerfi, come Paurofo è

chi ha, e chi mette paura, pag. 498.

Trarre: dà nell'Imperativo, frai, pag. 604. Trafandare, adoperato attivo: e se debba dirsi Tra-

fuada, ò Trafandi, &c. 520. Tratto; per maniera ha esempi antichi, 653.

Trave; ha un' esempio di Feminino . 662.

Triffezza e ben ulata per malinconia , 374.

Troncamento, con quali maniere di voci possa usarsi. pag. 309. &c.

Troppi larghi parti; per Troppo, e ben detto . p. 226. Tuett e tre, Lutti e quattro,&c. ufato dirfi da gli antichi

tichi, è ben detto . pag. 102. Tutto di, Tutta gente, e simili, ben detto p.651.

### v

Arietà grande, e lecita in moltissime voti, e modi. p. 402.

Se ne allegano autorità di Scrittori . pag. 610.

Vafcello: e voce moderna, e buona. pag. 139.
Udire; fi dice non Odire, perche l'accento ch' era
fu l' O d' Odo, è paflato innanzi. pag. 233.

Venire da uno, per Ad uno, e ben detto pag. 606. Verbi Impersonali, Piovere, Tonare, &c. adoperari Attivi. pag. 88.

Verbiche d'Attivi divengon Neutri, di Neutri, Attivi, &c. fe ne apportano molti, pag. 437.

Verbo in fingolare, ben fi dà a cofe in numero Plurale, v. g. Fù tagliàte le tesse à molti, ce, pag. 294. Verbi, alcuni accettano indifferentemente il secon-

do, e'l festo caso, pag.395. Verbi, che servono alla memoria hanno una lor

maniera fing lare, al n. 216. Verbi che traipongono l'L, e l' N. Tolgo, Togli,

Piango, Piagni: che regola habbiano p. 66.

# Verbi scorrettamente usati in diversi lor tempi ...

Non fi de' dire Io amavo, leggevo, udivo, ma Io amava, leggeva, udiva, &c. p.55.

Non, Quegli amorono, flustorono, imparorono &c. della prima maniera de'verbi; ma Quegli amarono, fludiarono, &c. pag. 56.

Non, Io amaro, studiaro, impararo, &c. della medefima prima maniera, ma Io amero, studiero, &c. pag. 100. Non Non, Noi amaressimo, leggeressimo, udiressimo, per Amaressus, legeressus, audiressus, e coss di tutti i verbi: ma Noi ameressmo, leggeresso, udiressmo, &c. pag. 96.

Non, Noi amathmo, leggeffimo, udiffimo, per Amavimus, legimus, audivimus, e cosi de gli altri, ma Noi amammo, leggemmo, udimmo, &c.

pag. 96.

Non, Ch' io legghi, dichi, habbi, facci, &c. e che legghino, dichino, habbino, faccino, &c. mach' io legga, dica, &c. leggano, dicano, &c. e così di tutti i verbi che non iono della prima maniera.

Non, to farebbi, vorrebbi, &c. per Io farei, vorrei,

&c. pag. 389.

Non , Se voi voleffi, credeffi, &c. e fe voleffivo , credeffivo , &c. per Se volefle, credefte, &c. p. ivi.

Non, Voi, amavi, voi credevi, vedevi, &c. per voi ama-

vate, credevate, &c. p.389.

Non, Cercono, guardono, amono, &c. della prima maniera, e me fossero delle tre altre, p. 389. Non, Credano, Odano, temano, per credunt, au-

diunt, timent, come fossero della prima maniera, p. ivi.

Non Noi vissimo, vidimo, hebbimo, &c. per vivemmo, vedemmo, haveramo, &c. p. ivi.

Non Voi m'amafti, voi l'uccidefti, voi mi dicefti, &c. per Voi m'amafte, Voi l'uccidefte, &c. p. ivi. Vero, ità bene non accordato ne in genere, ne in nu-

mero. p.591.

Veruno: può valere per Niuno. p.371.

Vestigia, ha qualche esempio in prosa pag. 631.

Vi: avverbio. Vedi Ci.

Vicinanza, vale ancora per Profilmità. p. 636. Voci Voci Italiane, quali fieno da poterfi ufare, fe ne parla a lungo. p. 548. &c.

Voci del genere feminile, accresciute, divengono maschie v. g. Lettere, dà Letteroni, &c. p.532.

Volfi, e preterito del verbo Volgere, non di Volere, che di Volli, Volle, Vollero, p. 103.

che dà Volli, Volle, Vollero, p. 103.
Voluto, e Potuto: innanzi all Inhiato quando vogliano l'Effere, e quando l'Havere, v. g. Non Ho
potuto, o Non Son Pocuto paffare, p. 330.

Vorrei, e Vorrebbe, si è detto per Haurei, e Haurebbe voluto. p. 361.

Vfare, fi e ufaro ancora col fecondo cafo. p. 652. Vfeire, fi dice non Efeire, perche l'accento ch'era fu l'E d'Efeo, e paffato innanzi, p. 233.

Vscire, si e usito molto più col secondo caso, che col sesto, p. 250.

Vuo' per Voglio, e mal detto, Il fuo accorciato è Vo Vuo' e di Vuoi, p. 363.

Z

Z, e T. ragioni prò, e contra amendue. p.75.

IL FINE.

# INDICE

# DELLE OSSERVAZIONI.

A:Dopo l' Avverbio , Quanto , innanzi a qual verbi infiniti , con vaghezza fi lafei: 96. Come fi cambi in E, secondo il passaggio dell' Accento . 101. Val lo stesso, , che Alla . 469. Aggiugnendosi a' Verbi derivati da' Nomi, raddoppia la prima Consonante del Nome, 625. In Quai modi di dire, non fia segno del terzo caso, madel festo , valendo Con . 519.

Inon sempre superflua, come vuole il Bartoli in al-

cuni esempli . 656.

A Quegli : non ben fi fcrive , per A coloro . 31. Abbenebe : non è da usarsi per Benche . 350.

Abbisognare Verbo, come bens' ufi. 631.

Abituro: val piuttosto stanza, che casa: particolarmente ove se gli da l' Aggettivo di Nobile, Rieco. e c. 429. Per Abitanza, dalla voce de' Latini Tu-

qurium. 42.

Accademici della Crusca a torto motteggiati dal Bartoli . 25. Stimaron molto il Bartoli , ed allogaron fra' Testi di Lingua il P.Segneri, e'l P.Mambelli.25. Sempre difesi dall' Autore. 26. 34. 36. Hanno usato ad alcune voci aggiugnere una lettera, ad altre aggiugnerne due . 347. Spesse voite notaron quel fignificato d'una voce, che ha per lo piu; intralasciando quel, che ha di rado. 476.477. Con somma lor gloriofa fatica compilaron il gran Dizzionario della Crusca, per gli vocaboli del Linguag-

gio. 558. Fan per corpo d'impresa un Frullone, intorno al quale v'è il motto, Il piu bel fior ne coelie, e perche. 570. Vollero, i Generi fi conofceffero da gli efempli . 491.

Accendere Verbo: come dia il preterito determina-

to. 266.

Accento in opinion dell' Autore non aver propriamente la Lingua Italiana. 64. Dove fia necessario porre folamente il fegno, che dicefi Accento. 64. Non fi puo ben saper, che coll'uso. 65. Da molti de gli Antichi non mai usato, e da altri per l' oppolito spessamente, ove non era necessario. 64. Non fi ha a scrivere, che su le parole di piu sillabe, e solamente in alcuni monofillabi. 64. De' preteriti imperfetti, Amavamo, Leggevamo, e c. fecondo gli csempli de gli antichi, dee posarsi sopra la penultima fillaba , e dire Amavamo , Leggevamo e c. 102. Vedi l'ofcana, Vedi Segno.

Acciò : differentiffimo da A cio, in che errò il Bartoli . 28. E' voce toscana, in opinion d' alcuni,

non dipendente dalla Latina . 29,

A cio, fon due particelle, cioè un Segnacafo, e un Pronome . '28.

Acció, ed A cio: nel fentimento d'A questo, non debbonfi ufare . 29.

Acciò senza la Che, è un manifesto errore usarlo, ove fi vuol che fignifichi Perche, o in Qualunque modo. 29.

'Accio, vale lo fteffo, che Ad hoc: ed Acciocche l'ifteffo, che Ad boc ut . 20.

Acciocche, ed Acciò che, fi puo scrivere; così come Addietro , e A dietro , Allato , e A lato , Accanto , ed A canto, e c. 28. 32.

Accorciamenti fono stati introdotti, a render più leg.

leggiadro il parlare . 514. Vedi Troncamento.

Accrelcimento de' Nomi, come ulato da gli Antichi, e qual debba ufarfi . 252. Ezrand o di fignificato di Nomi , Verbi , Avverbi , e di ciascheduna parie , del favellare, come fi faccia 565.

Acque, perche cosi scritta da Toscani,e non Aqua,come scrivono i Latini. 401. E perche cosi fimilmente tutte le voci composte, o derivate da Acqua, come Acquamorta, Acquaviva, o fia, o no Cognome . 401.

Adducere Verbo, e fuoi composti Ridurre, Condurre, Addurre , l'rodurre : come diano il preterito paffa-

to. 279.

'Adempiere Verbo : dee profferirsi colla penultima brieve: piu approvato d' Empire . 545. Che perciò da il preterito Empiuto , e non Empito . 169.

Adeffo, che voce sia, che significhi, e come s' usi. 645. 646.

Adulare vose piu de' Moderni, che de gli Antichi, c qual cafo richiegga . 635,

Acre, ed Aria: Veci differentiffime, usate cosi in-Irofa, come in Verfo: la prima piu del genere ma schile, che del semminile. 508. Come debbano

usarsi a parer dell' Autore . 509.

Affiffi quali fiano a parer dell' Autore . 91. Regola dell' Autore, come si conosca, se siano Assisti, o Pronomi. 91. 92.Si fono qualche volta intralasciati nel Gerundio, e per lo piu da' Foeti, con qual. che yaghezza. 232. Lafeiargli ne' Verbi che'l richiedono, è riputata licenza, da rendere poco grato il parlare, 233.

Alangere, ed Affligere Verbi : come diano il preterito

indeterminato . 281.

Aggiunti : posti seguitamente rendono assai leggia+ dro

dro il parlare. 136. È vie piu, quando fon posti fenza copula alcuna, e vi si framette il sunanti-

vo . 136.

Aggiuntivi: come s' ingrandiscano, e diminuiscano, 565. Non s' acarescono in Otto, secondo l' uso de' Moderni, 565. Quei, che non palesano accidente particolare del sultantivo, non possono star da se soli, ne usarsi per Epiteti: ne farsi Superlativi, 573.

Alberi, al contrario de'Latini hanno il genere maschi-

le, e le frutta il femminile. 631.

Alcuna cosa: non e lo stesso, che Vn poco. 69. E quando, possa usarsi per Vn poco. 70. Alessandro Baldraccani tratta da ladro il Bartoli.

25. 26.

Alessandro Tassoni studio d'opporsi a' Signori Accademici Fiorentini, così, come il Bartoli. 24. Derise lo scriver de' Villani. 24.

Allui, Allei, Alloro, non ben si scrivono, per Alui, Alei, Aloro: così come non bene Amme, Atte, Avvoi, e c. 29,

Altresi: dicesi volgarmente sul significato d' Anco,

Bziandio. Quando significa Similmente, Medesimamente, e c. 430.

Altri Pronome: vale per Altr' huomo, Altra persona. 306. Sua declinazione. 307.

Altro: puo fignificar qualche persona determinata, come l'usò il Boccaccio per Alro gentilnomo . 30.

Altrui Pronome: non dee usarsi nel Retto; ma sola-

mente ne gli Obliqui . 308.

Aira, ed Aire; Voci, che non son da usarsi, a parer

dell' Autore; tutto che truovinsi ne' tessi . 508.

Ajutare Verbo: con qual caso possa accompagnarsi.

Ambaseiata: val non folamente Quel che anno in.

commission di dire gli Ambasciadori : ma eziandio tutto il carico d' essi, e'l tempo del di loro ussicio. 517. Se comprenda ancora le stesse persone elette a tal' ufficio . 517.

Ambi , Ambidue , e c. fe poffa dirfi : e che vaglia Ambo. 648.

Ammalare Verbo : è più in uso, da Neutro passivo. che da Attivo . 593.

Amore: Nome, the non riceve Articolo . 100.

Anch' io: per che piu leggiadramente detto di Anca io . 187.

Anche, ed Anco: come debbano usarsi, secondo i buoni Autori, e l'uso de' Testi. 167.

'Andare, e Venire: Verbi, che accompagnanfi col Gerundio. 107. Alle volte con effi si è raddoppiato il Gerundio . 108.

Andare Verbo difettivo : dà il preterito determinato. Andato, migliore di Gito, ed Ito de' Verbi altresi difettivi Gire , ed Ire . 271.

Anello Cerafuoli lodaro . 162.

'Annibal Caro difeso contra 'l Castelvetro: e censu.

rato . 640. Antichi, per isfu ggire il mal fuono, e rimato, che davano due Avverbi uniti insieme, si valsero d' Avverbi di suono diverso, o d'altre forme di dire. 34. Perche troncato avessero i Verbi in alcuni tempi d'esti, e così anche avesser fatto ne' Nomi, e Pronomi . 03. Perche non aveffer in tai troncamenti la confonante raddoppiata . 94. Differo E, in luogo dell' Articolo. 1. 103. E così El, in luogo d' Il . 103. Usarono spesso i Participi Attivi , ch' oggi sono in disuso . 133. Come di Quomodo. Latino differo Como: e perche poi differo Come : 126. 127.

Anton-

Anton-Maria Salvini lodato: e sua osservazione, intorno alla voce Quantunque. 289. Intorno alla voce Barbero, opponendosegli riverentemente l'
Aŭtore. 425.

Appartenere, Partenere, c Pertenere, ma non già Appertenere, han nel Preterito determinato Appartenuto, Partenuto: ma a parer dell'Autore, da sfug-

girfi, ove fi puo. 268. .

Apostroso: ne gli Articoli è avviso, che l' Articolo apostrostao, colla voce suffeguente, si pronunziano come sossero una sola voce. 137. Non usato da gli Antichi: e perche verso la fine del decimosesto scolo, cominciossi ad usare spessimo. 318. 319.

Appo: val lo stesso che Presso, o Appresso: e che dif-

ferenza fra di essi vi sia . 359. 360.

Appostatamente, che vaglia. 536. Così come A posta non è da usarsi in poessia, non avendole usate il Petrarea. 536.

A pruova Avverbio, che vaglia, e modo d' ufarlo.

6;3.

Arbore voce del genere maschile; se possa usarsi nel femminino . 5 47.

Ardire Verbo: perche si sia usato colla particella.

Di. 175.

Arena, Vedi Rena.

Arenare, non ben fi ferive per Arrenare. 626.

Arrogere Verbo, con un G folo secondo la Crusca; da nel preterito determinato Arroso, Arroto; ma l'Autore (essendo queste voci antiche) non issima bene ustrie. 268,

Articolo: non fi dee confondere col Segnacafo, 59.
Perche fi dia a' Nomi, 2 da che ferva, scondo il
Buommattei. 133. 'Dandofi al primo nome, deefi
Y y a
dare

dare anche a gli altri , che gli fuffieguono , fe quefie gualmente il richieggono 189. 191. 192. 244. Afendere Verbo: dà nel preterito profitimo Afeofo, e non Afeofo; tuttoche fi truovi ne' Tefti. 267.

Affai : ora è Avverbio, or Nome Aggettivo, or Su-

flantivo. 230.

Affolvere Verbo: da nel preterito passato Assis.

Assolvere Verbo: da nel preterito prossimo Assolve, e non Assolve. 271., e nel passato da Assols. Assolve

vefti , c c. 281.

Attendere Verbo: nel fignificato di Stare attento, e c. hà il preterito propinquo Attefo. Ed allinoutres Attenere, o che fignifichi Mantener le promesse, o Sosteners, e c. ha in tal preterito Attenuto, e c. 269.

Avanti, Proposizione, ca Avverbio. 44.

Avria: così nella prima, come nella terza persona, è voce della plebe : Avrei nella prima Avrebbe nella terza, è del Popolo Civile, e degli Scrittori. 248. Autore tuttoche affai affezzionato agli antichi Tefti di Lingua, non impertanto antepone i Poemi de' Pulci, e del Lippi, alla Gerusalemme Liberata del Taffo. 24. Perche prezzi gli Antichi Scrittori Tofcani, e ciocche deesi prezzare in essi. 24. Conquale intenzione, e perche ha scritte queste Oslervazioni. 26. e 660. Stima d'aver trovato, tutto che a gran fatica, le ragioni, di cio che si vede scritto ne Testi biasimati dal Bartoli. 26. e 518 Dice di non volere additare in quest' opera gli errori di Lingua, ne' quali inciampò il Bartoli. 31. E d'effer fua intenzione difendere al possibile gli Accademici Fiorentini, e tutti i buoni Gramatici Tofeani. 36. Come difese un suo Amico, che stimava aversi a scrivere V.S. Illustr: Simo. 3. Aggiugne una nuova ragione a quelle del Mambelli, arrecate

contra chi scrive Amavo, Leggevo, e c. 57. Dà una nuova regola intorno alla terminazione de' Verbi nel Soggiuntivo. 49. Da il titolo al Bartoli per lo numero IV. 35. Per lo numero LXII. 157. E per lo Num. 169. 659. Si rimette al Castelvetro, ed al Cinonio intorno a'Verbi Convenire, ed altri imperfonali, usati come personali. 157. Difende i Fiorentini contra Paolo Beni. 204. In iscrivendo la prima parte de' Rapporti di Parnasso, perche s' ingegnò quasi sempre, a seguitar le pedate del Boccaccio, così come affai piu di lui imitollo Lionardo di Capoa nel Parere. 559. Gode d'effere stato avvertito da'Signori Giornalisti di Vinegia, a non istar tanto atraccato a gli Antichi. 60. Loda il Bartoli, e di nuovo dice, perche scriffe il Torto. 660. Avvegnache, ed Ancorche : che tempo richieggano. 301.

Avere Verbo : ha nel preterito determinato Avuto, con duc V, il primo confonante, e'l fecondo vo-

cale. 264.

Avverbi spezzati licenziosamente da' Poeti, se siano da imitarfi. 36. Derivati da' Nomi. 229. Malamente troncati da' Moderni. 36. 37. Generalmente fi p ssono usar come Nomi, e perciò possono come Nomi ricever gli Articoli. 587. Come s' ingrandiscano. 565.

Avverbio: qual parte del Orazione fia: e perche fi metta col Verbo. 289. Ufato coll' Articolo, come fosse Nome, se sia licenza, o proprietà della Lin-

gua. 456.

B'Andire, val Pubblicare di commission de Superiori. 376. Ty 3

Bascio, Basciare: Voci scritte au gli Antichi per vezzo; oggi disuste: siccome anche Brusciare, per Bruciare. 143.

Battaglia: da che sia così detta, e che vaglia, 394. Benedetto Buommattei lodato. 121. Criticato in due

luoghi. 122.

Benedetto Menzini lodato per lo suo Trattato della Costruzzione Irregolare nella lingua Toscana 143. E che desideri di piu l'Autore in tal trattato. 143. Benebe, che tempo richiegga. 301.

Bene che in due voci separate: Benched avanti a Vocale: e Bene semplicemente per Benche, Voci disufate. 349.

Benissimo: Usato dal Boccaccio, in Superlativo di Bene. 350.

Bere Verbo, che s'è detto talora Bevere, come dalla Crusca nella voce Bere: come dia il preterito indeterminato. 280.

Biglietti, o Letteruzze che dicono, come debbanformarsi. 465. 466. Difficili a farsi in terza persona. 465.

Bifognare Verbo, come s'ufi piu leggiadramente. 250. Bifognare Verbo, come debbu ufarfi. 250. E come Bifognetode: come debbu ufarfi. 250. E come Bifognofo. 250.

C

, Avanti alla A, all' O, all' V, non ha il fuon chiaro, ma muto, e ortufo, 16. Dech raddoppiare, ove va colle voci composte colla Che, e questa fiegue immediatamente alla fillaba accentatare qual siane di cio la ragione. 32. Non cost allincontro, ove la Che, siegue a voce, che non ha l'accento, fu l' ultima fillaba, o lettera. 32.

Cade-

Cadere Verbo come dia il preterito rimoto.274.
Caggio, Caggia, e c. non doverfi ufare. 651.

Calere Verbo difettuoso: quale sia il suo vero signiticato, e quali siano le voci di tal verbo. 338.339. Come dia il preterito determinato. 268.

Canzone d'Annibal Caro difesa, e censurata. 648. e 649.

• Capere, e Capire Verbi che vagliano: se possa l' uno dirsi in luogo dell'altro.629. Come debbano usarsi. 629. Qual sia la conjugazione di Capere, qual quella di Capire. 630. Opinion dell' Autore intorno all' uso di tai Verbi. 231.

Careere: più si dice nel genere del maschio, che inquel della femmina nel numero del meno: in quel del piu non si dice, che nel genere femminino.

102.

Cafa: ha privilegio, di non volere in molti cafi dopo di fe il Segnacafo: anzi ne meno l' Articolo, falvo innanzi a Nome Appellativo, che lo riceve nel cafo retto, 68.

Cafo occorfo all' Autore, col Sacerdote Pietro-Cafaburi. 161. 162.

Causa: s'usa per la sola question giudiziale: e se possa.. eziandio usarsi per Cagione. 541.

Caufare: per Effer eagione. 541. Nel fignificato d' Aringare in giudizio, non è piu in ulo. 541.

Cedere Verbo, nel preterito proffimo ha Ceduto, non Cesso. 267. E cos: ne' compossit, Concedere, Procedere, e c. E se truovasi Concesso, sarà del verso, e non da imitarsi. 267. Nel preterito passato ha Cedetti. 281.

Celefte, oggi buona voce anche in Profa, e pel color Cileftro. 642.

Censuratori censurati. 21.22.

Che Particella, sue offervazioni. 249. Se bene par che Y y 4 desidefideri il prefente del foggiuntivo; fi puo conegual vaghezza, ufare eziandio nel prefente del Dimoftrativo. 580. Parlandofi però di cofa, cheha a venire, con piu vaghezza s' ufa col foggiuntivo. 580.

Che Particella, e non Il quale, nel Retto accenna il neutro, cioè La qual cosa. 249. Ove è Relativo di persona, o di cosa, leriferisce nel Retto. 249.

Che che Particella, che vaglia. 322.

Chi Pronome, or ha forza di Pronome fustantivo, cioe di Quegli di Coha; cd anche di Quei , di Colori, co di Quei , di Colori, co coi co il quale ed Yquali. Nel primo caso non par molto leggiadro usarlo nel numero del più: ma ove il Relativo, sempre rice vaspitimo il parlare, in ustandolo, o nel fingolare, o nel plurale. 537. Stando in luogo di Qualfivoglia, o di Chimque, non useratti, che svenevolimente nel numero del più: ed eziandio nel numero del mano, deè usarli con molto giudizio. 538. Con maggior vaghezza s' usa nel maggior numeron egli Obliqui, che nel Retto: e nel minòre, o sia nel Retto, o ne gli Obliqui, e più bello di Cui. 530. Riferifeo folamente persona ragionevo le, o huomo, o donna che sia. 540.

Chiedere Verbo, ha nel preterito determinato Chieduto, e Chieflo. L' Autore però fempre userebbe, piuttosto Chieflo, che Chieduto. 266. Nel preterito.

indeterminato ha Chiefi . 281.

Chiudere Verbo, nel preterito indeterminato ha Chiusi, e c. 281.

Chiunque Pronome, e varie sue offervazioni.638.

Ci, níato in vece di Ne, e come debba intenderii 309. S'usa al luogo presente a chi parla, e val Qui-387.

Ciascheduno, e Ciascuno, ambedue voci toscanamente dette. 206. Son annoverate fra Pronomi, che mancan del plurale. 207.

Cio, Piu, ed altre particelle, se debbano scriversi coll'

Accento. 65-

Ciocche, c Gioche, poterfi indifferentemente serive?

Cognomi, come s' abbiano a terminare. 161. A quei, che rerminano in 1, incominciando dalla Confonante, fi puo dare l' Articolo De', e più leggia dramente Degli, incominciando da Vocale. 162.

Co i : ulafi fpeffamente da ottimi Scrittori : ina feparando la particella Co, dall' Articolo 1. 137. Colà Avverbio : daffi a luogo, dove non è quegli,

che parla, ne quegli, che afcolta. 343.

Collui, Collei, Colloro, non ben fi ferivono unitamente

Collui, Collei, Colloro, non ben fi ferivono unitamente co l Segnacafo Con, 29.

Come Particella, con qual caso s' accompagni. 126.

Comeche, in fento di Percioche, e nel fignificato eziandio d' Avvegnache, Quantunque, Tutto che. 32. 33. Che tempo richieda. 301.

Compagnia di Giesù Iodata, 20,

Comparazione in biafimo de Cenfuratori de grandi huomini. 22.

Compiangere, e Compianto, che vagliano. 395.

Compiere Verbo, dee profferirsi colla penultima brieve. Verbo piu approvato di Compire. 545. E perciò dà il preterito Compisto, e non Compito. 269.

Componimento, si dice per lo piu di l'ocsie, e d'altreferitture d'invenzione. Composizione, per mesco-

lanza di varie cofe. 600.

Compunere Verbo, da nel fuo preterito determinato Compunto, e non Componto, fecondo i Sanefi. 269. Conducere Verbo; ha nel preterito profilmo Condetto.

c fo-

e folamente nella Rima Condutto. 268.

Concepire Verbo, dà sul preterito Concepute, e non Concepito. 270.

Confidare Verbo, piu leggiadramente s'usa neutro at-

tivo, che passivo. 507.

Consonante deesi raddoppiare dopo qualunque vocale accentara. 412. Come debba raddoppiarfi. 412. Raddoppiata rende la voce piu bella, e di doppio ipirito. 412. Perche non si raddoppiava da gli An. tichi in alcuni verbi, ch' effi troncarono, 94. Si dee raddoppiare nelle particelle unite a'verbi, dove questi sono accorciati, e perche. 94.

Contentamento: Voce de Curiali a fignificar confen-

fo, e c. 34.

Contentezza: val Soddisfazione. 34. Meglio detta, che Contento sustantivo da' Moderni. 34.

Contento: non si dice affatto per Contenuto, se non se per necessità da' Poeti. 34. Per Dispregio (come che qualche Antico ufaro l'avesse) usandosi oggidi . s' affetterebbe un Latinismo. 34. E se ben truovafi nell' Antico Vocabolario per lo Contenuto, a tenore de' telli, e per l'uso per Contentamento ; oggi vale per Soddisfazione, e c. 33. E cosi fi registra. nel Vocabolario accreferato del 1691. 34.

Contra, e Contro : quai cafi ricevano. 50. 51.

Contuttoche, e Contutto: come debbano ufarfi. 172. Con tutto che, per Ancorche, non è piu in ufo. 172. Se piu leggiadramente s'ufi col Soggiuntivo, che coll' Indicativo. 542.

Coffd Avverbio locale, cost di Moto, come di Stato. 341. Oggi raditlime voite fi dice : e che ufafi dire

in juo luogo. 342. Vedi , a 6,6.

Coffici, Coffiner: Voci difusate 341.

Credere Verbo: perche appresso di se non ha volentieri

la Di. 176. Nel preterito paffato dà Credetti, noni Crefi,0 Credei. 230. E nella stessa maniera i compost Riccedere, Discredere, Miscredere, 280.

Credoin Deo:per lo simbolo di nostra Fede non è prefentemente piu in ufo; ma dicesi folamente Il Cre-

do . 135.

Critici della Gerufalemme Liberata chi furono. 24. Cui, non ha, Be puo aver mai l' Articolo : bella offervazione in cio del Mambelli. 65. Nel cafo retto in luogo del famplice Chi, o nell' Obliquo in vece di Di chi, non e da inicarfi.61. In luogo dell' A chi, è fempre leggiadramente detto. 61.

Currati aggiungono al Gerundio due Affiffi, o Pronomi pautoito, da loro inventati, che Iono Mo, Mo. 9, D' Utopia commeteno quegli errori nello ferivere, ne quali inciampa la rozza plebaglia. 106. Srivon colla Z molte voci, che debbonfi ferivere colla S. 106. Terminano in I le voci de' Verbi, che han da terminare in A. 106. Sconcia-

mente dicon Mediantino . 513.

L

D, Tiene molta affinità col T. 414.

Da Segnacafo puo troncarfi. 317,8i è ufato per
Di, fegno del fecondo cafo. 607. Ma non già dec
ufarfi in parlandofi di Provincia, di Regno, d'
Ifola. 607. Ove non e posto per A, o Al, o Dr, ma
per Dal, s' usa con molta leggiadria. 603. E l'
articolo Dal, s' usa in luogo del Segnacaso A, o
Al, e dell' Articolo Al. E vicendevolmente A, Al,
vicenda, e in molti significati, sempre nondimeno, a parer dell' Autore, s' useran con piu natu-

ralezza, e proprietà in quei modi, che naturalmente il parlar richiede. 603.

Dalui , Dalei , Daloro , non s' usano unitamente scrivere . 29.

Daniello Bartoli, e Marcantonio Mambelli della rinomata Compagnia di Giesu, scrivendo della Lingua Italiana, coprirono i lor nomi, il primo con quel di Ferrante Longobardi; il secondo con quel del Cinonio Accademico Filergita. 20. 21. Lodafi. 21. Gli Accademici della Crusca in quanto alle regole si rimettono a lui . 21. L' Autore il chiama suo Maestro. 21. Gli dà il primo luogo dopo il Bembo, il Castelvetro, il Salviati, e'l Buominattei. 21. Non merita lode, per avere scritto il Torto, e'l Diritto. 21. 22. Per qual fine lo scrivesse. 23. Pruovafi che fu per difender se stesso . 23.24. Inciampò a scriver molte cose suor di regola,imitando quei del suo tempo . 23. Non fe bene, a rim. brottar sempre i Testi, e i Toscani. 24. Ciocche doveva avvertire nella lettera a' lettori. 25. Female, a motteggiar gli Accademici della Crusca, e ad accennare i vizi de'rinomati Autori . 25. Rubò al Mambelli . 57. E poi ne sparlò. 25. Venne motteggiato dal P. Giammaria Vincenti. 35. Beffeggio i grandi hu mini,e Maestri del Poscano linguaggio, quando non conobbe la natura dellelettere. 85. Ne quella de' Verbi . 88. Confonde gli Amili co' Pronomi , e Vicepronomi . 93. Non intese il Castelvetro . 126. Non seppe nel numero 111. attaccare una parola all'altra. 131. Il titolo LX12. I rubo intero dal Manoscritto della Particella 23. del Castelyetro. 172. Censurato dall'Autore, per lo titolo, che diede al num.IV. 35. E per lo titolo LXII. 154. Volle,o difender se stesso, o

fere-

fereditare affatto i Testi di Lingua, ed i Gramatici. 178. In ogni pagina, e che feritte nel Torto, prese un granchio quanto una balena l'uno. 193. Confuse i Nomi che senza variar terminazione, sono indiferenti all'uno, e all'altro genere, con quei, che variando terminazione varian genere. 446. Lodato dall' Autore. 660.

Dare verbo, come dia il preterito remoto". 274.

Dare a mangiare, Dare a bere: dicess presentemente piu volentieri da' Toscani, che Dar mangiare, Dar bere. 95. Si lascia l'Apiu leggiadramente in tal caso, sel Verbo antecedente finisee anche in A. 96

Decamerone del Boccaccio, ha in fe delle voci che anostri giorni non sono da imitarfi. 205. Come soffe seritto dal Boccaccio, e come, e quando debba imitars. 205.

Degnare Verbo; che vaglia, e come debba ularfi.60; Dei Articolo; ficcome s' ufa talora in luogo del Segnacafo Di; così quefto per quello, ove leggia-

dramente si possa . 583.

Deliberare, o Diliberare Verbo: ove val Confultare, Stabilire, e c. s' e ufato talora col quarto cafo; c meglio, e piu generalmente fi farebbe detto, che non fempre fi e ufato neutralmente, o col fegno del fecondo cafo, ma come ogni altro verbo attivo. 6;44.

Denno del Verbo Dare, l' Autore non l' userebbe ne meno in Rima, tuttoche detto l'avesse il Petrar-

ca. 578.

Dentro: se abbia necessariamente a scriversi, senza la

Particella Di . 170.

Deo, Debbo, Dei, Dee, o Deve, o Debbe; come debbano ufarfi: qual' in profa, e qual' in Verso. 506. Derogare Verbo, valendo Pregiudicaje, ha'lterzo caso;

.

valendo Togliere, puo avere il quarto . 635.

Devere, e Dovere Verbo, e Nome, come registrati nel Vocabolario da Signori Accademici Fioren-

tini , 235.

Di Particella, a quai Verbi leggiadramente fi posponga, e perche . 175: 176. Si e usata in luogo di Da, in diverfi parlari. 608. E con vaghezza in luogo di Del Articolo dello stesso caso; del quale e segno Di 600.

Di : debbesi usare in Commedie, in Dialoghi, in Novelle; dov' allincontro Dici in componimenti gra-

vi . 348.

Dieb' io : perche piu leggiadramente detto di Dice io . 187.

Die, per Dici : Voce disufata. 348.

Dierono, compiuta voce di Dier, e Diedono, si truova detto toscanamente. 622.

Di fatto, posto nella Crusca del 1691. per Effettivamente, perche'all' Autore, e ad altri non piaccia . 643.

Di già: truovasi nella Crusca con gli esempli de Te-

fti. 349, Dio Nome : come s' usi ne' parlari , e così Iddio. 193.

e fegu. Dipoi, c Dapoi: non son da porsi, per Preposizioni . 44.

Di presente: Voce posta avverbialmente, che va-

glia, 481. Di quegli : incorse a dire il Bartoli , per Di coloro.31.

Dire Verbo, ha nel preterito indeterminato Diffi, Dicifti , e c. , E cosi regolarfi i fuoi composti Ridere, Difdire , c c. 278.

Diria non ben fi ferive per Direi, e Direbbe 248. Difagi, Difgrazie, e c. a Dovizia: non molto ben detto .

detto, a parer dell' Autore. 601.

Discendere Verbo assoluto non puo usarsi passivamente 157.

Dittongo mobile qual fia. Perche fia così detto, co che proprietà abbia. 235.

Divellere, Verbo ha il preterito prossimo Divelto.

270.

Diffentare: è ottima voce. 598. Come Neutro Affoluto è guidato dal Verbo Effere, non da Avere, che s' accompagna co' Neutri, ove han forza di Tranfirivi, 598.

Divenuta : è del Verbo Divenire. 598.

Dividere Verbo; dà nel preterito indeterminato Divifi, e c. 281.

Donato Roffetti Iodato. 161.

Donde, in luogo di Onde, per Avverbio di luogo, è maggiormente in ufo a' nostri tempi, 99. Significando luogo,è meglio detto da Prolatori, che Onde. 100. Vedi Onde.

Dopo: Propofizione, piu che Avverbio. 43. 44. Pofponendofi per leggiadria, se perda il suo proprio essere, di Preposizione. 44.

Dovere Verbo, qual coftruzzione abbia nel tempo prefente. 145. Come abbia il fingolare nel prefente del Dimoftrativo, così nella Profa, come nel Verfo. 506. 507. Come dia il preterito paffato. 276.

Dovizia: Voce piu antica di Divizia. 601. Ma l'uso ammette presentemente piu Dovizia, che Divizia: e poco, o niente si val di Divizia, per Ricchez-

24,601.

Due: doversi dire presentemente in Verso, e in Prosa. 479.

Duo, non ben si dice nell'uno e nell'altro genere. E in ciò discso il Ruscelli, contra l'Cinonio, e la Crusca. 479.

Dui, Duoi, Doi , se possan' usarsi.-Ivi

### E

E, Di Tuttie due, Tutti e tre: stimasi dal Signor Gioseppe Lucina piuttosto Articolo, che Ripieno. 103. Srava presso gli Antichi, in luogo dell' Articolo I: siccome altresi El, per Il 103. E non mai per lo Articolo Le, del femminile. 104.

Eccliss: se sia del genere femminile piuttosto, chematchile: se debba terminarsi in 1, come maschile: se debba seriversi col doppio C: perche presentemente non possa bene seriversi col PS, come-

Eclipfi, e c. 492.

Egli, ed Ella Pronomi: qual declinazione abbiano-

Egli, o Elli, nel numero del piu, presentemente son disustri. 113,241. Che sia in luogo d'essi introdotto. 113.

Ella, nel numero fingolare: Elle, ed Elleno, nel numero del piu. 242. Dove possano accorciarsi, e dirsi.

La, e Le. 454.

Emendazione al Bembo. 217.

Empiere Verbo: dee pronunziars, colla penultima brieve: Verbo piu approvato d' Empire. 545. E perciò dà il preterito prossimo Empiuo, e non-Empiro.269. E nel passato ha Empiei, e non Empij, Empiemmo, e non Empimmo, e c. 280.

Enfiare Verbo, fi e ufato Attivo. 593. Ma all' Autore non piace ufarlo ne Attivo, ne Neutro. 593.

Errore di chi appruova che che fia ne rinomatiScrittori. 22. De Curiali nella Lingua: 97. De Predicatori. 206. Di molti, nell' ulo de preteriti. 294, cleg.

Effere Verbo: quante fignificazioni abbia. 125. Non fi val del Participio Stato nel paffato indeterminato. 157. Nelle fue voci ha l'O yavanti la S, el'V avanti le altre lettere: e cio fecondo il Câflelvetro, che n'eccettua le voci compofte, Fora, e c. 182.

Essa, dopo la Proposizione Con, avanti ad alcuni Pronomi, e talora avanti a' Nomi preceduti da gli Articoli, dicesi leggiadramente a modo d' Avverbio. 41. Quantunque i Pronomi, o Nomi sian nel Plurale. 41.

Eterno, voce piu accettata da' Profatori Moderni, che Eternale. 642.

F

F Accio, e Face: Voci de' Poeti, non già de' Profatori. 346.

Fallare nel fignificato d' Errare, e Fallire in quel di Mancare. 292.

Fare Verbo: come dia il preterito passato. 277. Faria: non ben si scrive, per Farci, e Farebbe. 243.

Femminile, e Femminino: ottime voci, per esser ne'
Testi, 547. Ma Femminino, è piu da Gramatici accettata; giacche Femminile, val propriamente D4
femmina, 547.

Fenno: l'Autore non l'userebbe ne meno in Rima,

tutto che detto l' avesse il Petrarca. 578.

Fiata: yoce di tre sillabe in prosa, or di due, or di tre
nel verso; secondo che la misura del verso richie-

de. 432.

Fido: Voce piu da Verso, che da Prosa. 597.

Figliuolo: perche usato piu volentieri da Toscani,

che Figlio. 78. Figure della Toscana Favella. 53. e 659.

Zz Firen-

Firenze: perche piu che Fiorenza ben'detta a parer. dell' Autore. 370.

Fosse: niente vago detto, per Fosse stato. 362.

Frammettere ov è Neutro Passivo, in fignificato d' Interpors, e c., con qual casos accompagni. 498. Frattanto, e Fra tanto: possonos feriversi indifferentemente. 32.

Frutto nel fingolare, e Frutti nel plurale fon' oggi in

Fuori s' è detto piu volentieri colla Di, che senza.

171. Piu leggiadra voce di Fuore, e Fuora. 314.

C

G, Avanti alla A, all' O, all' V, non ha il suon chiaro, ma muto, e ottuso. 316.

Galea : voce piu Toscana , e leggiadra, che Galera.

419.

Garrare, per Garrire, l' Autore non l'uscrebbe, 546.
Garrire: si truova col terzo caso, ed usato Neutro
Attivo, e Passivo. 546.

Generi debbônsi necessariamente accordare, e'l discordargli, non è, che una figura de' Latini. 621.

Gennajo, o Gennaro; se debba dirsi il nome del nostro Santo Protettore; e se solamente Gennajo, dicasi al mese. 418.

Gerundio puo reggere il caso del suo Verbo: così come il Participio, ed ha con esso tanta attenenza; che i Gramatici hanno intralascitato annoverarlo tra le parti dell' Orazione. 39. E quivi de' Gerondi in forza di Participi.

Cefto , Gesti per Atto , Atti , Movimento , Movimenti:

Geste per Gloriose azzioni. 653.

Giaco

Giacche,e Gia che possono indifferentemente usarsi. 32. Vedi la Lettera a' Lettori, intorno all'uso di tal voce.

Giacinto di Gristofano lodato. 162.

Giambatista Strozzi, chiamò il Pronome Gliele. Pazza bestia: e configlio piuttosto a scrivere Gnene: ma se gli oppone l' Autore. 204.

Giammaria Vincenti motteggiò il Bartoli; tuttoche non fosse stato huomo da censurarlo. 35. Piuttosto atto a far concettuzzi, che ad intender la proprietà della Toscana Favella, 50,

Gioseppe di Domenico lodato. 162.

Gioseppe Lucina chiamato suo Maestro dall' Autore. 103. Sua opinione, intorno a Tutt'e tre, Tutt'e quattro, e come gli risponda l' Autore. 103.

Gioseppe Valletta lodato. 162.

Giovanni Boccaccio, usò vario stile nel Decamerone, e l'adattò, secondo il costume delle persone, ches introdusse a parlare, 205. Fu il primo de' Profatori, ma de gli ultimi de' Poeti del suo tempo.501.

Giovanni di Nicastro Arcidiacono lodato. 418. Giovanni Villani il Napoletano, derifo nello ferive-

re, tutto che imitaffe i Latini. 24. Girolamo Rufulli avendo scritto Avverbi ipezzati, ingannò peravventura il Bartoli. 36, Amo l' Ariofto, che fu troppo licenzioso nello spezzar gli Avverbi .37. Si contraddice ne' Comentari .55. Non. feppe molto in là della Lingua. 195,

Giovanezza: Voce piu bella, e piu leggiadra di Gie-

ventù. 336,

Giovent udine : Voce disufara. 336.

Giangere, o Giugnere Verbo, da piuttosto nel suo preterito, Giunto, e non Gionto, fecondo i Sanchi.268. Giusto Preposizione: l' Autore non l'userebbe affatto,

to, e Giusta di rado. 357.

Gli: Pronome Maschile. 180. Truovasi usuto nella. Crusca nel terzo caso del numero piu, in luogo di Lors, ed in luogo del Le femmulie. Ma gli Accademici distro esfere fregolatezze, da non imitarsi. 181. Siccome non son anche da imitarsi quei, che usu sil, per V. 10i, Avverbio di luogo. 181. Non s'accorcia, che avanti a voce cominciante da 1.316.

Glie, rapprefentando il terzo cafo, cosi di mafchio, come di femmina folamente del numero del meno, congionto a Le, rapprefenta eziandio il quatto cafo, cosi mafchile, come femminile, c'n qualunque numero e indeclinabile. 202, Ha da flare unito a Le, per formare un doppio nome indeclinabile. 202,

Gliel: migliormente detto che Glie'l separatamente, come volle s'avesse avuto a scrivere il Bartoli.

205.

Gliele, piu leggiadramente detto, che Gnene. 204. Gli, Glie, o Gne, fon Pronomi non Affiffi. 91.

Gl, qual fuono abbia nella nostra lingua, fchiacciato, o rotondo, e come si renda schiacciato, 186.

Gn: non ha che un folo fuono appo gli Italiani, ch' è lo Schiacciato. 187. È perciò mal fanno quei, che l'aggiungono l' I. 187.

Gramatici l'oscani, come cavaron le regole della.

Toscana Favella. 24.25.179.

Grande, Voce, che non con quella vaghezza fi scrive intera in Grande Speranza, come scriverebbesi tron-

ca. 325.

Greci, tenevan Gramatici, a' quali mandavano i lor figliuoli, dopoche sapevan leggere, e servere; acciocche meglio apparassero quel di loro proprio idioma, che non potevan ben apprendere, ne da

parenti, ne per tutto il corfo della di lor vita. 562. Guidatore, Governadore, Voci proprie, e comuni de' mafchi, non ben fi ferivono, in ragionandofi di femmina. 376

I

Avanti alla L, mutasi in E. 240. Non s' aggiunge per dilicatezza, ma dove bisogna il Dittongo. 414. Dell' I creduto doppio, e Consonante, dell' I lungo, Latino, Sottile, Liquido, Raccolto, e Circonssesso, l'Autore si rimette ad altre sue opere. 211. Di, Mi, Ti, Si, Ci, Vi, quand' è avanti alla Gli, o Glie, o a particella, che incomincia dalla L, o dalla N, mutasi in E. 93.

Iddo: se abbia, o riceva in se l'Articolo: in che caso si adoperi: quando s'abbia a dire Iddio, e quando Dio: se differentemente queste due voci debbansi usare in prosa, e in rima: quando riceva l'Articolo; che Articolo gli si dia nel numero del piu. 127.

132. 133.

Ignudo: s' ha per lo piu a dir d' huomo, o di donna, dove allincontro Nudo, solo dell'altre cose. 347.

Il Articolo, o di rado, o non mai fi scrive appresso a' Monosillabi. 138. Assai leggiadramente s' antipone alle Particelle Mi, Ti, Si, Ci, Vi. 595.

Impaurire Verbo, che vaglia secondo la prima, e che secondo la seconda Crusca. 405.

In, come val lo stesso, che Nel. 469.

Inchinare Verbo, oltre all'usars, e piu comunemente da Neutro Passivo, si usa attivamente, in significato d'Abbassare, o di Riverire: ed in ambedue i significati, che caso ricerchi. 352.

Intendere Verbo, ha nel preterito determinato Ho in-Z z 3 sefo, tefo.e non Ho intelletto, tuttoche questo truovisi in qualche antico Profatore. 266.

Intrammettere , o Inframmettere Verbo , ov'è neutro passivo nel significato d' Interporsi , con qual caso s' accompagni, 493.

Introdurre, ed Indurre Verbi, hanno nel preterito determinato Indotto, Introdotto, e folamente nella.

rima Indutto , e c. 268.

Invidiare Verbo con qual caso s' accompagni . 369. Infinito, con qual cafo debba accompagnarfi : quando si risolva colla Particella Che: quando debba valerfide' Vicepronomi Mi, Ti, Lo, 432. De'Verbi, puo usarsi avanti a Vocale; or tronco; or intero . 319.

Innanzi, ben si scrive per Preposizione, e per Av-

verbio . 44.

Instetit , Instetiffe , in luogo d' Institit , Institiffe error de' Curiali : e che sia intorno a cio accaduto all' Autore . 106.

L

'Non ammette avanti di fe la N. 155. In quai Verbi si trasponga . 68.

La avverbio, non fi dà al luogo, dove non è quegli, che parla, ne quegli, che ascoha. 343.

La Pronome, leggiadramente s' antipone alle Parti-

celle Mi , Ti , Si , Ci , Vi , 505.

La, o Le, per Ella, o per Elle, Voci credute piu belle, e graziare, che Ella, o Elle. 454. E in quai componimenti.454.

La , Le , Li , Lo , son Pronomi, non affissi. 91.

Lasciamo stare , che vaglia . 535.

Lasciare Verbo, ha significato affirmativo in tanti mo-

di

di di parlare . 536.

Le: Pronome femminile. 180.

Leggiamo : Voce disusata . 205.

Legno, per Nave ordinaria: Nave, per Nave grande . 142.

Lettere dell' Abbicci, fe abbiano il genere del mafchio, o della femmina, 45.

Letteruzze, o Biglietti, come debban formarfi. 464.

Levare: Verbo Neutro passivo. 87.

Lici: Voce disulata . 342.

Lingua Italiana, Vedi Tofcana.

Lionardo Salviati rimbrottato dal Bartoli. 84 Lodato dall' Autore. 84. Ebbe per lo miglior fecolo quel del Trecento. 99. Non apprezzo in quel tempo altro libro, che'l Decameron del Boccaccio. 99. Concedette effer ne' Testi molti errori nelleprime regole. 113.

Lite fra due letterati, se'l nostro Santo Protettore, debba dirsi Gennajo, o Gennaro. 418.

Lodar non deblonfi în tutto i rinomari Scrittori. 22. Lodovico Ariofto lodato, per l'artificio, col qual tronco la voce Fiordiligi. 37. 38. Quantunque licenziofo in ispezzar le voci nella fin del verso.

Lodovicantonio Muratori, lodato . 85.

Loro Pronome, quantunque fiafi dato talora a cofe innanimate; nientedimeno non daffi regolatamente, che ad huomini, o a donne. 246.

Lucere, Rilucere, Tralucere, e Stralucere Verbi, non han preteriti propinqui. 268.

Lungo Preposizione, non dassi a Persona, ma à cola, colla quale si possa esprimere il suo proprio significato, cioè di Per lungo. 522.

z 4 Luo-

House Copyl

Luoghi del Decamerone emendati . 173. 180. Interpretati. 190.

### M

M , Quando si muti in N. 321. Mai assoluto , in significato di negazione , ributtato dal Ruscelli . 48. Non niega, se non accompagnato con qualche voce negativa. 618. Attaccato spesso col Non, dà piuttosto noja a chi legge, che piacere, per la regolata scrittura . 48. E. come debba usarsi col Non . 48.

Mandare Verbo, si è usato, col raddoppiato Gerun-

dio . 108.

Malamente Avverbio, che vaglia: perche di rado usoffi, es' usi per Male . 511. E Male , posson dirsi vicendevolmente, ove il buon giudizio, e'l buon fuono il permette . 512.

Marcantonio Mambelli, detto il Cinonio lodato. 21. Gli Accademici Fiorentini fi rimettono a lui intor no alle regole della Lingua . 21. Difeso contra'l Bartoli. 43. Scriffe forse le Offervazioni su' Verbidopo il Torto; e'l Diritto del Bartoli. 106.

Maria Selvaggia Borghini lodata. 166'.

Massime, tutto che sia nella Crusca, tuttavolta per effer voce latina , non è da usarsi per Massimemente . 146.

Medemo: Voce de' Segretari Romaneschi . 239. Medesimo, quando stia avverbialmente posto . 72. Ne gli esempli addotti dal Bartoli, accorda bene col caso, e col genere. 72. In che differisca da stesso . 220.

Medesmo in luogo di Medesimo , Voce del Verso.239. Mediante Preposizione, puo usarsi nel numero del

piu, e nel numero del meno. 512. E da usarsi par-

camente. 513.

Mescere Verbo, dà nel preterito determinato Misso. 265. Ma l'Autore, tanto Mescere, quanto Misso, non l'uscrebbe, che nel Verso. 265. E sempre in Prosa, Missbiare, Mescolare, e c. Ivi.

Mescolare Verbo, ha nel preterito profilmo Mescola-

to. 265.

Mettere Verbo, ha nel preterito, Messo, e non Mettuto. 267. E cosi de' composti, Commettere, Rimet-

tere , e c. 267.

Mi, Ti, Si, Ci, VI, Particelle, mutan l'I, in E, quante volte sono avanti ad un' attra particella d' una sola sillaba, che abbia nel principio L, o N, o avanti a Gli. 195. L' ulo de' Moderni non l' ammette, anteposte alla Pare, 595.

Minacciare Verbo, con qual cafo posta accompagnar-

fi . 478.

Mischiare, ha nel preterito determinato Mischiato, e c. 265.

Moderni, come ingannati nel troncare gli Avverbi. 36. Non troncaron' i Verbi in alcuni tempi d' esti,

come gli Antichi . 93.

Modi di dire, che si truovano una, o due volte ne' Testi, debbonsi credere scorrezzioni. 25. Truovati ne' Testi, che son paruti disavvenevoli. 98.

Mordere Verbo, dà nel preterito Morjo, e non Mordua

Motteggiare Verbo, che vaglia, e come debba usar-

fi . 616.
Mungere, ha nel preterito, Munto, e non Monto, fe-

condo i Sancii . 269.

Muovere, dà Mossi nel preterito indeterminato. 28t4 E così ne composti Commuovere, Rimnovere, C. 28t4 Mato, Mute , o Mutele , oggi ben detto, e per Sustantivo , e per Aggettivo . 347.

#### N

T, In quai Verbi si trasponga, e con qual regola.

67, 68. Quando si muti in M. 153. 322. Najcere Verbo affoluto, non puo ufarfi pattivamen-

te. 157. Ha nel preterito indeterminato Nacqui , c c. 280.

Nascondere, Verbo ha nel preterito proffimo Nascofto, e non Nascoso; tutto che questo truovisi ne' Tefti . 267.

Nave , Vedi Legno .

Navilio, Navile, Navigio, e Naviglio, Voci disusate: e quali in vece d' effe fiano introdotte . 142.

Ne: Avverbio di negazione. 49. Non val talora, che per la Congiunzione E, o Ed: non aggiugne, ne leva cofa alcuna al parlare avanti a Non. 589. Val per la Congiunzione E, e per la Congiunzion disgiuntiva O, Ovvero , O pure . 618.

Ne meno, per Ne pure, tuttoche, o di rado, o non mai usata da' Testi, oggi viene scritta da gli Accademici Fiorentini . 350.

Nessuno è piu del Verso: Niuno è piu della profa... 499.500.

Niccolo Falcone Sacerdore Iodato . 418.

Niccolò d' Afflitto Iodato . 164.

Niente, Niuno, Nulla, Nullo, poliono unirfi col Mai,

a farlo fignificare il Nunquam . 49.

Niente, e Nulla, ordinariamente or vaglion la Latina Mibil , or la Latina Aliquid , secondo che si dispongono nel parlare. 372. E lo stesso dicesi di Niuno , e Nullo . 373.

No-

Nomi di Città, che terminano in A, o di rado o non mai s' accordan col maschile. 72. Quali possan dirsi fatti Avverbi. 229. Plurali, che han la L penul. tima confonante, quando poffon troncarfi. 319. Adoperati per gl' Infiniti de Verbi , 'da chi furono in prima ufati, e quali debbano ufarfi a parer dell' Autore . 156. Delle professioni , e dell' arti, come s' abbiano a terminare. 416. Così Maschili. come eziandio Femminili terminati in Ajo, e in Aja, si son fatti uscire in Aro, ein Ara. 418. O fian Sustantivi, o Aggettivi, che nel fingolare escono in Co, o in Go, lascian sovente in dubbio chi parla, o chi scrive, come si debban profferire nel plurale : poiche alcuni fi mutano in Ci, ed in Gi: altri in Chi; ed in Ghi . 420. Quei, che fenza variar terminazione sono indifferenti all' uno e all' altro genere, e quei che variando terminazione, varian genere. 446. Femminili ne' quali puo cader dubbio, fe fian maschili, hanno l'arricolo intero. 447.448. Che finiti in O, hanno un fignificato: in A, un altro.448. Che diconfi dal vulgo, e talor da qualche Scrittor rinomato in un genere, quando fono d'un altro. 470. Usati informa d' Avverbi, non è licenza, ma proprietà della Lingua.456. Eterocliti, di quante forti fiano.460. Propj, come debbano scriversi, cosi in Prosa, come in verso,e l'uso d'essi antico, e moderno. 423, e segu. Varie offervazioni intorno allo scriver de'Nomi. 41'r. e fegu. Softantivi', col crefcerfi di fillate, come possano accrescersi,o scemarsi nel significato. 564. Secondo l'uso de' Moderni, non s'accrescono in Otto. 565. Femminili accrescendosi, col mutarsi in effi l'ultima vocale in Oni, diventan soventemenmaschili : e lo stesso molte volte eziandio accade. Diminutivi. 583. Ufati come Avverbi, non accordan, così come gli Avverbi, ne col genere, ne col numero de' Nomi, co' quali s'accompagnano. 591.

Non Particella, fi è usata da' Testi, tuttoche non necessaria. 617. Dopo i Verbi; Guardare, Temere., Dubitare, Sospettare, è anzi affirmativa, che negativa. 619. Stando appresso, o accanto ad Appena, farebbe mal suono: perció decsi leggiadramente col Verbo anteporre ad Appena. 619.

Non che, ove afferma, mostra quel ch' è meno; oven n'ega, quel ch' è piu: ed altre Osservazioni di tal Particella . 651. 652.

Non per tanto: come debba scriversi, ed in che significato. 152.

Novità capricciofe fon biasimevoli, non le appoggiate a ragione. 86.

Nudo: Vedi Ignudo .

Nuocere, da Nocqui nel Preterito remoto. 280.

#### C

Occifo: Preterito d' Occidere. 266. L' Autore perd userebbe anzi Uccifo, che Occifo. 266.

Offerio: Preterito d'Offerere: ed Offerito, del Verbo

Ogni, dinota pluralità. 74. Del genere comune posto da' Gramatici tra' Pronomi, che non han Plurale. 399.

Onde, e Donde, posson dirsi nel Verso, o che vagliano il Latino Unde, o qualunque Relativo. 100.

Oppresso: Preterito d' Opprimere. 270.

Ormai, oggi voce piu accettata, che Oramai. 350.

Ofare Verbo, perche non fi fia ufato, colla particella

Di, o A, come s' ufa il Verbo Ardire. 176.

Otta-

# Ottavioignazio Vitaliano lodato. 172.

P

D Alazzo, in che differisca da Palagio, e come debba ularfi. 421.

Paolo Beni, vantoffi aver grandi orecchie nell' Anticrusca. 224. 228. Tratto troppo arrogantemente da fomari i Fiorentini. 204. Se gli oppone l' Autorc. 204.

Parete, fe da ufarfi, ed in qual genere. 662.

Farları figurati de' Tofcani. 650.

Parole de Latini, quando si fan nostre, terminano a modo nostro, non avendosi ragione alle voci, colle quali fon composte. 134. Avanti a più consonanti, delle quali la prima è S, non debbonfi troncare 324.

Partefice , Partefici , Voci per effer antiche da non. ufarfi, ma bensi Participio, Participi , che fono pre-

fentemente in ufo. 20.

Particelle Mi, Ti, Si, Ci, Vi, mutan l'I in E, quantevolte sono avanti a un' altra particella d' una sola fillaba, che abbia nel principio L, o N, o avanti a Gli. 595. L uso de' moderni , non le ammette.

anteposte alla Pure. 595.

Participi, diconfi quelli, che reggono dopo fe, o. Nomi, o Pronomi, altramente non reggendo caso alcuno, fon Nomi. 122. Di tre forti, Attivi, Paffivi,e Comuni.22. Di questi gli Attivi sono in poco, anzi in niun' ufo. 23. I passivi poi usansi tuttavia . ma al contrario de' Gerundi: come cio accada.23. Paffati, ove parrà bene all' orecchio accordargli col genere, e col numero del Nome, sempre si faccia. 223. Soglion precedere al fecondo cafo, ed effen-

do i Verbi intransitivi, è impossibile accordargli colla cosa avuta, o stata. 225. Reggendosi da csi l'Infinito, o del medesimo verbo, del quale son Participi, o d'altro, non s'accordan regolarmente, 225. Reggendo qualche Nome, che si pone comes Neutro, si potrà con vaghezza non accordargli, 228. Assoluti, non retti espressamente da Verbi Avere, ed Espre, se debbano, o no, accordarsi co'Nomi, 220, 225, 295.

Nomi. 220. 223. 293.

Participio Stato, ove manca, fa che un tempo fi pigli per un'altro: e rendefi il parlare anzi improprio, e fpiacevole, che leggiadro. 263. Leggiadramente fi pone fenza il Verbo Avere, o Effere. 427.

Participare Verbo, che vaglia, e con qual caso s'ac-

co mpagni. 493. 494.

Partire Verbo, nel fignificato di Dividere, è neutro attivo: in quello d' Allontanarfi, è neutro paffivo, 489. Però fi è ufato nel primo cafo da neutro paffivo, e nel fecondo da neutro affoluto.490. Si e ufato nel 7 Tetti col fecondo cafo.607.

Paruto, non Parso, preterito Propinquo di Parere. 265.

Parvi, non Parfi, o Paretti nel remoto. 275.

Pasceri, o Pascetti, preterito remoto di Pascere. 277. Paternostro, nel numero del meno, e Paternostri, in

quel del piu. 134. Pauroso, perche non ben si dica egualmente, di chi ha,

e di chi metre paura, 496. Pentuto , Preterito di Pentere ; Pentito di Pentire .

Pentire: Verbo Neutro Passivo, 67.

Percio Particella, che vaglia: e fe fia voce da ularfi

Percioche, Pereche, non ben si serivono con un solo C.
32. In significato d' Accioche, debbono usarsi con
giudizio, 477.

Per-

Percosso, Preterito di Percuotere. 270.

Perduto, e non Perfo, preterito di Perdere. 139. 267.

Per lo, come s' abbia a scrivere. 303.

Però Particella, che vaglia: come fia registrata dalla. Crusca. 476. Se s' usi egualmente da' Prosatori, e da' Poeti. 477.

Perpetuo, Voce piu accettata da' Profatori moderni,

che Perpetuale. 642.

Per quello èbe, quantunque leggiadramente fi accompagni col Soggiuntivo; nientedimeno, e per lo paffaro, e prefentemente, s'e detto col Prefente.624. Per jona, dicendo fi per huomo, fecondo i Deputati al-

la correzzion del Decamerone, può non accordare col genere. 622.

corgenere. 022.

Persone nel numero del meno nel futuro del Desiderativo, e nel presente del Congiuntivo, come ab-

biano a terminare. 107.

Per sutto, ove ha la Per unita al Tutto, e si considera come Avverbio, non si varia: ma considerandon come Nome, si varia come Nome, per Generi, e per Numeri. 209.

Petrarca, difeso contra'l Mambelli. 190.

Pietro Bembo, detto da molti la seimia del Petrarca. 288.

Pinto, e non Pitto, Preterito di Pingere.263.

Piovere Verbo, come si debba adoperare. 89. Comedia il preterito passato. 281.

Piu Particella, che vaglia. 128. Ha proprietà di voler dopo di fe la Non, quantunque non paja necessaria, e maggiormente ove è accanto al Verbo. 618.

Pincebe, e Pin che, poterfi indifferentemenre scrivere. 32. Così come Pinttosio, e Pintosto. 32.

Plurale, e Singulare, purche non si sia detto, o di rado da' piu Toscani Gramatici; se presentemente sia in uso. 548. Poco mene, e Poco piu , per Quafi. 650.

Poeti, titengono, non aggiungono alla voce Have, la Ve, che ne togliono per vaghezza i Profatori. 169. Pomno del Verbo Potere, ben fi ferive, e nel Verfo, e nella Rima, 578.

Porgere Verbo, come dia il preterito propinquo. 266.

Come il remoto, 278.

Por mente, come si sia usato, senza 'l segno del terzoe caso. 519. 520.

Porta,s' è detto indifferentemente, così d'edifici pubblici, come de privati. 393.

Pofi , Preterito di Ponere. 373.

Postessivi Se, 5800, S800, debbon talora necessariamente usarsi per toglier gli equivoci ne parlari. 462. Debbonsi usare, in parlando di cosa di quella persona, che regge il Verbo, oi Verbi. 462. È ivi le regole di ben' usarsi nelle Lettere, che si mandano.

Potere Verbo, qual conjugazione abbia nel tempo presente, e nel passato. 168. e 654. Come dia il preterito propinquo. 271. Come il passato, 277.

Possendo se sia ben detto. 654.
Predicatori sciocchi nell'usar le frasi di Novelle, q
di Commedie. 205, 206.

Premuto, preterito di Premere. 276.

Presso, vedi Appo,

presto, come debbasi usare per Nome, o per Avver-

bio. 150.

Prefunto, Preterito di Prefumere. 270.
Preteriti, che diconfi propinqui, o determinati di molti Verbi, quali fiano. 264. Que' che diconfi indeterminati, come fi formino, e quali fiano. 272.
Che diconfi Propinqui, o pur participi paffatti, o di qualunque forte de' Verbi, quando s' accompagnan col Verbo Avere, e quando col Verbo Effe-

re. 233. D'alcuni Verbi, così della prima maniera, come delle altre adoperati troncatamente, e come la primi persona d'esti Verbi. 267. De Verbi come debban fornarsti. 259. Da Poeti a noi pervenuti, come, e quali debban' usarsi nella Prosa. 263. Propinqui stimiti Orazione, non voce di Verbi. 263. Concedetti, Procedetti, e c. so son piu della prosa, e come voci lunghe mal si adattano al Verso. 543.

Prezzo, in che differisca da Pregio . 421.

prima persona nel numero del piu del presente Dimostrativo, come si componga. 214. Nel numero del meno nel Passato imperfetto non puo terminare in O, com la amavo, Leggevo, e. c. 57.

Primavera: Nome che per lo piu sta senza l' Artico-

lo. 190.

Primo caso, sempre si pospone al Gerundio assoluto. 118.

Primo di tutti, migliormente detto, che Bellissimo di tutti. 602.

Procedere Verbo, come dia il preterito . 543.

Processo: detto per Progresso . 543.

Prodotto, e solamente nella rima Produtto, preterito di Producere. 263.

Profferio, preterito di Profferere: Profferito, preterito di Profferire. 271.

Promettere Verbo, posto impropriamente per Minacciare . 358.

Pronomi, o Vicepronomi Mi, Ci, Si, Ti, Vi, Ne: quando fiano affiffi, quando prenomi . 91. 92.

Pronomi Attrui, Colui, Colei, Coloro, Cossui, Cossuo Loro, e principalmente Cui, hanno particolar privilegio, di non ammetter segno di caso avanti d' esse principalmente delle Proposizioni Appresso.

 $\Lambda$  a a  $\Lambda$   $\nu$  and  $\Lambda$ 

Avanti, Contra, Dentro, Sopra, Sotto, Verso, Interno, perocche s'accompagnano co' Pronomi Me, Te, Se, Noi, Voi, Lui. 519.

Pronunzia, in molte voci, non poterfi imparar, che

coll'ufo . 65.

Proposizione, o qualunque particella, quando si da al primo nome, deesi dare anche a gli altri, che gli sufficguono. 187.

Ps: è de' Latini, non de' Toscani . 492.

Punto, e non Ponto, preterito di Pungere. 268.

Puo, non Po Verbo. 168.

Pnote del presente, e del passato. 168.

Puote errore. 168. E Puotere, Puotesse, per Potere, Potesse, ec. 168.

### Q

Và Avverbio non fi dà a luogo, dov' è quegli che parla. 343. In che differifca dall' Avverbio. Quì. 344. 345.

Dualunque, confiderandosi come Voce composta da Quale, o da Quali, e da Vinque, può accordarsi con ogni numero, e con ogni genere, 400. Vedi 639.

Ogo. Oualunque, e Chiunque Pronomi, lor fignificato, ed uso. 639.

Guanto non è Nome Aggettivo, ma piuttosto Pronome, 220,

Quanto che : che vaglia . 586.

Quantunque: usato da gli Antichi per Quanto mai: secondo l'uso de piu moderni vale Avvegnaches, e c. 133. 134. Di siu, natura e Avverbio, e si stalora nome, come di molti verbi adiviene: e per nome i Autore non l'userebbe, avendo dell'antico. 290.

## Delle Offervazioni.

Quegli: Pronome del caso retto . 31. Come debbascriversi, e profferirsi, 253.

Quello, quando Debba usarsi, secondo quello che

ne scrive il Buommattei , 485.

Questi, per Questo: Questi per Questo, tuttoche l' aveste usato qualche antico, non sono da imitarsi, 239,

Questi, e Questi Sostantivi, che stan da se, ed assolutamente ad huomo, e nel caso retto, perche ne gli altri obliqui, si dirà Cossui, Colui. 253.

Oneflo puo usarsi, o che sia Pronome di cosa, ch' è in noi, o di cosa, ch' è in altri, con cui da vicino si parla, 486.

Questo, Quello, c Cotesto, come debban porsi. 250,

Quici , Quicentro , Quincentro , Voci disulate . 342.

# Ŗ

Addoppiamento di Confonanti rende le voci piu belle, e di doppio spirito. 412. Dipende dall'uso. 491.

Ragioni per le quali i preteriti imperfetti Amavamo, Legevamo, e c. debbonfi profferire coll' accento nella penultima fillaba, non altramente full' antipenultima . 503.

Rafo , non Raduto , preterito di Radere . 271.

Realmente che vaglia: Annotazion dell' Autore per quello notarono intorno a tal voce i Signori Accademici della Crusca, 643.

Rege, e Regis' ufan nel Verfo: Rè nella profa. 347.
Regole de' Verbi Dovere, Veire, Vdire, fono, quanto belle, tanto religiofamente da offervarsi. 235.
Cavate da due sorti di Dittongo, Fermo, e Mobile.
A a a 2

le, per quando le voci fi abbiano al ferivere col Dittongo, è col Trittongo. 236. Intorno al Dittongo date dal Pergamin, e dal Bembo,non ficurera parer dell' Autore. 277. 238. Per dar l' Articolo al fecondo nome, che dipende dal primo. 245. 246. Per Quegli, e Quello, come debbano feriverfi, e protherirfi. 252. Per ufare i Relativi, e Poffosfevi. 463. Per formare i Biglietti. 464. Della Lingua non fon cavate da quelche differo i Testi due, o otre volte; ma da cio che in loro allo fposfo fi truova. 661.

Relativi Egli, 'Lui, in parlandofi d' Huomo: Ella, Lei, ragionandofi di Donna: Lovo, o che fi parli d' Huomo, o di Donna, debbon talora neceffariamente ufarfi, per toglier gli equivoci ne' parlari. 462. Debbonfi ufare, ove fi parla dell' altra perso-

na, che non regge il Verbo, o i Verbi. 463.
Rena, Voce più toscanamente detta, che Arena, 626.

E cosi anche di Renajo, Renosità. 626.

Rendei, o Rendetti, non Resi preterito di Rendere. 280.

Represso, preserito di Reprimere . 270.

Ricevuto , preterito di Ricevere . 264.

Richiesto, non Richieduto, o Richesto preterito di Richiedere. 266. E Richiest del preterito passato. 281.

Ricchezza, mal fi adopera a' Morbi, Cancheri, ec. a parer dell' Autore, come a'dire; Ricchezza di morbi, ec. 601.

Rilusi, preterito di Rilucere . 270.

Rimaso, e non Rimasto, preterito di Rimanere. 268. Rimanziare, e Richiedere Verbi: possono usarsi col terzo caso. 636.

Risi: preterito di Ridere . 281.

Risposta contra coloro, che serivendo, o parlando motteggiano i Fiorentini intorno alla Lingua, alle-

## Delle Offervazioni .

allegando parole rancide, e viete, cercate a stento, e squadernando a tal fine tutti gli antichi Testi, 576.

Rivolto, preterito di Rivolvere. 271.

Romaneichi fi vagliono d'alcune voci non conosciute da' Toscani, e d'altre, che son proprie d'un tempo, per accennarne un'altro. 97-

Romani, non solumente apparavano la Lingua Greca, ma la stessa propria Latina - 562.

Rofi , preterito di Rodere . 281.

S

S, Riceve dopo di seogni consonante: ma ne pur fra' Latini la Z. 85.

Salvo: ove fi confidera per Avverbio, non fi varia: ma 'confiderandofi come Nome, fi varia come Nome, per Generi, e per Numeri. 209.

Sanare Verbo: fi e usato come Neutro. 592. Eziandio ben detto usandosi Attivamente. 593.

Sanza: Voce disusata . 205.

Sapendo, oggi piucche Sappiendo. 631.

Saramento: Voce disusata . 71. E perche . 71.

Sbandire: vale Scacciare. E in che differisca da Bandire . 376.

Scerfi: Preteritodi Scernere . 281.

Sciolfi: Preterito di Sciogliere, che piu leggiadramente dicefi Sciorre . 278.

Scipione 'Lentulo Napoletano, scrisse latinamente una persetta Gramatica Italiana. 89.

Scipione Maffei lodato . 154.

Scordare Verbo, come si sia registrato da gli Accademici Fiorentini 510. Detto piuttosto da Accor-

dare, che da Ricordare. 510.

Scof-

S. offi: Preterito di Scuotere . 281.

Srcittori d'autorità non sempre, e ciecamente debbon lodarsi . 22,

Scrittura deefi uniformare alla Pronunzia, 85.

Sdrufeire, Voce feritta da gli Antichi per vezzo, oggi Sdrucire, 143.

Se: Voce accorciata di Sei: Scrivesi coll' Apostroso: Truovasi usata in Verso, e in Prosa. 191. 196.

Se bene, per Benche: Voce oggi comunemente rice vuta . 349.

Secolo poco fa paffato, affai corrotto nello scrivere,

e nel parlar perfettamente . 23.

Secomedesimo, seritto unitamente, puo dirsi per leggiadria avverbialmente, 72. Col nome semminino, o col Plurale, è Avverbio, 72.

Secondo nome, che dipende dal primo, ove, e quando abbia l' Articolo, che fi e dato al primo Nome,

e quando il Segnacato . 244. e fegu.

Segnacafi A, e Di, lafcianfi fovente con molta vaghezza, e specialmente avanti a Pronomi Loro, ed Altrii 1493. Ma non con egual leggiadria avanti **a** Lui 1403.

Segno, col qual s'accenna, dove ha a far pola la pronunzia, su quali parole abbia a notarsi. 64. 65. E questo Segno estere il solo Accento de gli

Italiani . 64. Sendo , per Effendo ; Voce da non ufarfi in Profa . 626.

Senza piu : qual fia il suo proprio significa o . 590. Seppi, non Sapei, o Sapeiti; Preterito di Sapere . 275.

E cost de composti Risapere, Soprassapere, e c.275.
Si veramente Particella, che vaglia: L'Autore non sa

... vedere, qual ripugnanza vi fotle stata, o vi sarebbe, in usarla col Soggiuntivo, 581. Significaro delle l'ofene, parole, deesi pigliar da',

Significato delle l'ofcane parole, deefi pigliar da, Testi

\_\_\_\_

## Delle Offervazioni .

Testi, e le regole d'ordinarle da' Gramatici. 24. Signoreggiare, c Supplire Verbi, fi truovano col ter-

zocalo.546.

Simile, per Simigliante, è voce ancor della Profa. 610. Sincopar le voci , perchè sia stato introdotto. 514. Singolare , Vedi Plurale.

Solere Verbo, come dia il preterito proffimo. 265.

Come il passato . 277.

Solo: ora è Avverbio, ora è Nome . 229.

Soprasta, o Soprasta, Soprastano, o Soprastanno, e c. 656. Sorta : per Ispezie , Qualità , e c. Sorte, per Fortuna , Destino . 417.

Spandere Verbo, come dia il preterito determinato.

266. Come il remoto . 282.

Spaventare Verbo; non è da usarsi che molto di rado, e dove fa buon suono nel significato di Neutro passivo . 496.

Spensi Preterito di Spegnere: e Spinsi di Spignere . 279. Sperare Verbo: posto impropriamente per Temere.

Spremuto: Preterito di Spremere . 270.

Steffi nel primo caso del singolare in vece di Steffe, non e da ufarfi 339. Vedi Medesimo .

Stetti : Preterito di Stare. 274.

Strinsi : Preterito di Stringere . 279.

Succedere Verbo : che vaglia . 585. Dà nel preterito remoto Succedetti . 281.

Succiato Preterito di Suggere . 267.

Suelfi : Preterito di Suellere . 281.

Suo Pronome, è propriamente del numero del meпо. 247.

Suora Nome, quando possa troncarsi dell' A. 315. Superlativi, che son puri, e naturali Superlativi, come Riccbiffimo, e c. Perche non abbian le Parti-A 2 3 4 celle

celle Si, Così, Molto, Tauto, Troppo, ma sì ben la particella Piu: e quando l'abbiano. 253. E perche quefte allinçontro l'abbiano i Superlativi, che fon di Sentimento, non di Forma, come Ottimo,

e c. 254.

Sustantivi, che son d'una determinata quantità, quando ricevano aumento, o diminuzione: e così quei, che accennano il Genere, non la specie, o l'individuo, 566. Come debbano accrescersi, o scemarsi, 567.

#### 7

T, Non doversi serivere, dove non si pronunzia. 85. Ragioni di doversi serivere la Z, in luogo del T, usato da gli Antichi in molte voci.85. Posta in alcune voci in luogo della Z, e origine de gli equivoci. 36.

Tacqui: Preterito di Tacere. 284.

Talento: qual sia il suo proprio significato. 599.

Tanto: non e nome Aggettivo, ma piuttoffo Prononie. 270.

Templo, e Templi, come ben' ufati. 661.

Tener mente: di rado fi è detto, ed oggi è modo di dir della Plebe. 520.

Tenni: Preterito di Tenere. 179. E cosi de' composti Ritenere, Trattenere, Sostenere, e c. 276.

Terminazione mala d'alcuni tempi de' Verbi, usata

datla Plebe, e scorsa eziandio nelle scritture. 391. De Nomi in Ore, ch' e propria de' maschi, se ben fi adarri alla semmina. 376.

Terra, poterfi dire ogni luogo, nel qual fi cammina.
pag. penul.

Tcr-

## Delle Offervazioni.

Terze persone nel numero del meno, 'che finiscono accentate, posson prender nel Verso la E di piu, 10 l'O. 272. Nel numero del piu de' secondi Preteriti di qualunque sia delle tre maniere de' Versi, accorciate, se stiano bene in Verso, e in Prosa.467.

Testi di lingua, e particolarmente quei che suron prima del Boccaccio, hanno ustro parecchie cofe contra le regole, anzi contra le stelle concordanze. 178.

Testimonio: se possa indisferentemente usarsi per Testimonianza, e per quegli che sa testimonianza. 463.

Torquato Taffo lodato. 223.299. Confesso d'avere errato, con fomma fua gloria. 229 Lodato dall'

Accademia della Crusca. 299.

Tofcana Favella, fondata su se regole, non su l'arbitrio di qualunque rinomato Scrittore, 36. Figlia, anzi serva obbedientissima della Latina, 53. Ha pur 
le'sue figure 53. Non ha Accento veruno, ma solamente un segno, col quale s'accenna dove ha a 
far post a la pronunzia. 64 intorno al 61, non i'ha 
che Schiacciato, il contrario della Latina, che non 
l'ha che Rotondo. 186. Tutto che derivata dalla 
Latina, ha non dimeno le sue regole proprie, e i 
suoi speziali modi del variare, e dell'ordinar le sue 
voci, 380. Ha l'Ellissi ne' Verbi, così come l'hanno i Latini. 183.

Toscani, han sovente intralasciato i segni del secondo, e del terzo caso, e talor gli Articoli de'medesimi. 518. Non possono biatimar nelle prose moderni accorciamenti, essendo questi stati introdotti, a render più leggiadro il parlare. 514.

Tramemttere Verbo, ove è Neutro Pathvo, in fignificato d' Interporsi, e c. con qual caso s'accompagni. 408.

TYST-

#### Indice .

Trarre Verbo, che dia nel Comandativo. 604. Trasandare Verbo, che si regola da se, senza aversi mira donde deriva 521.

Trattato della Scienza Cavalleresca lodato. 154.

Tratto, per Maniera, Modo. 653. 0 665.

Trave, più da usarsi coll'Articolo femminile, 662. Triflizia, e Triflezza, Triflo , e Trifliffimo, che vaglia+ no presso i Sanesi, che presso i Fiorentini. 375.

Troncamento , in che differisca da Accorciamento. 313.

314. Troncamento di Voci, o nelle Voci, perche fatto da gli Antichi. 93.

Troncar gli Avverbi, donde sia derivato. 36.37.

Tu Pronome, se non si pone accanto a Verbi nel Soggiuntivo, il Verbo s' ha a terminare in L. 140. Tutto, e Tuttoche, come debano ufarfi. 172.

Tuttoche, per Avvegnache, non e più in uso, 172. I uttodì , e Tutto 'l dì , Tuttogiorno , e Tutto 'l giorno, Turte volte, c Tutte le volte, c c. 651. 0 662.

Variar le voci nello scrivere, quando, e dove sia ben fatto. 612

Vajello e Vaffello: Voci difufate, per dinotar Vafcello.

142.

Uccifo: Preterito d' Uccidere. 266. .

Veduta: Voce piu leggiadra di Vista. 347. Siccome, Veggo, Voce piu bella di Vedo , Veggio , e Veo , voce affatto disulata. 347.

Veduto in Profa, e Vifto in Verso; Preterito di Vedere. 265.

Venire, e Andare: Verbi usati accompagnarsi col Gerundio. 107. Allevolte con effi fi e raddoppiato il Gerundio. 408.

Verbi della prima, e delle altre tre maniere, come abbiano a terminare. 147. Che si fan Passivi col Ver-

## Delle Offervazioni .

Verbo Effere, ed Attivi col Verbo Avere, fieguon la Natura del medefimo Verbo Effere. 264. Maquei , che non fi fan paffivi col Verbo Effere , perche la Natura d'essi noi comporta, non auran la. condizion di tal Verbo, ma la propria de' di loro participi paffati. 269. Che in un fignificato fon'Attivi, in un' altro Neutri,244. Che alcuna volta per vaghezza gittano la Vocale E . 54.55. Che hanno la N Naturale, e la G Accidentale, o la N, e'l G Naturale, quali fiano . 67. 68. Quei che hanno la L Naturale, e ricevono il G Accidentale,o la L, el G Naturale, 63. Attivi nell' Infinito possono adoperarfi in paffivo fignificato. 87. Alcuni Imperfonali s'usan come Attivi piuttosto da' Poeti, che da', Profatori. 80. Della prima maniera, come fanno nel presente del Congiuntivo,o nel futuro del Defiderativo, 105. Di tutte e quattro le maniere han due tempi del tempo paffato diterminato, e questi quali fiano, 262, Debbono dipendere dal primo nome che gli regge, non già da gli altri nomi dipendenti dal primo. 206. Per proprietà, o vaghezza di nostra Lingua si sottintendono talora, senza esprimersi nel parlare. 383. Tai sono, che le gli conviene leggiadramente il fegno del fecondo cafo, e non quello del festo, ma non cosi nell' Articolo. 396. Neutri patfivi, ufati come Neutri affoluti. 490. Come s' ingrandiscano 565. Che servono alla memoria han privilegio di perder la vera, e propria fignificazion paffiva, con toglierfene la particella Si, che ha forza di togliere tal fignificazione. 584.

Verno: Nome 1 che volentieri riceve l'Atticolo 190.
Veruno: ove che non illà acompagnato con Nome,
val Nuno: 313-352compagnato con Nome figuraca Alcuno: 373-374.

Vi : s' usa al luogo lontano, e val' Ivi. 387. Vicinanza, nel fignificato ancor di Vicinità. 637.

Vidi: Preterito di Vedere. 277.

Vital Papazzoni, Autor della Censura alle Novelle del Boccaccio. 71. Come difenda Volsi, nel Preterito del Verbo Volere. 109. E' un po debile a rispondere all'opposizioni, che 'n cio gli si fanno. 109. Difese affai bene la particella Anco. 167.

Vivute , non Viffe , o Viffute: Preterito di Vivere. 265.

Vn poco , Vedi Alcuna cofa .

Unto, e non Onto, secondo i Sanesi: Preterito d'Ungerc. 268.

Vo: Ferchè si è segnato dall' Autor coll' Apostrofo, ove vuol che fignifichi Voglio: e perche allincontro si è scritto senza Accento, e senza Apostroso, ove vuol che significhi Vado. 363.

Una libbra, e mezzo, Un' ora, e mezzo: Perche siasi detto alcuna volta per Vna libbra, e mezza, Vn'ora,

e mezza. 591.

Voci Latine fatte Toscane- 35. Queste non usansi, che 'n componimenti giocofi,e in lettere familiari. 135. Che ot fono Avverbi, or Nomi. 230. Nel numero del meno fono quelle medefime in ciascuna maniera. 147. Che egualmente richiedono l' Articolo, seguendo l' una appresso l'altra, il darlo a ciascheduna, fa il parlar più leggiadro. 191. Terminate in A, non fi troncano, eccetto alcune, che finiscono in Ra.3 14. Salvo quando venissero avanti a Vocale. 316. Che terminano avanti a Voci di piu consonanti, delle quali la prima e S, non debbono troncarsi. 234. 324. Che restano in piu confonanti, o diverfe, o fimili avanti a Vocale, possono seriversi non intere. 320. De' Latini, quando si Sin nostre, terminansi a modo nostro, non avendoß

## Delle Offervazioni.

dosi ragione alle Voci, colle quali son composte. 1:4. Che scrivonsi per Di , in vece di De , o di Do, e Qui, per Que, perche fiano cosi scritte. 411. Che mettonfi nel meno, quantunque fi ragioni di piu persone. 354. Le stelle posson' effere or Preposizioni, or' Avverbi. 44. Accorciate, frequenti nella Profa: perche introdotte: e quali debbono imitarfi. 514. Antiche, non ufate da' Moderni, che non folamente fon vaghe, fopra quante ne inventano i Moderni, ma, o esprimono con maggior'. evidenza i concetti dell' animo nostro, o con una parola accenan propriamente, quel che i Moderni esprimon con molte. 574. Antiche, non debbonsi ufare, quando vi son quelle dello stesso significato, spesso usate da Testi, e talora approvate dall' ufo. 575.

Volli: Preterito di Volere. 277.

Volfi: Terminazione del paffato del Verbo Volere, come difefa dal Papazzoni. 109. Come censurato dall' Autore. 110.

Volsi: Prererito del Verbo Volgere. 278.

Usare Verbo, con qual caso s usi più leggiadramente.

653.

Ufeio: s'è detto folamente in parlandofi d'Edificj privati. 393.

Uferre Verbo, con qual caso sia stato usato. 251. E con qual che Articolo, o Segnacaso. 251. Si e usato da

Testi, col secondo caso. 607.

Uso:insegna a ben pronunziar molte voci, nelle quali non si puo dar regola, ne segno. 65. Come disterica dall' Abuso: e quando prevaglia alla ragione,ed alle Regole. 560. Rimedia in raddoppiar le Consonanti nella pronunzia. 86. De' buoni Scrittorimantiene molte formole de gli Antichi. 104. In.

### Indice .

vece d' Il piu, dice talora Per lo piu, e Al piu, comes ancora differ gli Antichi, 129.

Z

Z, Quanti diversi suoni abbia, si rimette l' Autore ad altre sue opere. 85.

# IL EINE!



527045 his

Birtis 31 Cong

## Errori avvertiti nelle Offervazioni .

Nella facc.25. al ver.27. Mambelli, leggi Mambelli. 21. Reddoppiata, 32. Raddoppiata. Raddoppiata. 23. Koddoppiata, 28. Ricordate, Ricordare. 92. 148. 6. Niendimeno. Nientedimena. 160. 31. Buondelmonii. Buondelmonti. 162. 7. Tenerillio, Teneriffimo. 182. 14. Fufti,e Fofte. Fusti, e Fuste. 21. Premio. 191. Proemio. 265. ult. Sc. Se 285. 18. Piovve. Piovvi. 288. penul, Vedere. Veder. 289. 20. Donne. Donne. 28. Cb' l Che 'L 322. 28. ,Efferfi Esfersi, 343. 26. Galens Galerus. 419. Opposite 478. 4. Appolite 496. II. Fer. Per. 4. Prfente, Prefente. 507. 2. Suon fuono. 512. Suono. II. Eommission. Commission. 517. 14. Tal Tal 538. Q. Stanno Stando. ult. Imitolla 559. Imitollo. 24. Voglon. **Voglion** 575. 31. Par ando. Parlando. Giovambatista. penul. Giovambatista. 577. Varla. 581. ul. Snarla. Togliendosene. 584. 11. Togliendofone. 588. 7. Parlare. Parlare. 18. Un' ord Un' ora-591. 593. 1 1. Agginhonere Aggiugnere 16. Iò. 595.

21. Me-

| Errori                        |                    | Corretti        |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|
|                               | 21. Mededesime     | Medesime.       |
| 597.                          | 27. Gnicciardini   | Guicciardini.   |
| 613.                          | ul. Poncorfo       | Concorfo.       |
| 621.                          | 8. Decam.          | Decam.          |
|                               | 9. Simigliant ,    | Simiglianti.    |
| 624.                          | 3. Quontunque.     | Quantun que.    |
| 625.                          | 7. Vellona.        | Vellana.        |
| 626. Antipen. Sendo il spirto |                    | Sendo lo Spirto |
|                               | gia.               | già             |
| 630.                          | 12. Ciocche di tu. | Ciocche dì tu.  |
| 646.                          | 2. Virgliano.      | Virgiliano.     |
| 648.                          | penult. Apalogia.  | Apologia.       |
| 654                           | ult. Mennaturali,  | Men naturali    |
| 658.                          | 9. Nen,            | Non             |
| 661.                          | 19. Nelle,         | Nella           |
| . 663.                        | 16. Peima,         | Prima.          |
|                               |                    |                 |

Penult. 12. Su palchi, Su'palchi. Tavola, 13. Tañola, Nel numero delle pagine è ancora accaduto errore : poiche dopo la, 110 doveva venir 111. e truovacisi 211. dopo 222. aveva a seguir 223. e ci sta 213. dopo 662. in luogo di 663. vien 651., e siegue l'error sin' all' ultimo.

19. Che na,

Pregandosi eziandio il lettore, ad ammendar molti altri errori non avvertiti.



1409859

Che ne

Constitution of





